



## R A C C O L T A

### OPERE MINORI

)

LODOVICO ANTONIO MURATORI BIBLIOTECARIO

DEL SERENISSIMO SIGNOR

DUCADIMODENA

EDIZIONE PRIMA.

TOMO QUARTO.





#### IN NAPOLI MDCCLIX.

Nella Stamperia di Tomaso Alpano, ed a spese del medesimo.

CON LICENZA DE SUPERIORI.

Bibliothecas de Raja



#### INDICE DE CAPITOLI

AP. I. Utile , e Diletto fi debbono arrecar dalla Poessa , Talor bassa il Diletto , ma il Diletto samo . Utile necessario ne' grandi Poemi . Come s'abbia a lavorare la nobile , e perfetta Poefia . Omero ed altri in ciò riprefi .

CAP. 11. Cercafe la ragione, perebè paco per l'ordinario fe apprenzi la Poefia, e poce fieno fortennti i Porti . Difetti di questi dolla parto del Corpo . Poets prudenti ancor selici . Imperse-zioni loro dalla parte dell' Anima . Follia de Poets innamorati . Malizia grave d'alcuni altri vanamente scusata.

CAP. III. Della Malizia leggiera de Porti . Amori trattati in versi . Quanto biasimevoli negli

Autori, e persiriofi alla Repubblica. Sentimento poco lodevole del Bembo...

CAP. IV. De i Difetti d'Ignoranza ne Pecti. Divisfon d'alfa. Altra dalla natura, altra ha crigina del Poco Iludio. Upostarra forgetta. Diramani filoficati de del 3 e quando introdetti in Italia . Mufica d'offi pregindiziale alla Poefia .

CAP. V. De Difetti , che possono offervarsi ne moderni Drammi . Loro Musica perniziosa a i coflumi . Riprovata ancor ilagli antichi . Poesia serva della Musica . Non ottenersi per mezzo & effe Drammi il fine della Tragedia . Altri difetti della Porfia Teatrale , e vari Inverifi mili . 27 CAP. VI. Della necessità de reformer la Poefia Teatrale. Alcune corregione proposte. Costume poco lodevole d'alcuni Tiagiei . Temperamento nell'introduzion degli amori . Difetti delle moder-

ne Commedie. Quanto dannoso a costumi il Moliere. Altro correzioni del Teatro. CAP. VII Degli argomenti della Lirica. Amor donnesco falfamente creduto il più ambio suggetto de componimenti Lirici. Altri Ameri più vassi, e particolarmente quel di Dio, e dille Virià. Loro nobiltà. Origine della Lirica, e Rissima d'esta fatta dagli Italiani. Argomenti non ancor ben trattati . Inni , Apologi , Favolette , Satire , Arii varie . Difetto di Dante . Accrefci nento

dell'erario Poetico. CAP. VIII. Della Lingua Italiana . Pregio di chi ben'ufa le Lingue . Lingua Volgaro diverfa dalla Gramaticale . Sentenza di Dante confermata . Utilità di chi studia le Lingue . Vocabolavio della Crusca lodato. Non esfere il secolo d'oro della nostre Lingua quel del Bossaccio. Difette dogle antichi . Contrassegni della persezione d' una Lingua . Secolo d' oro dell' Idioma Italiano dopo el 1500. Opiniene del Salviati disaminata. Lingua de moderni peù da imitassi, nocessità di fludiarla .

CAP. IX. Si defende la Lingua Italiana dalle opposizioni di un certo Scrittore di Desloghi, Diminutevi ingiustamente derifi . Propri ancor della Greca , e Latina Favelia . Terminizioni , e paria Musica delle parolo Italiane. Lingua nostra non amante delle Antitesi , o de giuochi di

yarde. Iparbeli et ropi fome ragion condomant. Uf de Superlativo, e delle Met sfore disfere a la CAP. X. Trajusficion delle pante nelle Lunguo fe biofunccio e, o lodevolo. Promunzaziono della Favella di Islai. Si tili fin mello, o differmininta . Deleveza virile di effo. Conformità della Lunguo Italiana, e Laina. Efagenzioni del Confore. Paragone della Lungua Italiana, e Laina. colla nostra. Obbligazione della prima alla feconda. CAP. ULTIMO. Epilogo dell' Opera, e perfezione del Buon Gusto Poetico. 183

INDI-

#### INDICE

#### DE' COMPONIMENTI

#### RACCOLTI NEL LIBRO QUARTO.

| A Hi quanto fu al mio Sol contrario il Fato.    |  | 321 |
|-------------------------------------------------|--|-----|
| A Abime chi io veggio il Carro, e la Catena.    |  | 373 |
| Alfin col sefebio d' atro fangue intrifo.       |  | 289 |
| Al Gioco della Cieca Amor giocando.             |  | 376 |
| All Eres Trivigian con ciglia immosc.           |  | 428 |
| Alma cortese, che dal Mondo errante.            |  | 424 |
| Alta Reina, i cui gran fatti egregi.            |  | 249 |
| Am Leucippe. Ella non fa, non ode.              |  | 382 |
| Amor , che'l real feggio , e la corona .        |  | 417 |
| Amor m' impenna l'ale, e santo in also.         |  | 336 |
| Amore talvolta a me mostra se siesso.           |  | 227 |
| Amore Alma è del Mondo, Amore è mente.          |  | 314 |
| Antica Età, che nell' ofcuro feno.              |  | 392 |
| Aperto aveva il Parlamento Antore.              |  | 377 |
| Belle rose porporine.                           |  | 430 |
| Benche su spazi nel gran giorno eserno.         |  | 316 |
| Cantiamo Inni al gran Dio. Nel Ciel, nel Mondo. |  | 282 |
| Cento vezzosi pargoletti Amori.                 |  | 349 |
| Che guardi, e penfi? lo fon di spirto priva.    |  | 273 |
| Chi defia di veder, dove s'adora.               |  | 247 |
| Chi è costei che nostra etate adorna.           |  | 362 |
| Chi è costei, che sanso orgoglio mena.          |  | 335 |
| Chi è costui, che in dura pietra scolto.        |  | 437 |
| Chi non fa, come furga Primavera.               |  | 384 |
| Chi vuol veder quantunque può Nasura.           |  | 275 |
| Ciò, che penfando vai .                         |  | 391 |
| Col guardo in serra, e co' fospiri in Croce.    |  | 402 |
| Cost parlommi: e per l'afflisse vene.           |  | 234 |
| Coftei , che viva in bianco faffo miri.         |  | 274 |
| Credo, che a voi parrà, fiamma mia viva.        |  | 411 |
| Cura, che di simor si nutri e cresci.           |  | 379 |
| Dal Pellegrin, che torna al suo soggiorno.      |  | 385 |
| Dalla più pura , e più leggiadra Stella .       |  | 437 |
| Dammi, Nife, quel bicchiero.                    |  | 259 |
| Danzar vid io tra belle Donne in febiera.       |  | 243 |
| Deb mirate , o Verginelle .                     |  | 331 |
| Deb perche contra l'empia invida Morte.         |  | 271 |
| Print Course a surplu success section           |  | Del |

| Del gran Luigi al formidabil nome.                                     | 353 |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Dianzi io piantai un ramufeel d' Alloro .                              | 278 |
| Dico ad Amor: Perchè'l tuo stral non Spezza.                           | 257 |
| Dico alle Muse: Dire.                                                  | 390 |
| Di dolor, di roffor, di sdegno accesa.                                 | 264 |
| Di fiammeggiante porpora vestita.                                      | 256 |
| Di se flessa invagbita, e del suo bello .º                             | 286 |
| Dierro l' ali d' Amor, che lo desvia.                                  | 383 |
| Dea, che infiniso in infiniso movi.                                    | 387 |
| Diffe Amor, fuggend in con paffi lenti.                                | 341 |
| Donna bella e crudel, ne so già quale.                                 | 282 |
| Donna crudele, omai son giunto a segno.                                | 314 |
| Donna, de bei vostr occhi i vivi rai.                                  | 272 |
| Donna, negli occhi vostri.                                             | 323 |
| Donna , qual mi fus' io , qual mi sentissi .                           | 304 |
| Donna, s' avvien giammai, che Rime io scriva.                          | 247 |
| Donne gentili, devote d' Amore.                                        | 258 |
| Dond Licori a Batto ,                                                  | 299 |
| Dov' bai su Nido , Amore.                                              | 313 |
| Due Ninfe emule al volto, e alla favella.                              | 436 |
| E ben posrd mia Musa entro le morse.                                   | 232 |
| Ecco Amore, ecco Amor. Sia vostro incarco.                             | 363 |
| E donde, e dove, o Nife mia, sl fola?                                  | 239 |
| E sì folsa la schiera do marsiri.                                      | 288 |
| Era gid il sempo, che del crin la neve.                                | 233 |
| Eva la noste, e di fin' oro adorno.                                    | 359 |
| Errava Morse, ed avea feco Amore.                                      | 216 |
| Felice cuor, che vinso dal difio.                                      | 417 |
| Felice l' Alma, che per voi respira.                                   | 364 |
| Fermati alquanto, o su che muovi il passo.                             | 217 |
| Finne, che all' onde sue Ninfe e Postori,                              | 323 |
| Forsuna, io diffi, e volo, e mano arresta.                             | 263 |
| Fra quante unqua vestir serreno ammanto.                               | 350 |
| Fuoco, cui spegner de' miei pianti l' acque.                           | 236 |
| Fu fua pietà, quando il suo bel fembianse.                             | 198 |
| Gemme, ch' appena ardete intorno a queste.                             | 339 |
| Genova mia, fe con asciutto ciglio.                                    | 335 |
| Geniil mia donna, îo veggio.                                           | 206 |
| Gid splende il chiaro giorno.                                          | 400 |
| Gli Angeli elessi, e l' Anime bease.                                   | 290 |
| Grechin, che fu la Reggia.                                             | 390 |
| Gridava Amore: lo fon stimato poco .                                   | 341 |
| Ha buon sempo Monsignore.                                              |     |
| Il primo albor non appariva ancora . Il cibe of all all and and ancora | 218 |
| Lo Do                                                                  | In  |
|                                                                        |     |

| In Giardin, ch' avea dipinto .               | 474                                   |  |  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| In qual parce del Cielo, in quale idea.      | 306                                   |  |  |
| In quell'esd ch' io mifurar folea.           | 436                                   |  |  |
| In voi mi trasformai, di voi fol viffi.      |                                       |  |  |
| lo giuro per l'eserne alse faville.          | 304                                   |  |  |
| lo grido ad alta voce, e i miei lamenti.     | 323                                   |  |  |
| lo, la merce d' Amor, che in me ragiona,     | 323                                   |  |  |
| Io non adombro il vero,                      | . 300                                 |  |  |
| In per me fento.                             | 275                                   |  |  |
| lo ti lafciai pur qui quel lieso giorno.     | 418                                   |  |  |
| Io voglio amarti, ma Ma che? ma che?         | 378                                   |  |  |
| Isalia, Italia, o su, cui die la forse.      | 384                                   |  |  |
| L' alsezza degli Dei, l' umano orgoglio.     | 434                                   |  |  |
| L' amar non fi diviera,                      | 285                                   |  |  |
| La mia bella Avversaria un di cisai.         | 398                                   |  |  |
| L' Anima bella, che dal vero Elifo,          | 281                                   |  |  |
| L'eccelse imprese, e gl'immortal Trofei.     | 306                                   |  |  |
| Levommi il mio pensiero in parte, ovi era.   | 200                                   |  |  |
| L' Oceano gran padre delle cose.             | 261                                   |  |  |
| Lunga è l'Arte d'Amor, la Vita è breve,      | 225                                   |  |  |
| Lungi vedese il sorbido sorrense.            | 268                                   |  |  |
| Maggi, se dietro l'orme il piè volgete.      | 340                                   |  |  |
| Mal fu per me quel dì, che l'infinita.       | 197                                   |  |  |
| Mana of day 1 1.0 the impinita.              | 305                                   |  |  |
| Manca ad Acon la destra, a Leonilla.         | 377                                   |  |  |
| Mentre a mirar la vera ed infinisa.          | 319                                   |  |  |
| Mentre aspetta l'Italia i venti fieri.       | * 339                                 |  |  |
| Menere io dormia fosso quell Elce ombrofa.   | 397                                   |  |  |
| Menere omai stanco in sul confine io siedo.  | 296                                   |  |  |
| Mentre qual servo afflitto, e suggitivo.     | 195                                   |  |  |
| Menere un Lupo beveva ingordo e rio.         | 402                                   |  |  |
| Mille dubbj in un di, mille querele.         | - 245                                 |  |  |
| Mille fiate, o dolce mia guerriera.          | 281                                   |  |  |
| Mio Dio, quel cuor, che mi creaste in pesso, | 215                                   |  |  |
| Morte, che santa di me parte prendi.         | 231                                   |  |  |
| Negli anni acerbi tuoi purpurea rofa.        | * 388                                 |  |  |
| Negli eccelsi d' Arcadia ombrosi monei.      | 307                                   |  |  |
| Nell' apparir del giorno .                   | 404                                   |  |  |
| Niobe fon. Legga mia force dura.             | 340                                   |  |  |
| Non basta al dolor mio d'un uom l'etate.     | 341                                   |  |  |
| Non è costei dalla più bell Idea.            | 389                                   |  |  |
| Non più soffrendo un puro amabil Rio.        | 8 407                                 |  |  |
| Non ride for nel prato, onda non fugge .     | 315                                   |  |  |
| O bel Colle, ande lire.                      | an o ad 1219                          |  |  |
| O gran Lemene, or che Orasor vi fe'.         | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |  |
|                                              | dQ                                    |  |  |
|                                              |                                       |  |  |

by mit Google

| Ob quante volte con pietofo affetto.            |            | 235  |
|-------------------------------------------------|------------|------|
| Or chi fia, che i men noti, e più sospetti.     |            | ivi  |
| Ove chio vada, ove chi io stia salora.          |            | 382  |
| Ove fra bei pensier, forse d' amore.            |            | 371  |
| O venerando Giove, se giammai.                  |            | 286  |
| O voi, che Amor schernite.                      |            | 373  |
| Padre del Ciel , che con l' acuto altero.       |            | 365  |
| Passa la nave mia colma d' obblio.              |            | 263  |
| Penna infelice, e mal gradito Ingegno.          |            | 224  |
| Perchè la vita è breve.                         |            | 202  |
| Per far ferti ad Alnaho, io veggio ir pronte.   |            | 436  |
| Per lungo, faricoso, ed aspro calle.            |            | 255  |
| Perche facrar non posso Altari, e Tempi.        |            | 388  |
| Piangea Donna crudele.                          |            | 300  |
| Più dolce sonno, o placida quiese.              |            | 343  |
| Più Rime io vaneggiando avea già spese.         |            | 195  |
| Poich' ebbe il gran Subieschi alle rapine.      |            | 361  |
| Poiche di Morse in preda avrem lasciate.        |            | 370  |
| Poiche di move forme il cor m' ha impresso.     |            | 216  |
| Poiche per mio destino.                         |            | 209  |
| Poiche falisti, ove ogni mente aspira.          |            | 361  |
| Poiche spiegate bo l'ale al bel disio.          |            | 337  |
| Poiche voi ed in varcase avremo l'onde.         |            | 259  |
| Porta il buon villanel da strania riva.         |            | 322  |
| Poveri Fin! destra crudel vi toglie.            | *          | 313  |
| Povers Fin ! defina trades of logice.           |            | 433  |
| Presso d'l di , che cangiato il destin rio.     |            | 325  |
| Pugnar ben spesso entro il mio petto io sento.  |            | 329  |
| Qual edera serpendo Amor mi prese.              |            | 327  |
| Qualor di nuovo e sovruman splendore.           |            | 320  |
| Duando al mio ben Forsuna empia e molesta.      |            | 337  |
| Quando l' Alba in Oriente.                      |            | 438  |
| Quando Matilde al suo sepolero a canto.         |            | 386  |
| Quando nel grembo al mar serge la fronte.       |            | 226  |
| Quanta invidia ti porto, avara Terra.           |            | 349  |
| Quanto di me più fortunare siere.               |            | 352  |
| Quafe un popol selvaggio, entro del cuore.      |            |      |
| Quel Capro maledetto ba prejo in ujo.           |            | 334  |
| Quel, che appena fanciul, sorfe con mano.       |            |      |
| Quel che d'odore, è di cator vinica.            |            | 375  |
| Quel dì, che al soglio il gran Clemente ascese. |            | 343  |
| Quel modo, ch' ordi Amor si stressamente.       |            | 370  |
| Qual turn Genso a me Cullode eletto.            | 111 1120   | 272  |
| Quella Cetra gentil , che in  u la riva.        | U 111 11 1 | 256  |
| Quella morio, se può chiamarsi Morie.           |            | 207  |
| all a second                                    |            | Que- |

| Questa Mummia col fiato , in cui Natura.         |     | 42         |
|--------------------------------------------------|-----|------------|
| Questi è il gran Raffaello . Ecco l' Idea .      |     | 43         |
| Quefti Palazzi , e quefte Logge or colse.        |     | . 34       |
| Qui fu quella d'Imperio antica Sede.             |     | . 39.      |
| Re grande, e forte, a cui compagne in guerra     |     | 29         |
| Rosso dall'onde umane, ignudo, e laffo.          |     | 30         |
| Ruscellesto orgoglioso.                          |     | 22         |
| Scioglie Eurilla dal lido. Io corro, e flolso.   |     | 37         |
| Sdegno, della Ragion forte Guerriero.            |     | 28         |
| Se dalla mano, ond io fui preso e vinto.         | *   | 33         |
| Se dalla benda, onde mi cinfe Amore.             | 1   | 21         |
| Se il Libro 'di Bersoldo il ver narro.           |     |            |
| Se'l mio Sol vien, che dimori.                   |     | 24         |
| Se non siete empia Tigre in volto umano.         |     | 43         |
| S'è ver, che a un sempo il vostro core, e'l mio. |     | 40         |
| Signor fu mia ventura, e tuo gran dono.          |     |            |
| Solo, e pensoso i più desersi campi.             |     | 237        |
| Sono le sue grandezze, o gran Ferrando.          |     | 39         |
| Sorge tra i fassi limpido un ruscello,           |     | 37         |
| Speffo mi torna a mente, anzi giammai.           |     | 31:        |
| Spirso divin, di cui la bella Flora.             |     | 35         |
| Stavasi Amor quasi in suo Regno assiste.         |     | 321        |
| Stiamo, Amore, a veder la gloria nostra.         |     | 24         |
| Seiglian quel canto, onde ad Orfeo simile.       |     | 333        |
| Stilla in parte dell' Alpe orrida e dura.        |     | 279        |
| Tacer non posso, e favellar pavento,             |     | 411        |
| Taci, prendi in man l' Arco.                     |     | 344        |
| Tessiam serto d'alloro.                          |     | 349        |
| Tra duri monti alpestri.                         |     | 379<br>268 |
| Tra queste due famose Anime alsere.              | *   | 280        |
| Tu, che mirando supefasso resti.                 |     |            |
| Vagbeggiando le bell onde.                       |     | 274        |
| Vi bacio, o piagbe. E qual pietà sospende.       | Sin | 430        |
| Vidi (abi memoria rea delle mie pene),           |     | 299        |
| Vidila in fogno, pile gentil che pria.           |     | 224        |
| Una ed un' altra bianca Tortorella.              |     | 233        |
| Un' amorofo agone.                               |     | 298        |
| King all a some A denners area a delener         |     | 353        |
| Vom, ch' al remo è dannato, egro e dolente.      |     | 297        |
| Vuol, che l'ami costei; ma dure frene.           |     | 312        |
| 0                                                |     |            |

# LIBRO TERZO CAPITOLO PRIMO.

Usile, e Diletto fi debbono arrecar dalla Poesia. Talor basso il Diletto, ma il Diletto sono. Unile necossito nei grando Pocini . Como è abbis a las warne la mobile, e persetta Poessa. Omera, e de aleri in ciò ripress.



O mi fon posto alle volte, o Islustrist. ed Eccellentist. Sig. March. Alessandro Botta-Adorno, a considerar fra me stesso, da qual fome proceda e la genilezza de costumi, e la soavità del conversare, e sa vivacirà de ragionamenti, che in voi oltre a moste altre invidiabili dont si ammirano, e con cui sate, che il nome vostro sia

conosciuto da tanti, e che chiunque vi conosce ancor vi riverisca ed ami . Certamente , nol niego , il nobiliffimo voftro legnaggio può avervi fornito di un si riguardevole correggio di pregi. In voi co i femi della vita faranno paffati i femi di quelle rare Virtò , per scui ne' fecoli addierro tanti voltri Antenati ora prudenti Dogi, ora prodi Guerrieri, ora famoli Letterati, o nel governo della Repubblica Genovese, o nella difefa dello Stato di Milano fotto i primi fuoi Duchi; o fotto i Re delle Spagne, giunfero a formare una delle più maestose e gloriose piante d'Iralia, di cui voi fiere pra un così degno germoglio - Ma turtoche io veneri voi per lo splendore de vostri Natali , pure perdonatemi , se più volentieri da un'altra cagione che da questa, io vo credere originato lo splendore delle vostre amabili maniere di vivere . Non a un dono della Fortuna, che tale appunto è il nascere di sangue Nobile, e molto più l' ereditar col fangue l'indole generola de Maggiori , ma all'industria e cura di voi medefimo, cioè ad un proprio merito vostro, mi giova attribuire quella dolce concordia di belle opere e di parole, con cui legate a voi gli animi altrui.

Le Belle Lettere, che non per altro furono chiamate. Umane, fe non petchè infpirano. I umanità e la genfilezza in chi le apprende e coltivate da voi, principalmente vi dettarono, e vi dettano i più fini Affiomi dell'Arte di farifi amare. Ove quesfio no avesfero dirozzato e ingentitio. I ammo voftro e, elevatagli in naturale falvatichezza, a tutti comune, chi sa che ancor voi non foste incorso nella difavoratoria de buoni terreni, quali benchè piviligiati dalla Natura, se non-sono dall'Arte ammaestrati, e di nobile semenza provueduti, solamente produzono o ignobili erbe, o vilissimi obpoche? Nelle civili. Ilosamente produzono o ignobili erbe, o vilissimi obpoche? Nelle civili conversazioni e nel commercizio del Mondo chi porra costumi aspri e dis-

Della Perfetta Poefia.

1

finta-

spiacevoli , ne se condire con qualche bush spore i ragionamenti tuoi custivi anche non volendo confessa, che i paedi delle Mule non sono a lui meno incogniti, che quei della vastissima Tarraria. Aggiupnere ora voi questa, poco bensì oservata, ma pune tanto preziosa utilità alle altre, che in voi ridondano dallo studio delle Lettera anene. Poi laficiaremi conchiudere , che queste mon hanno avitta poca parte nel sarvi compiuto Cavaliere, e nel perigionare in voi i Taurra legad it uttre quelle illustri Virtà, per cui la vostra Nobistà si distinta per se steffa da anne altre, può ora garegigar colle prime. Ma dapposiche abbiamo lievemente accennata una delle utilità rimote, che si traggono da si fatti studi, tempo a che voi meco passiare a immirario dell'altre, che sono più proprie ed esfenziali all'arre de Poeti, anzi una delle Cagioni finali della miglior Poesa.

a Imperocche i Ragionamenti miei altro finqui non hanno intefo, che discoprir le Virtà , e i Vizj della Poesia , considerandola in se stessa , e come Arte fabbricante, intenta ad apportar diletto. Il che facendo io), mi fono studiato di condurre i Lettori a comprendere in parte qual sia l'interna, ed immediata persezion di quest' Arte. Ora è necessario considerarla, come parte della Filosofia Morale, e della Politica; cioè come Arte, che dee parimente effer utile ; e indirizzata al bene della Repubblica : Sorto la qual confiderazione più volentieri da alcuni effa vuol nominarfi non Poesia, ma Poetica. Io nulladimeno continuero a chiamarla Poesia, ficcome ho fatto finqui, poco importando al propolito nostro l'ulare una sì fatta distinzion di Nomi , posciache abbastanza s'intende, ch' io parlo di quell'Arte , che fa versi , e Poemi . E ben fra gli Scrittori è stata gran contesa intorno allo stabilire, qual sia il fin di tal' Arte, sostenendo alcuni, che sia il Diletto, ed altri l'Utile; o pur l'uno, e l'altro infieme , fervendo non per decidere , ma per continuar la lite , que due versi d' Orazio :

Aut funul, & jucunda, O idonea dicere vite.

Per quanto a me ne pareç e per quanto s'è detto altrove , pob una ta quidinor ridutfi a i due principi tellè accennati , e trevemente decidenti in quella maniera. O fi confidera la Poefia come Poefia ; ed Arte fabbricante i luci Idoli : e altora il fuo vero , e di immediato fine fi è l'apportaz Diletto , e di ciò è per noi ragionato. O inoi confideramo la Poefia, come Arte fungerta alla Pollitica , e come parte, o minifira della fiolofia de coffunni : e l' Utile ellora ha de chiamardi il fuo vero, e proprio fine , dovendo tutre le Arti giovare all' Uono ; ciò le nobili sil Animo, se le mecazaniche al Corpo. E perchè niun' Are può elemardi da quella fungezione alla Politica , fa quale indirizza tutti gli fluti ; ed con la Poefia tempre aver per fine oltre al Dietto; ancor i Utile : Siccab il profimo, immediato , ed ellemail fine de Poeti è il dilettare; il eccon la recome della con profimo, immediato , ed ellemail fine de Poeti è il dilettare; il eccon dario

dario è il giovare a i loro afcolanti, e Lettori. La Poefia dunque per giugnere alia più alta fua sima, a avà non Goiamente da rapprefentare il Vero più maraviglioto, moro o e pellegrino della Natura; ma caiandio da cercare attentamente il Basho, profisevole all umana Repubblica e Quesfia lega del Vero, o cele Bonoo, qualor fa traovi ne Poemi; e fia maneggiara da una feconda Fantafia, e da un formanto Ingeno, e le affitta il giudizio, cefia famente aquel compiune Bello; che esi reniciede all intera perfezione della Poefia, e che dal mentovato Orazio fu rifiretto in quel

Omne tulis punctum , qui mifcuis utile dulci , Essendo poi il dilettare l'essenzial fine de Poeti, come non dee metterfi in dubbio da chi ben pela le cofe , per confeguenza errano coloro , a' quali par sufficiente il folo giovare. E dirò più avanti, portar' io opinione, che non fia sì fattamente necessario alla Poesia l'apportare utilità, che ancor non si possa alle volte meritare il nome di buon Poeta col folo Dilecto . Perche però non argomentaffe taluno , che con tal fentenza s'allentaffero troppo le briglie alla licenza Poetica, teglis convien meglio divitare ciò che da noi s'intende ! Per Diletto io qui prendo conon tutti i movimenti allegri dell'animo nostro", i quali fon talora generati dalla Virtà ; e talora dal Vizio ; ma quel folo , che nasce dentro di noi dall'imparare, vedere, o possedere qualche oggetto, non ripugnante alla naturale onestà dell' nomo o Troppo si disconviene ad anima rationevole , e alla nobiltà della nostra. Natura quel Diletto, che trae l'origine sua dal vizio . e dagli fregolati appetiti. Qualora dunque noi , men feveri d'alcuni altri Actori, diciamo, che talvolta basta alla Poesia il dilettat solamente , intendiamo fempre ; che quello Diletto abbia da effere pedico ; fano, e virtuoto, e da indirizzarfi all'onesta ricreazione de Cittadini : e debba lasciarsi reggere dalla dirigra Ragione se dalla Filosofia Morale, è dalla Politica: In ciò meco s'accordano ancor tutti quegli , che pongono. per folo fine della Poesia il dilettare . Ed è manifeita la ragion di ciò. Se il Diletto cercato dal Poeta non afcolta le leggi, della Facolta Civile . egli può troppo difordinar l'appetito, e recar nocumento gravissimo al vivere virenolo a adunque come degno di bialimo , e pericololo , non dee 

Da ciò fegue, che i piccioli Poemi, quali fono quei della Lirica, eioè Ode, Sonetti, Epigrammir, Elegie, Madriali, e altri, ficcome bene pefen onn laticano d'effere vapitifiuni, e de di gran pregio in Poefia, benche loro manchi i invenzione della Favola e de Coftumi, coà obbigati non fono ad-apporara fempre Utilità y ballando, che producano il folo Dilerto. Ma quefto Diletto, fe non è di giovamento i almeno dovrà non effere di nocumento. Gi. contentiamo de foli forti, atti, fe non a latita la firme, a ricerar la vifta; purche l'odor greve d'effi non infesti d'adorato, e e non si faccia dolere il capo. A dequi argomenti, ci fono, y i quali trattati dal Poeta difetteranno affaiffino, vittoche mon abbiano forza dis giovare si

Lettore. Non li rifutianto, come difutili, e mal fatti componimenti, perché confeguiciono il fine immediato della Poolia, cioè il Diletto, no espongono al fine della Politica, e Filosofia Morale. Ed oltre a ciò il Diletto medefimo, che da effi è prodotto, viene ad effere in qualche maniera di untità alla Repubblica, ricreandofi col mezzo d'eso gli animi de Cittadim; non altrimenti, che si faccia dalla Mulica, e da antre Arti, le quali son giovevoli al Pubblico, benche destinate al solo ufizio, di recera diletto.

Diffi, che talvolta fi può; ma non diffi, che ancor fi debba, e molto meno che sempre si possa in Poesia cercare il solo Diletto, quando anche quella dilettazione non fosse nociva a' buoni costumi : Primieramente a i soli componimenti Lirici si stende questo privilegio: poiche ne grandi. cioè nel Poema Eroico, nella Tragedia, nella Commedia ( che veramente fono le principali fatture dell' Arte Poetica ) e nella Storia , hanno per legge i buoni Poeti di proccurar non meno il dilettevole, che l'utile, Ha da effere il Poema Eroico una nobile Scuola di chi legge, per imparare il virtuofo amor della Gloria . della Fortezza e delle onorate imprese . Nella Tragedia si hanno da studiare le varietà dell'umane vicende ; e col terrore y e colla compassione purgar gli affetti del popolo ; e spaventare i potenti dal mal fare coll' esempio degli altri, caduti in estrema mileria. Nè la Commedia altro ha da effere , che una rappresentazione de difetti delle baffe persone, e uno specchio della vita privata; affinche i padri di famiglia e il popolo imparino a reggere le lor cale , a correggere i propri difetti, e a contentara dello stato loro. Senza questo non riputiamo degni di lode simili parti delle Muse; e troppo si tradirebbe l'intenzione della Filolofia ; e della Politica , le quali per tal fine instituirono una volta ed ora permettono sì fatti Poemi , quando esti fossero di giovamento veruno al Pubblico

Secondariamente fi ponga pure, che fenza biafimo poffano i Poeti al folo Diletto indirizzare i lor versi ; non lo debbono però essi fare per quel primo principio delle operazioni umane, che tutto, per quanto fi può, dee tendere, e condurficalla maggior perfezione. Ora da niuno fi dubita, che tanto più preziofa, perfetta, e compiuta non sia la Poesia, quanto più benefizio ella apporta alla Repubblica . Se durque da lei , non folamente ricreando col Diletto ; ma eziandio migliorando coll' Utilità gli animi nostri, maggior benefizio ci arrecherà, che solamente dilettando : chi non vede , che il perfetto Poeta , per confeguir fomma lode , ha unitamente da studiarsi di generare utilità, e diletto? lo sto per dire, che con poca accortezza verrebbé da' Poeti l'Arte loro abbassata, qualora essi o la riputassero, o la volessero destinata a dilettar solamente. Intal maniera ella non farebbe, che un Ginoco : ficcome appunto per tale va nominandola Jacopo Mazzoni; ed entrerebbe in ischiera con altre Arti, che non fono di gran pregio nella Repubblica. Laddove fe la Poesia è, come noi la vogliamo, e come dovrebbe effere per confentimento di

Alle

sutti i Saggi , figlinola , o ministra della Filosofia Morale , Maestra de' buoni costumi, e giovevole alla Vita Civile: bisogna confessarla Arte nobiliffima , degna di onori fingolari , e neceffaria non men di fua madre a i popoli ben regolati. Anzi la Poefia in qualche prerogativa è fuperiore alla stessa Filosofia, e ad altre Scienze, ed Arti. Queste per l'ordinario non logliono, e non pollono recar benefizio, che a pochi felici ineceni, i quali divorano mille fatiche per impararle, non essendo ciò permesso alla maggior parte del popolo. Per lo contrario la Poesia ( emulata in ciò dall' Oratoria ) adattandosi ad ogni qualità, e condizion di perfone, può ammaestrar del pari la rozza plebe , e gli uomini più dotti , introducendo in tutti con accorto, onesto, ed utilissimo intertenimento l'amore della Viriù, l'odio de' Vizj. Senza spendere sudori ( e quello, ch'è più mirabile ) senza accorgersi di studiare , può dall'ascoltare , o leggere Poemi ben fatti , e spezialmente dalla Tragedia , e Commedia , qualunque persona trarre la cotanto necessaria porgazione degli affetti; e con fingolar godimento sì dagli efempi, come da fentimenti , che l'eccellente Poeta racchiude in verfi, bere il sugo della miglior Filosofia, cioè

il buon governo de' popoli, della famiglia, e di se stesso.

Difficilmente potrà non conoscersi la verità di queste cose da chi si regge co lumi di una purgata Ragione, e sa che per meritare il titolo di buon Cittadino, dee l'uomo, non folamente aftenersi dal nuocere, ma proccurar di giovare alla fua Città. Adunque confiderandofi la Poefia non tanto come Arte fabbricante ed in fe stessa, quanto come Arte subordinata alla Politica, conviert consessare, che il Belto d'essa consiste nel Vero, o Verisimile maraviglioso, e nuovo della Natura, dipinto, e rappresentato con vivi colori per dilettare; e nel Buono, cioè nell' Onesto, espresso nelle Azioni, ne Costumi, e Sentimenti, in guifa che quindi gli uomini apprendano ad amar la Virtà, ad abborrire il Vizio. O non farà buono, ed eccellente Poeta, o non farà almen perfettissimo, chiunque sopra queste due basi non fabbrica. E di qui dobbiamo trarre due nobilissime leggi, dalla prima delle quali niun Poeta bramoso del vero Onore potrà mai , e dalla seconda non dovrà quasi mai fottrarfi. La prima fi è, che dovendo il diletto della Poesia contener sanità, non si può senza commettersi sacrilegio contro la Facoltà Civile, e contra la buona Filolofia, apportar diletto con argomenti men che onesti, e lodevoli, i quali rechino danno a gli altrui costumi . La scconda è, che per quanto sa possibile, si dee destramente impastare la Poesia di cose, e di fentimenti, che mirabilmente cagionino oltre ad un singolar Diletto, una riguardevole Utilità negli altri Cittadimi; facendo il Poeta ne fuoi componimenti fentir l'odore dell' Uomo dabbene, fenza che punto vi si veggia l'aria de Predicatori. Perciò ben si guarderanno i saggi, ed ottimi Poeti di rappresentare Immagini oscene ; di dipingere i Vizi con livrea vaga, ed amabile, o pur d'infegnarli ; di dileggiar le Virtù, e la Religione; o di mostrar con velenosa malizia l'una e l'altre conculcate da' Vizi trionfanti , e impuniti .

Alle regole di questo Bello Poetico non posero mente alcuni de più rinomati Scrittori , tanto nella presente , come nelle passate età . Ed in nuesto senza dubbio errò con tutta la suz divinità il Principe degli Epici Greci , fingendo nell' Iliade , che Giove minacciasse di battere Giunone fina moelie : che Venere fosse serita in una mano da Diomede, e colta dal marito nell'atto dell'adulterio; che gli Dei combatteffero fra loro, non men de Greci, e Trojani, ed altre fimili strane avventure. Diafi pure a Varrone; a Plutarco, e ad altri partigiani d'Omero, che bastasfe per favoleggiar degli Dei in tal guifa, la rozzezza del popolo, a cui rinfeivano probabili , verifimili , e dilettevoli queste Immagini ; e si studiino pur effi di coprir si sconce invenzioni col velo dell'Allegoria . Non può negarfi contuttociò, che Omero ( fe pure fu il primo a così favoleggiar degli Dei ) non peccasse contra il Buono , cioè che con tali Favole non pregiudicasse al Bene della Repubblica, spacciando tante viltà, ed empietà degli Dei, onde ne diveniva ridicola, sciocca, ed abbominevole quella, ch'era bensi tale, ma ch'essi pur credevano vera, e buona Religione. Certo è, come fanno i dotti, che per quelta cagione fu Omero altamente biafimato dagli stessi antichi Gentili, e su perciò sbandito dalla Repubblica ideal di Platone : Celebre altresì , ed ingegnofa in tal proposito è la sentenza di Longino, che alla Sez. 7. del Subl. così parla: Ο μηρος γαιρ μοι δοκεί, παραδιδείς τραθματα, θεών στάσεις, τιμορίας, δάκρυα.

is neminis. La qual bellissima sentenza su prima da Tullio adombreta nel 1. lib. delle Quist. Tuscul. ove dicez Fingebas hac Homerons, O bumana da Decs transferchas: divina austem ad nos.

(a) Del pari con Omero si debbono condannar tutti coloro, che negli.

derpiet, verden underen, vie ladi tetrito lemanto del pière, levo tetrito desolute, Oleo unaversa, vie Oleo di discipione. Quando Omero ci riferifee le feite, le diferedie i geflight, le lagima, le prijonite, a le molte altre guffioni degli Dei, parmi co egli fi flud, a tutto poere di fat tanti Dei di questi sommiti, che affediamono. Troja, e fure per lo contrario degli. Dei sam-

<sup>(</sup>a) Del peri cue Onece fi debbeno conducione nutil coloro er. ) Inligate fopra quello particolare, er degino dis qualche ententione e un pullo di Salvitto Filodop Carico, mercio soni più con este e degino di capatile giritatione e un pullo di Salvitto Filodop Carico, mercio soni que que proporti de la compania de la compania del conservatori del capatile e con tanta latina firemenca e licrosporata de Caramento è ciù dei marcrogliare, in efficare per la firenza para la firenza para di pero perit difere ariana volto di afferio, Ercilide Pontico sel dottifino citate e celana, e il sero perit difere ariana volto di afferio, Ercilide Pontico sel dottifino citate e celana, e il sero perit difere ariana volto di afferio, en la firenza della colori di co

antichi tempi a Giove , a Mercurio , e a gli altri lor Numi ; forono i primi ad attribuire adulteri, ladronecci, e simili enormi vizi, Poiche quantunque si fosse creduto da que primi Poeti, che Giove, e gli altri Dei fossero stati prima uomini, come di fasto il surono; pure da che la stolta opinion popolare gli aveva alzati al grado, e alla natura divina, dicevolmente non fi potevano fingere in esti cotante iniquità , e vili operazioni, per non nuocere al credito della lor Religione de Poco poi giova il dire collo Speroni, che Omero non men degli altri faggi conoscendo la falfità degli Dei, e riputandoli Demonj, destramente s'ingegnò di screditarli in tal guifa, e di renderli ridicoli appresso il popolo. Quando anche potesse provarsi vera questa intenzion d'Omero qui il che , se non è impossibile, certo è assai difficile, nondimeno egli avrebbe sorte nociuto a i suoi Cittadini . Poiche non bastavano in guisa veruna i suoi versi per difingannar l'ignorante, e credula gente, ma potevano solo operare, che laddove per avventura il popolo adorava, e credeva gli Dei non suggetti alle umane passioni, da li innanzi gli adorasse, e credesse nello stesso tempo capaci di tutte le debolezze nostre; cosa che maggiormente avrebbe gualto, non fanato l'Intelletto di quelle infelici persone. Che se il popolo credeva prima d'Omero, che fi dellero neeli Dei tante ribalderie, o teiocchezze altro non fece il Poeta, che fempre più fermat loro in capo quelta si sciocca opinione. In tal caso perà si vuol consessare . che questa colpa si dovea attribuire alla Religione stolta, e non ad Omero. E ciò balta eziandio per provare, che non bene operò Omero, quando anche lotto fimili Parabole, ed Allegorie aveffe egli voluto nascondere qualche punto di Teologia, o Filosofia naturale, perche sì satte Allegozie potevano fempre più corrompere la credenza de popoli , come in offetto avvenne, effendofi credute vere ; e adorate le malvagità in que ciechi Numi per molti fecoli appreffo . a to god a see of day

Voleffe però Dio, che ne' foli fecoli Gentili avesse trovato degli amadori l'abulo mentovato della Poelia : ne fi fosse anche steso per la Cristiana Repubblica , e per la Lingua Italiana Pur troppo alcuni de nostri ancor più riguardevoli Poeti fonfi cotanto lasciari trasportare dalla brama di dilettar le genti , che poco o nulla han curato di recar loro giovamento; anzi hanno effi talvolta nocinto e tuttavia nuocono a chi gulta la lettui ra de loro veru. Nondimeno oggidi s'è ancora in questo assai risormata la nostra Poesia, reggondosi con maggiore onestà le Muse Italiane . Si à conofciuto per pruova; che si può sommamente dilettare il popolo ; senza ricorrere ad argomenti Marineschi, e poco onesti, e senza-solleticar con dolce troppo pericololo la nostra guasta natura . E se in tal maniera da tutti fi coltivera l' Arte Poetica : s'ella fara si come di fatto ella dovrebbe effere, una delle ministre, e delle braccia della Moral Filosofia; le da lei s'introdurranno per mezzo del dilettevole nel cuore umano gi infegnamenti migliori della Vira Civile : egli-ès manifesto, ch'essa meriterà gran lode, e farà da prezzarsi assaissimo nella Repubblica. Tale appunto

panto la vollero Platone, Temífilo, Strabone, e mille altri figgi Scrierori, affomigliandola ad una foave medicina; perchi ella fu infini dal fino nalcimento deflinata a purgar gli animi indermi, e a rifanarli, con far loro dolcemente gultare gli elemipi, e le regole del ben vieree. Conchination de la perce de la confecere uomo di viruoti coftumi; che la perfezione del buno futto, e del Bello Pereito onno folamente confile nel dir cole movee, e maravigliole, e nel diletare con vive dipinture; ma ancora nel giovare col. Bunon, e coli Oneffo, e che la Poefa, non che fitmabile pecefiaria di verrebbe tra gli uomini, quando ella altro non foffe, che la Reffa Moral Eriofofa, ettavellita in abito ameno, e dicietevole. Si bosor, o montro devinin varibun, atque commissibus vomete, finich colle parole di Orazio, il quale, come dianta dicemmo, non men di noi porta opinione, che in quefa nobile unione dell' Utile, e del Dilettevole confitta la perfezione della Poefia, e la gloria principal de' Poeti.

#### CAPITOLO IL

Cercafi la ragione, perchè peco per l'ordinario si apprezzi la Poessa, e poco sieno sortunare, i Poesi. Disersi di questi dalla parte del Cerpo. Poesi prudenti ancon felici. Imposfezioni loro dalla parte dell'Anima. Editade Pesti. Maltira grave d'estimi aleri vanamente scalata.

Tabilite da noi queste cose intorno alla perfetta Poesia, passiamo ora a cercare perche sì a giorni nostri come ne rempi antichi si sia tenuta in poca riputazione dalle genti l' Arte de Poeti ; e perche de i Professori di quest' Arte da noi supposta giovevole, e necessaria alla Repubblica, non molto conto fi faccia da i più degli uomini. Certo egli pare, che tutto il premio de Poeti sempre consista nella sola sterilissima ricompenfa della lode : e laddove l'altre Scienze , e Arti fono fommamente premiate, o non mai, o rade volte vediamo , che i Poeti per la fola Poesia pervengano ad una comoda, e onorata sortuna. Sono fedici secoli, che fi rinfactiava a i Poeti quella medelima difavventura, scrivendo colui che compose il Dialogo delle eagioni della corrotta Eloquenza in questa maniera; Carmina, O' versus neque dignitatem ullam auctoribus suis conciliant, neque utilitates alunt : voluptatem autem breven, laudem inanem. O infructuosam consequentur . Filippo, Imperadore anch' egli con pubblico editto comando che i Poeti fossero privi di que privilegi, che godevano le altre Arti Liberali . Dirò di più , che oggidì e il volgo , e non poca gente favia reputano, fe non vil mestiere, almeno applicazione vana, e fludio leggiero quel de Poeti, e quel conversare unicamente, e continuamente colle Muse. Altro titolo al più al più non danno essi alla Pocsia ; che quello di Belle lessere , lafciando quel di Buone lessere ad altre Scienze, ed Arti più fortunate. E noi fappiamo, che lo stesso Cavalier Guarino . rino, il qual pure col mezzo de fuoi versi giunse a conseguire l'immortalità del nome, abborriva il titolo di Poera, quafiche un tal carattere troppo disconvenisse a persona consecrata a gli affari politici. Adunque fie necessario, che noi disaminiamo, se con ragione, o a torto sia così sconciamente vilipefa, e poco apprezzata la Poefia.

Per soddisfare a tal quistione, e per ben discernere le cagioni, per cui fu , ed è anche oggidì riputata un' Arte vana , e leggiera quella de Poeti, debbo prima chieder perdono a i Poeti medefimi, e pregarli, che non fi rechino ad offesa alcuna, s'io sarò costretto a scoprire i loro disetti. Imperciocche non per colpa fua, ma per quella de fuoi Professori la Poesia e condotta ad un sì manifelto, e quali universale discredito. Il perchè stimo io necessaria cosa il trattar di questi disetti, sì acciocche impari taluno a non imputare all' Arte le imperfezioni, che solamente sono di chi la professa; e si ancora affinche da tali difetti nell'avvenire si guardi chiunque aspira alla gloria di vero , e persetto Poeta . Consesso ben' io , che per mancamento ancora di chi non è Poeta, e vuol portar giudizio di quest' Arte, e parimente per l'altrui ignoranza, e invidia, essa non è secondo il suo merito tenuta in pregio. Ma la principal cagione di questo avvilimento si vuol' attribuite a i medesimi Poeti , i quali bene spesso dan fondamento al volgo di proverbiarli, e schernirli, e di condannare ( benchè ciò scioccamente si faccia ) la stessa Poesia. Che ciò sia vero, non difficilmente potrà conoscersi dalle propve, ch' ora fon per recarne.

Di due spezie sono a mio credere i difetti de Poeti. Altri vengono dal temperamento naturale, e dalla parte del Corpo, altri dall'appetito, le dalla parte dell' Anima - Coloro , che dalla Natura fon lavorati per divenir Poeti, ed hanno da lei ricevuto inclinazione, e vera abilità a quest' Arte, ordinariamente sono di temperamento socoso, svegliato, e collerico, La lor Fantalia è velocissima , e con empito raggira le Immagini sue . Son pieni di spiriti sottili , mobili , e rigogliosi . E perchè l'umor malinconico acceso dal collerico, secondo l'opinione d'alcuni ; suol facilmente condurre l'uomo al Furor Poetico, perciò negli eccellenti Poeti fuole accoppiarfi l'uno e l'altro umore in gran copia, e formare in tal maniera il temperamento loro. Alle Fantasie pigre, a gl' Ingegni tardi, a i temperamenti flemmatici , e folamente malinconici , non si aperse giammai Parnafo . E' necessario, che i Poeti sieno vivacissimi, che l'Anima (a) loro fia rapita, quando uopo il richiede, dal Furore, e s'avvicini in cer-

Della Perfessa Poessa .

<sup>(</sup>a) Che fainne lues far agries des Eurone. ) Platine en l'estre, venitépo de l'Euron's qu'en è en Mouri des Cariols i l'euro, pronfennet delle Mafe, r. Fourre, prendante tomés et aureffishte auma (l'o legge volevre. L'a e l'ev, ciol l'a e l'ev ne Mil. Gembano) e feptimel, e roite de del, euro util terre fons d'Polis, poffent effe de fif applicant de l'entre d'entre d'entre d'entre d'entre de l'entre de l'entre d'entre d'entre d'entre d'entre d'entre d'entre d'entre d'entre de l'entre d'entre d'ent

ta guifa all'Eflafi, ed aftrazion naturale, per non dire alla Mania. Chi ha quefte qualità, e un temperameno al fatto, è atto, in ong al Poeta; na bensì abile, e dipoffo a divenir Poeta; e in quefto fento abbiamo da intendere il noto affioma: che i Peeti, nafcono, e gli Orassii, si semino da intendere ri noto afficma: che i Peeti, nafcono, e gli Orassii, si fismosi effindo pur troppo certo, che niun Poeta colla sioa Natura, è giunto giammai ad acquistar vera lode in versi, e che sa di melitere a ciatento l'adoperare fludio e fatta intendibile per divenir gloriolo in Poessa.

Ora quelto focolo, collerico, e malinconico temperamento può, e fovente fuol trafportare i Poeti ad azioni poco fagge, o poco fodevoli. La focolità i reade, volubili, incolanti nei defideri, imquieti nelle operazioni, e peco tolleranti sì della buona, come della rea fortuna. Dalla collera altresi, ven horo infipirato, non già Valor militare (i concieffiacofacto) de deponi di renderifi fundio in mezzo alla buffe, palando loro il infirarle da lungi, e cantarle ) ma un ralento di, pengere altui, di mordere, o di vendicarti coll'armi Poetiche g'olo-colla Satira, non perdonando si facilimente le inguirire, onde fiu detro.

E il Maggi in un suo Capitolo così scrisse:

Parmi, che udissi dire infin dagli Avoli,

Che Nobili , Fantassici , e Poesi Trattasi colle brusche sono Diavoli .

Dalla malinconia finalmente, madre delle Chimere, fon renduti i Poeti fofoctof, pauroti, affrații; e alle volte non fono flati lungi dall' effere recduti. Pazzi, e Furiofi, come fappiamo che avvenne al Tafio foffiro, e per relazion d'Arifletele anche a Maraco Siracujano, e ad altir Poeti e

Da questi disetti, che logiciono, o possono accompagnare il matural temperamento de Poett, nacque principalmente per mio credere l'infèlice, e compassimone de stato di tortuna, in cui tanti Poett, amore più famios, o giacquero, o caddero «Quante tolite, quante risicole stravaganze, quante precast d'imprudenza, d'incossanza, in troppa sincerità y e liberti, on si fono in tal sorta di gente miratal Si io volessi qui testioni a qualitati a venture degli antichi, e ancor del meno antichi Poetti. Diceva per licherzo il mentovato Maggi ciò, che put troppo non rade volte accadde caddovero:

Esser privato un misero Poeta

Di guai non puote, e di follie non vuole.

Quindi è, che un Prelato di confumata prudenza, e di rara sperienza negli affari del Mondo, configliava i Principi a valersi bensi, ma non a fidar-



<sup>(</sup>a) Un Poeta irritate è una tran haftia.) Fu detto's genut irritabile Vatum. Del non ifluzzicare i Poeti, perciocchè a lodare, e a biafinare, fono fieriffini. Platone nel Minos, ovvero della Legge, verfo la fine.

fidarli troppo de' begl' Ingegni nel maneggiar negozi; perciocche l' empito, e il fuoco de' lor temperamenti nel più bello delle speranze, e della mesle , li fa foeffe volte cadere in ifconci errori , e perdere il frutto in un momento di quanto s'era dianzi con lunga fatica felicemente da effi operato. Egli è poi fentenza manifesta di Platone nel principio del Teeteto. che gli uomini acuti ; ed ingegnosi per la più cadono in empiti , ed eccessi di collera e come navi fenza risegno fi lasciano condurre dalla gagliarda passione. E nel vero la Prudenza, la Costanza, e quella Sodezza paziente, che è cotanto necessaria a gli nomini grandi, e savi nel Governo Civile, e nelle umane operazioni, non così agevolmente si suol trovare ne' cervelli impazienti , ignei , e fantaftici , quali ordinariamente fi veggiono effere i Poeti . Eccovi dunque la prima cagione , per cui i Professori della Poesia non sogliono pervenire a grandi fortune; anzi talora cadono in istato miserabile, e sono sì spesso accusati di vanità, di leggerezza. Nè questo difetto o come ognun vede o può , o dee attribuirsi alla Poesia , effendo imperfezione; non dell'Arte, ma di chi è di lei studioso Quando anche tal forta di gente non avesse coltivato l' Arte Poetica , essa per cagione del fuo temperamento non avrebbe faputo o prendere per gli crini, o confervar prefa, per lungo tempo la forte.

Per altro coloro, che seppero ben temperare colla Prudenza, colla Fermezza dell'animo, e colla Modeftia il temperamento Poetico, falirono in alto, e vi fi confervarono, guftando in vita un agiatiffimo ffato di fortuna, e il faporito premio della gloria : Così Virgilio; Orazio; Lucilio; Arato, Sofocle, ed altri non ebbero gran ragione di lagnarfi della lor fortuna. Per le quali cofe hanno ben da por mente coloro, che dedicano fe steffi alle Muse, e alla profession di Poeta, se il temperamento loro li faccia suggetti a cadere in somiglianti eccessi affin di porvi il necessario compenio . La 'prudenza ; nutrice di tutte l'altre Virtù ; dec porfi in guardia del fuoco dato loro dalla Natura . Si vuol unire allo studio Poerico non folamente la cognizione , ma la pratica della Moral Filofofia ; effendo quella necessaria per divenir Poeta , e questa per divenir saggio Poeta; eioè per accoppiare insieme due pregi , che non così spesso si sogliono veder congiunta. E così per l'appunto fecero , e fanno molti valentiffimi Poeti oggidi viventi , i nomi de quali per non offendere difavvedutamente la modeftia loro ; io non voglio en rammentare . Quantunque in effi l'uso della Poesia sommamente s'ammiri . e si scorga in effiil temperamento proprio de Pocti, contuttociò dalla severità delle Virtà questo è si fattamente rintuzzato , e tenuto in briglia, che difficilmente in esti troviamo alcono di que peccati, ne quali caddero non pochi de vecchi Poeti. Finalmente questo igneo, e bizzarro temperamento Poetico

può gaftigari, e il lafcia reggere dalla Virtà. E dove questo gli avvena ga, esfo è più slimabile; e più frutti produce; che rettri gli altri temperamenti opposti; da quali fenza gran farica non si può togliere l'irrefoluVengafi ora alle imperfezioni de Poeti , le quali possono osservaria per parte dell' Anima , cioè nell' appetitio loro. Avendo essi il temperamento per dianti descrivermon , non è-maraviglia , se molti ancor valenti si lesiazono trasportare faor de confini della diritta Ragione dall' Irascibile , ma più dalla Concupiscibile. Se noi volessimo prestar fede a Lope di Vega, Apollo era un giorno montato in grand' ira, perchè il chiamassero Dio de Poeti; e fra l'altre cagioni , ch'egli apportava per non voler tal grado, una era questa:

Que me llaman a mi Dios de Poetas?
Ay tal desgracia, oy tanta desensura,
Ay semejante aggracio?
Y me llaman su Rey: Yo Rey de locos,
Muchos en quansitad, en virtud poets?

To Rey de bombres fobervios, arrogantes &c. Cioè diffe egli : E che ? mi chiamano Dio de' Poeti ? Pub darfi maggior di-Savventura , maggior oltraggio ? E mi chiamano Re lore ; lo Re di pazzi , molti in numero, pochi in Viriù? Io Re d'uomini superbi, arroganti &c. Lamentandoli poscia Apollo di ciò col vecchio Caronte, ritrovò, che i Poeti de secoli antecedenti soggiornavano tutti all' Inferno per cagion de' lor vizj. Ma il buon Lope, siccome Poeta, merita forse pochissima sede in questo racconto; e al più al più si potrebbe fargli la grazia di ristringere la credenza di quanto egli disse, a i Poeti di qualche Nazione straniera, non devendolo noi supporre ben' insormato del merito, che hanno i Poeti d'Italia. Perciò io non oferò punto dire, che nella Repubblica de morti Poeti la maggior parte di loro fosse viziola; e che i Vizi de' Professori servissero a dar poco buona estimazione all' Arte, quafiche fossero diferti della Poesia quelli, ch' erano propri di chi la coltivava . Dirò bensì , che radi fono stati que Poeti , i quali dall' Appetito concupifcibile non fieno flati precipitati in mille fanciullaggini, e leggerezze. Per non cercare lungi da lecoli nostri un' Anacreonte, una Sasso, un'Ovidio; un Catullo, un Tibullo, un Properzio, un Gallo, e mille altri famosi dell'antichità; che non ci contano le Storie Italiane de nostri più riguardevoli Poeti? Chi non fa, quanto abbiano vaneggiati i due Principi della Lirica, e dell' Epica Italiana, cioè il Perrarca, e il Taffo ? A chi sono ignote le avventure del Bembo, del Casa, del Molza, del Marino , e quasi disti di tutti gli altri , che hanno illustrata l'Italica Poesia? L' Amore disordinato dietro a i terreni oggetti, a cui si diedero in preda questi grandi uomini, fece lor perdere almeno in apparenza il fenno, e parerli gente di cervello sventato e leggiero alla niaggior parte delle persone prudenti. Ma ( ciò , che più ha dello strano ) ove gli altri proccurano almeno di coprir cautamente gli errori propri, i Poeti per lo contrario stimarono gloria il pubblicatli, e il cantarli con empierne i Poemi, e i Libri interi. Ne già favoleggiavano effi, ma scrivevano una pura Storia, allorche confessavano di perdere, e d'aver perduto il senno per cagione di questo sinoderato affecto. Chi fis, che- poderoso Tirano isa l'Amore di concupiscenza, non ha difficultà di dar fede all'Ariosto, allorche egli in un pracipio di Canto, cioè in un luogo, que suoi este molto veritiero, di se medesimo con questi per altro leggiadrissimi verfi ragiona alla fua Donna.

Chi falira per me, Madama, in Cila,
A siporame il mia perdus Inegguo?
Che, paichè afci de bi vofti ecchi il telo,
Chi Lecer mi fife, ognore perdendo io vegroo.
Ne di sama fainva mi quevelo,
Eurobe non crefea, pa fiia a quefto fegno:
Chi io dubito, fe più fi un fermando,
Divenir ral, qual bo deferitiro Orlando.
Per rievre il neggono mio mè de Vavifo,
Che non bifegna, chi io per l'aria poggii
Nel cerchio della Luna, o in Peradijo;
Che 'l mio non credo; che tami alto alleggi,
Ne' bei voffi ecchi; e nel fegeno visfo.

Se ne va errando &cc.

Con questo, o somigliante linguaggio palesano altri Poeti il delirio loro, e le imperfezioni proprie; e in tal confessione, come io diceva, senza timore di far loro torto, si possono creder veraci i meschini. Ora quantunque il vaneggiar per Amore non fia una difavventura propria de' toli Poeti, e fi miri in tante altre persone; tuttavia sì perche fi quali universale in tutti i Poeti del Secolo, e sì perchè costoro si paoneggiarono in certa guifa per effere così conci ; egli è fembrato alle genti . che niuno più de Poeti cateffe nel ridicolo di questa Passione. E forte più d'uno s'era negli anni addietro perfuafo , che non si potesse in Italia effere Poeta fenza effere, o almen fenza fingere d'effere innamorato; avendo io conofciuto persone, che non furono mai prese da tal follia, e pure tutto giorno componevano versi amorosi, quasiche questa fosse la livrea di Parnaso . Dal che molti argomentarono, che la Poesia ripiena di tanti amorofi vaneggiamenti foffe un Arte vana, delirante di poco pefo, e talor dannofa , come quella che persuade coll'esempio , e col diletto fa piacere si fatti deliri, efaltando, ed accreditando ancor talvolta i Vizi puì neri. Ma s'ingannarono forte fomiglianti Giudici, perche non è vero primieramente, che chiunque è Poeta, fia parimente preso dalle amorose fiamme ; e io potrei mostrarne prontamente non pochi . In secondo luogo avvegnache molti Poeti empiano i lor versi di queste follie, pure non dee ciò dirfi difetto della Poesia, ma de soli suoi Professori, i quali abufano l' Arte con farla fervire alle loro fregolate passioni, laddove dalla Facoltà Civile, e dalla Natura effa era destinata al pubblico bene Ancor la Rettorica è uno studio utilissimo, onesto, necessario alla Repubblica. Se però qualche malvagio Oratore, o Sofifta mal fi ferve di quest-Arte ,

Arte, o perfuadendo con essa le opere viziose, o lodando gli scellerati, o in altra maniera; non dee perciò essa biasimarsi, ma bensì l'Orator vizioso, che volge in danno del Pubblico un Arte, la qual dovrebe folamente fervir di profitto. Lo stesso pure tutto giorno può avvenire, ed avviene ancor delle Scienze, ed. Arti più riguarderosi, come della Teologia, Giurifrondenza; Medicina, e sioniglianti, al equali non perdono il

pregio loro, perchè alcuni le abusino.

Ed eccoci a poco a poco pervenuti a scorgere, per qual cagione principalmente non fia apprezzata secondo il dovere la Poesia, anzi perchè la vilipendano tante persone. Da' medesimi Poeti ella è tradita, ella è oltraggiata, ed avvilita; onde non è da stupirsi punto, se oggidì non s'ha, o in altri tempi non s'ebbe, ne per lei, ne per gli fuoi Professori la stima dovuta. Da che i disetti de' Poeti son passati nella stessa Poesia, non fi mira più in essa lo splendore di prima, e non se ne cava quell' Utile onesto, per cui ella su anticamente istituita; anzi talora ne vien grave danno alla Repubblica. Importa dunque affaiffimo a' Poeti il conoscere , per quali vie, ed in qual maniera egli tradiscano l' Arte loro , acciocche, se fia possibile, correggano i propri diferti, e servano meglio in avvenire al fine della Poesia, cioe alla pubblica Utilità, con che potrà riacquistatsi l'estimazione propria d'essi, e propria dell'Arte. Non esfendo altro, o non dovendo effer altro la Poefia ( come s'è detto ) che una Filosofia Morale, spogliata per quanto si può della sua austerità, e renduta dolce, e dilettevole al popolo: iuo fine per confeguente ancora dee effere il giovare a i Lettori, e Uditori col mezzo d'un sano Diletio. Ma per far più chiaramente comprendere le piaghe della Poesia, diciamo, che in due maniere si sono allonsanati, e si possono allontanar dal fine di quelta bell' Arte i fuoi cultori : o per Malizia , o per Ignoranza La Malizia di nuovo può dividersi in due spezie, cioè in Malizia grave, e degna di pena; e in Malizia leggiera, e meritevole di fcufa. Incominciam dalla prima . Peccarono manifestamente di Malizia grave coloro, che ne' lor versi lodarono i Vizi, insegnarono le operazioni malvagge, e riprovarono le virtuole. Di tal forta di Poeti che gran numero non produffe il Gentilesmo? Non rammenterò Batalo Escsino, Sotade Candiono, Ermefianatte, Emiteone, ed altri Autori con gli abbominevoli verficloro sepolti nell'obblio. Solamente dirò d'Anacreonte, il quale non contento di avere spesa la sua vita in ubbriachezze, e disonestissimi amori, fludiossi ancora di commendame l'uso ne suoi Poemetti. Che non fece l'empio Lucrezio, l'impudica Safio, Catullo, Orazio, Ovidio, Marziale, e tanti altri del gregge d'Epicuro, de quali tuttavia restano l'Orere troppo atte a corrompere i buoni epitumi? Lo fteffo Virgilio, modefliffimo altrove, in alcuna però dell' Egloghe fue non confervò il virginal roffore, entroche anche in queste possa dirsi modestissimo in paragon degli altri . E il buon Platone anch' egli , se vogliam credere a Diogene Lacrzio, che rapporta alcuni versi di lui , non si fece conoscere per prudente , e grave Filosofo, allorche volle diventar Poeta . Che se volessimo annoverare i Poeti Italiani, rei di fimile vizio, non si tosto ci sbrigheremmo dal reffere il loro Caralogo. Basterammi il solo Cavalier Marino, Autore, che dalla Natura ebbe dono di molte belle qualità per divenir gloriofo Poera, ma che ingratamente le spese in descrivere vilissimi amori , e in farli piacere ad altrui . Io non fo già , ne voglio far tampoco , in questo Libro la figura di zelante Predicator Cristiano . Voglio considerar folamente i nostri Poeti come onesti Cittadini, e parte della Repubblica umana. Senza dubbio non v' ha apparenza veruna , che i difonesti versi del Marino rechino profitto a i Lettori o possano servire per migliorare i coftumi e o per prendere abborrimento al vizio e Anzi per lo contrario certa cola è che chiunque vuole abbeverarsi a queste acque ; facilmente può lordarfi nel fango conde fono attorniate. Almeno i gioval netti innocenti fan quivi incautamente naufragio . E forse non minor danno apportano in alcun luogo il Furiofo dell' Ariofto, la Tragicommedia del Guarino, ed altri componimenti de' più famosi Autori.

Giò pollo, Chi non vede, e non confesta, che la costoro malizia è degna, di pena, e detestabile, essendo la lor Poessa configiratmente rivolta a, corrempere i buoni collustii, e a moccere al buoni Governo della Civil Facolià è E altrest evidente, che si fatti Poemi ofcurano la fatta de Propri Autori. Dizano pure a lor talento "queli Poeti con Marziale:

Lasciva est nobis pagina, vita proba est.

Crede mibi; distant mores a carmine nostro:
Visa verecunda est; Mula jecosa mea est.
Nec liber indicium est animi; fed bonesta voluntas
Pluvima mulcenda; auribis appa velere.

Primieramente non fi vortà loro-dar fede; perchè il fatto grida altamente e contra (a) la protefazione; e non vool credera a loro ; ficcomo no fi crede a i pretefi Riformati, che spaciano per ucono di purificni coltumi Teodoro Beza, uno de lor Patriarchi y il quale pubblicò moltifimi, vefi teneri, e laciavifimi il pari di quei di Catullo, e di Ovidio- Polcia una tale fcufa non toglie il danno, che da loro in effetto si cagiona al nub

<sup>(</sup>a) Contra la prosplacione a) Tuttà ell efemps, che abbrec il antichi il P-Partoli di contra coli Acculairo, sono alifa periocche (gli ha cavati dalle lhame, ac finnge cattive de andre Autori Tolcain. E il Tolfi a penta de gualti in Eirera. In gian copia, disono dimera cantiva della colina. E il Tolfi a penta de gualti in Eirera la guar copia, disono dimera la fattiva legna contra contra

pubblico Bene. Lo stesso Ovidio prega altrove le Vestali, e le caste Matrone, di non leggere i suoi versi, conoscendo la stacciatezza d'essi, cioè l'error proprio.

Este procul vista tenues, insigne pudoris, Quaque tegis medios, institu longa, pedes.

Finalmente la Poesa per coipa di costoro perde la fua dignità, la suriputazione, abborrendola i o dovendola abborrite le persono nonseste, perche
la scorgono maestra non delle Virtà, come dovrebbe effere, ma de Vizi
più laidi, e pericolosi alla fantità de costami. Dalle quali cost può compendersi, quanta ingiuria di viziosi Poest i faccia all', Arte loro, e con
quanta ragione si debbano essi cacciar suori dalle ben regolate Repubbliche, siccome non si fossirvano per-restimionio di Plutarzo in quella degli
Spartani. Sieno quant effer si vogliano leggiadrissmi, e pieni di Bellezza
Poetita i versi; ovei il or Bello non è congiunto col Bunon; ove ssi of
fendano l'onestà, la Virtà, la Religione del Pubblico: ne possono del repropo giustamente è ancor victato orggid da i supremi Tribunali della
Chiesa Castolica la lettura di que Poeti, che dimentiaziono d'essere del servica si propri Vizi,
siani e con gravo Malriza abustanono la Poessa per servire a i propri Vizi,
siani e con gravo Malriza abustanono la Poessa per servire a i propri Vizi,
siani e con gravo Malriza abustanono la Poessa per servire a i propri Vizi,

#### CAPITOLO III.

Della Malizia leggiera de Poeti. Amori trattati in versi. Quanto biasimevoli negli Autori, e perniziosi alla Repubblica. Sentimento poco lodevole del Bembo.

TA siccome non ci ha persona onesta, e gentile, e virtuosa tra i Poeti medefimi, la qual non condanni coloro, che sì gravemente offendono la Repubblica, e la Poesia, insegnando, o lodando in versi le operazioni viziole; così pochi per contrario fon quegli, che condannino i Poeti, allorch effi peccano folamente di Malizia leggiera, e scusabile. Per colpevoli di tal Malizia intendo io que Poeti , che prendono per argomento de lor vera i propri terreni, e basti innamoramenti. Spiacera forse a taluno questa mia proposizione, essendo già da molti secoli il Regno di tali Amori divenuto quasi l'unico soggetto della Lirica Poesia tanto in Italia, quanto fuori d' Italia. Ma fono per avventura sì chiare le ragioni, le quali possono addursi contra quest'uso, e per dir meglio abuso, che non è difficile il far loro confessare, che in qualche maniera son rei questi tali Poeti; e che da ciò nasce non poco dispregio, o almen fama di vanità, e leggerezza alla nostra Poesia. Già si son posti in ischiera con chi pecca di Malizia grave coloro , che troppo vilmente trattano Amori in versi . Ma oggidi son rari in Italia sì fatti Poeti , e pare che più non s' odano Sonetti fopra i Baci, e in lode d'alcuni poco onesti oggetti, da che la Scuola Marinesca ha ceduto, come ragion voleva, lo scettro, e l'imperio alla Petrarchefca, e ad altre non men lodevoli forme di poctare. Sicchè fi fiftirige il ragionamento nostro a chiunque tratta Amori, che pajono, e forfe (non onesti; e ne tratta con maniera onessa enessa mostrare schifezza veruna del senso; poichè peccano ancor costoro di Ma-

lizia , però scusabile , e leggiera in paragon dell'altra .

A gli Antichi Siciliani, e Provenzali, quindi al rimanente dell'Italia, e massimamente alla Toscana ( che ci diede tanto tempo sa i Danti , il Petrarca, Cino, e altri valenti Poeti ) si dee l'onore d'avere introdotta, e nobilmente coltivata quella pudica forma di cantar gli Amori del Mondo, cotanto differente dalla fenfuale de Greci, e Latini. Ne può negarsi, che in comparazione de Gentili non sieno degni di maggior lode o di minor bialimo i Poeti moderni. Tuttavia se noi consideriamo la Lirica fraliana così ripiena di questi amorosi argomenti, non potremo non confessare in lei qualche difetto; sì perche nuoce alla riputazione dell'univerfal Poesia; e sì perchè, o direttamente, o almeno indirettamente è dannosa alla Repubblica. In pruova di ciò, che altro mai sono gli argomenti dell'Amor terreno verso le Donne, tuttochè trattati con grande oneftà, se non deliri, e follie dell'uomo vinto dalla passione soverchia? E non è egli vero, che l'uomo preso da questo gagliardo affetto, perde in parte l'uso della ragione, cioè della nostra Reina, e si pone in una poco gloriofa schiavità, lasciando il freno de' propri pensieri, e voleri, in mano d'una femmina ? Può egli negarti , che questi Amanti , quantunque onesti, e volti ad onesto fine, spesse fiate non cadano in fanciullaggini, e scioccherie, divenendo essi la favola del volgo, e facendo gitto della Prudenza, e de propofiti più ragionevoli ? Se taluno avesse scrupolo di confessare questa manifesta verità, e d'affermare per certissimo quel Proverbio applicato dagli sciocchi Gentili a i loro Dei, che Amare, O sapere vix Deo conceditur ; parlerà per lui con fincerità maggiore il Petrarca, Poeta, il cui Amore si suppone, che fosse onestissimo, e certamente su sposto con istile, e forma onestissima. Egli prima chiamera l'innamoramento suo un giovinile errore, e ne dimanderà perdono alla gente. Poscia confesserà, chi egli fu per gran tempo la favola del popol susso, e ch'egli è preso da tarda vergegna.

Ma ben veggio or, siccome al popol susto Favola fui gran sempo: onde sovente Dime medessimo meco mi vergogno. E del mio vannegiar vergogna è i frusto, E'l pentirsi &c.

In cento altri luoghi fi duole il buon Petrarca del fuo vannegiare, ma fipezialmente nella Canzone: lo vo penfamlo, e nel penfier mi affale; e in uell' altra: Quell' antico mio dolce empio Signere (a). Anzi quello è il Della Perfetta Pecfia.

Coco-

<sup>(</sup>a) Non occoree mendicare efempi del pentimento, che ebbe il Petrarca, del fuo amo-

comun linguaggio del Bembo, dell' Ariolto, del Taffo, del Codianzo, e in una parola di tutti i Poeti, suppossi ancora i più pudichi, e do enelti; accordandos tutti sedelimente in affermare, che l'affetto loro li fa divenir solli, degni di rilo, e li tormenta peggio, che non farebbe un dipietato Tiranno. E non si creda gha, che oper vaghezza Poetica, o per libertà di singere, e mentire, così ragionino; e che non sentano, tutte pene, e le angocie descritte in versi. I mechini, al altorchè consessato di bramar la morte, di effere nel suoco, d'effere straziati da mille passioni diverse, e d'obbiate le leggi del Ciclo, sono taivolta più litorici, che Poeti; e le loro Metasore, ed Iperboli sanno fede autentica della vera lor miferia, e pazzia. Tali sono i frutti del terreno Amore, provati pur troppo da chi non sa guardatiene, e descritti in Rime.

Ora empiendofi, la Lirica Poesia di sì fatti vaneggiamenti, e di tante follie, per confeguenza ella perde la fua dignità, e nobiltà, divenendo effeminata, e vile, perchè serve solamente a cantare, e descrivere tutte le sciocchezze di questi si onesti Amanti. Se la Storia unicamente, o per lo più, s' impiegalse a narrar solamente gli Amori umani, come in Olanda, e in Francia fi fa tuttavia da certe persone, che compongono Mercuri Galanti, Romanzetti , Intrighi amorofi , e fomiglianti bagattelle : non perderebbe la Storia il suo pregio? non comincerebbe ella a riputarsi un' Arte vana, e frivola ? Così i Poeti, che non contenti di pargoleggiar per amore, se ne vantano eziandio, mettendo in versi, e pubblicando si spesso le loro miserie, e sollie volontarie; oltre al perder essi la propria estimazione, ed acquistar nome di gente forsennata, e leggiera, comunicano la lor difavventura alla stessa Poesia con farla vilmente ministra di questo ridicolo afferto della Terras. Mi perdoneranno i Poeti, s'io francamente vo, toccando le loro piaghe; poichè il defiderio di vedere in convenevole, stima, e in alto pregio sempre più riposta l' Arte, che essi professano, e che per essi è già cotanto riformata, mi sa parlare in tal guifa. Egli pur troppo parmi, che la Lirica Italiana condannata dalla maggior parte de morti Poeti a tratture i terreni Amori, fia perciò anche oggidì con qualche fondamento dileggiata, o almen dalle genti non a pprezzara fecondo il fuo merito. Da niun Cittadino onorato, da niun faggio amator delle lettere dovrebbono più fofferitfi o almeno lodatfi troppo quelle adunanze pubbliche, ed erudite, che Accademie fi chiamano, dove in foli argomenti amorofi fi spende tutta l'occupazion Poetica, mancando fenza dubbio in effe e la gravità di chi dice, e l'utilità di chi ascolta. Che se vorran pure i Poeti seguire a logorar si malamente il tempo, non dovran poi adirarfi, se la Poesia agli occhi del pubblico sembrerà una ridicola, e latciva fafte, non un' onesta, e grave matrona; e ie non

re , dalle Rime , quando ne fece il pover'uomo un Libro a poffa , intitolato fecetum , ove fe ne confessa publicamente ; e S. Agoftino quivi , come una periona del Dialogo , introdocto , lo contigua bel dinganna .

fe non giugneranno essi a conseguire una soda riputazione, ovvero un'or-

revole, ed agiata fortuna. Dalle quali cose può dirsi ancor provata l'altra proposizione : cioè che la Poesia per cagione degli argomenti amorosi è divenuta, o direttamente, o almeno indirettamente dannosa, e disutile alla Repubblica, e alla Facoltà Civile. Nulladimeno aggiugniamone ancora una pruova. Certo è. che quantunque la Poesia, trattata con maniera sì onesta, a molti non paja dannosa, pure può parer tale a persone più gravi, e austere, che non son io. Imperciocche non avendo buona parte di sì fatti versi altro fine , che quel d'espugnare l'onestà , e la virtuosa costanza altrui : come non poeranno chiamarsi nocivi al buon Governo Civile? Forse il Petrarca stesso, i cui affetti furono creduti cotanto onesti, in più d'un luogo delle sue Rime s'oppone alla pia credenza di chi lo venera, e massimamente ove

fi duole di quell' ardor fallace , il quale , come egli dice . Durd molt' anni in afpettando un giorno, Che per nostra salute unqua non venne.

Il medefimo può raccorfi dalle Rime di tanti altri Poeti , non men del Petrarca onesti nello Stile, i quali si lagnano dell'altrui Modestia, ch'esfi appellano Crudeltà, e tutto giorno van chiedendo mercede. Che fe tali versi furono, e son l'armi per vincere la virtù del debole sesso, possono conseguentemente condannarsi come cosa dannosa ai Cittadini delle ben regolate Repubbliche . . Ma ponghiamo , che purissimo sia il fine , e l'afferto di questi Poeti; servendo però i lor versi d' esempio all' incauta, ed innocente gioventà, facilmente la rimuovono da i proponimenti gravi, e le fanno credere dolci , gloriofi , e leciti i deliri della paffione amorofa . Adunque la Lirica ripiena delle follie degli Amanei del Mondo, avvegnache di onefti fentimenti armata, può recar danno all'innocenza, e alla tenera Virtà de giovani . Ove da Poeti si narrassero le lor follie amorole, e si riprovassero da i medesimi nel tempo stesso, potrebbe la gente concepirne qualche abborrimento, ed imparare a fuggirle. Ma non le descrivono costoro per l'ordinario, se non affine di riportarne e profitto appresso all'oggetto da loro amato, o lode, e sama appresso i Lettori. Perciò da tali esempi si confortano gli altri non a suggire, ma più tosto a feguire la lor pazzia, massimamente descrivendo talvolta i Poeti come una felicissima passione, a un mezzo Paradito la fortuna del loro affetto verso i terreni oggetti. Giunse il Bembo insin'a dire questo disordinato ed empio sentimento:

E s' io poresse un di per mia ventura Quelle due luci defiose in les Fermar , quant' io vorrei ; Su nel Cielo non è Spirro Beato .

Con ch' io cangiassi il mio felice stato . Nel che di gran lunga meno ardito s'era dimostrato il Petrarca nella

Canzone 2. degli Occhi , benchè dicesse :

Ne mai stato giojoso Amore, o la volubile Fortuna Diedero a chi piu sur nel Mondo amici, Ch' io nol cangiassi ad una Rivolta d'occhi &c.

Adunque, se queste ed altre somiglianti leggerezze continuamente s'odono dalla noltra Lirica, non hanno poca ragione tanti Saggi, e il volgo medefimo di chiamar la Poesia un' Arte dannosa, vana, e di niuna importanza, o pure di sbandirla dalle Città, e adunanze prudenti. Essendo questa destinata dalla Politica al giovamento del Pubblico per mezzo d'un' onesto dilettare, ove più non porti alcuna utilità, anzi ove da lei s'operi l'opposto, o divien degna di rimproveri, o merita d'esser tenuta in pochiffimo conto dalle savie persone. Nè sufficiente scusa dee riputarsi il dire, che basti alla Poesia il dilettare; poiche il Diletto stesso, come dianzi dicemmo, non ha direttamente, o indirettamente da effere velenoso. Onando esso abbia forza di nuocere agli animi, già dalla diritta Ragione, e dalla Politica s' è fulminato contra d'esso il bando. Anche il resto dell' Arti, che hanno principalmente per fine il dilettare, dalla gente favia son condannate, allorchè non è sano, onesto, e giovevole il diletto, ch' elle debbono apportare. Offervisi la Musica, tanto stimabile, perchè dall' incanto fuo s'acquetano i turbamenti degli animi, fi fcacciano le core, e fi ricreano le genti dopo la fatica. S'ella s'effemmina, come a'nostri giorni è in parte avvenuto; s'ella introduce per mezzo d'una dilettazion soverchia negli ascoltanti la mollezza, e la lascivia, perde tutta la sua nobiltà, e giustamente vien ripresa da i Filosofi, e da i più prudenti Legislatori . Perciò la Musica appellata Cromatica fu dagli antichi riprovata, come nociva a i Cittadini . Si contentino dunque i Poeti Lirici, ch'io nomini difetto loro il far servire la Poesia agli argomenti amorosi. E quelto diferto, perchè commesso dalla Volontà, non dall' Intelletto, può dirfi peccaso di Malezia, leggiera però, e scusabile in paragon di quella grave, di cui peccarono gli antichi Poeti, apertamente disonesti, e viziosi in tal sorta di suggetto. Non si lagnino parimente, se non di se Reffi, quando rimirano dileggiata, e tenuta da tante persone in vil conto l' Arte loro, avvenendo ciò per colpa d'essi, e non già della Poesia, che o richiede maggior fodezza d'argomenti; o almeno dee porgere un fano diletto, e un onesto giovamento al Pubblico. Perche nulladimeno s'avvifano alcuni, che gli Amori terreni fieno il più fecondo, e vasto suggetto, che possa aver la Lirica, io mi riterbo il disaminare, e riprovare la costoro opinione, dappoiche avrò prima dimostrato, quali sieno i difetti d' Ignoranza ne' Professori della Poesia.

#### CAPITOLO IV.

De i Diferti d'Ignoranza ne Poeti. Division d'essa. Altra dalla natura, altra ba origine dal poco studio i Ignoranza ssorzata. Drammi Musicali da chi, e quando introdutio in Italia. Musica d'essi pregiudiziale alla Poessa.

P Offiamo dividere in tre spezie l'Ignoranza, che porta nocumento alla riputazione, e gloria della Poesia. Altra nasce dalla Natura, altra dal poco Studio, ed altra finalmente dal pessimo Gusto de sempi. La prima Ignoranza si scorge in coloro, che dalla Natura non riceverono in dono quel temperamento d'umori, e quelle doti d'Ingegno, e Fantafia , che son d'uopo a gli nomini per divenir Poeti . Chiamansi costoro nati aversis Musis; e per qualunque studio, ch'essi facciano, mai non sapranno trovar la via d'entrare in Parnaso. Contuttoció se verrà loro ta-Îento di compor versi , e Poemi , oltre al divenire eglino stessi ridicoli , fottoporranno eziandio la Poesia al pericolo d'effere motteggiata, e derifa. Ed è ben cota considerabile, che non ci è verun' Arte, in cui più facilmente ciascuno si persuada di poter fare sigura, quanto nella Poetica. Stimali, che l'aver falutato da lungi le Scuole dell'Umanità, che una leggiera tintura di lettere, e il faper accozzare infieme quattro Rime, basti per poter pretendere una patente d'Apollo. Quindi è poi, che naicono tanti scipiti, sciocchi, ed ignominiosi componimenti, che tutto giorno imbrattano le stampe, e servono di trastullo, più che le Gazzette, e i Foglietti , alla gente curiofa . Dalla Repubblica Poetica non dovrebbe già comportarsi sì satto abuso; ed io le persuaderei, che porgesse finalmente un memoriale al mentovato Apollo, acciocche egli cottituiffe qualche Maestrato in tutte le Città, da cui si avesse cura, che non uscissero mai alla luce versi cotanto vergognosi , e ridicoli . E in vero sì sconci componimenti, de quali sono sì spesso condannate a lordarsi le carre, non folo avvilifcono, ed ofcurano il merito, e lo splendore della Poesta, ma recano ancor gran disonore alla Città, ove fi toffre la loro pubblicazione. Per maggiormente però accendere i popoli ad apportar questo rimedio all'ardita balordaggine de Poetattri, vorrei, senza timore d'offendere la dilicatezza, e la terietà de' miei Lettori, poter rapportare un qualche faggio di que versi, che ora condanno. Ma troppo facile a tutti è il ritrovarne de simili; onde basterà l'aver solo additata la piaga.

Dall Ignoranza Naturale paffiamo a quella, che nafce dal poco Studio. Cadono in quelto difetto coloro, che hanno bardi dalla Natura vivo Ingegno, e Fanrafa felice, e perciò garm difposizione alla Pocha , ma non iltudiano quanto è necessario per divenir buoni Poeti, o statiano fol quelo, che può faril effere cattivi Poeti. Per cagion di tale Ignoranza molti non pervengono che alla losa mediocrità, e molti per lo contrario sitti non pervengono che alla losa mediocrità, e molti per lo contrario sitti.

man-

mando d'effer giunti alla cima di Parnafo, rimagono infelicemente fehreniti; allarché li vergono faliri fopra un monte, abitato bend da non pochi, ma non mai conofciuto dalle Mufe, e fituato fuori della giuridizioni di Apollo. Si degli uni, come degli altri non è poca la turba; e il difetto di queffe genii concorre anchi effo a far poco flimabile appo il volgo la povera Pocfia. Quantunque nelle altre Arti non fi pafii oltre alla mediocrità, pure la mediocrità, pure la mediocrità non dipiate; e di epagata bensì con lodi mediocri, ma però è lodata. Per ditavventura alla fola Pocfia pare vicatata da migliori Maeffri la mediocrità, non folandofi, punto, o non leggendofi, anzi più vofto febernendofi i Poeti mediocri . Notiflimi fono in tal propofto i versi d'Orazio.

Non Dii, non bomines, non concesser columna.

E l'Autore del Dialogo delle cagioni della corrotta Eloquenza anch' egli ferifle: che mediocret Poetes nemo novir, bones pauci. Ora effendo numerofiffitmo, in paragon degli eccellenti, il popolo di quelti Poeti, conneni
della fola mediocrità, e non reflando effi d'empiere le Stampe de' lor verfi, e di groffi Libri ancora; fi danno molti a credere, che poco fia da
prezzatfi la ricolta general di Paraslo, effendovi il loglio, e la vena in

sì gran quantità, e apparendovi sì poco il frumento.

Non ha veramente ragione il volgo di argomentare in tal guifa, e di motteggiar la Poesia per così aspra fortuna ; dovendosi la lode almeno a chi la merita, e compensandosi da un sol Poeta eccellente la disavventura di mille altri non eccellenti . Contuttociò fia bene ammonire questi sì fatti Poeti , acciocchè pongano fludio maggiore nell'apprender l'Arte , fe pure son tirati dal desiderio d'acquiltar gloria in questo elercizio, e se amano di recar' eziandio colle lor fatiche onore all' Arte, ch'egli professano. Che se o per timore della fatica, o per altra ventura non giugneranno esti ad occupar qualche riguardevole seggio in Parnaso, non si vuol perciò biafimare la loro imprefa; non dovendo tutti gli uomini, o non volendo effi, o non potendo perfettamente attendere a tale studio; ed essendo per altro lecito a chichesia l'averne appreso, tenza ingolfarvisi dentro, quello che bafta per fervire alla propria ricreazione. Agli altri poscia, che per non buon cammino fan viaggio verto Parnafo, e studiano tol quello, che può farli divenir cattivi Poeti, abbiam pronto il rimedio. In vece di feguir ciecamente un Marino, un Tefauro, un Fra Ciro di Pers, un Gioleffo Batifta, ed altri fomiglianti Maestri del Gusto non buono, ponganfi dietro all'orme de nobili Poeti, bevano i veri precetti da i più famoli Espolitori della Poetica, de quali ha tanta abbondanza l'Italia nostra. In tal guisa potranno essi cacciar da se l'Ignoranza, da cui eglino per diferazia punto non riconoscono d'esfere occupati. Coloro finalmente, che non ebbero dalla Natura il necessario talento per esser Poeti, dovranno amorevolmente configliarfi a rivolgere altrove i lor penfieri, e a cercar gloria in altri paesi, posciachè niuna fortuna possono sperare in quel delle Muse (a).

Resta l'ultima spezie d'Ignoranza, che da noi si disse nascere dal pesfimo Gusto de' Tempi , e possiamo appellarla gnoranza sforzata. Dico sforzata, poiche per fervire all'altrui volontà, e al genio de Tempi, che corrono, fa di mestiere, che ancor la gente più dotta comparisca Ignorante. Ora quello difetto spezialmente si scorge pella Poesia Drammatica, che oggidì comunemente s'usa in Italia, e suori ancor dell'Italia, avendo noi perduto l'onesto profitto, che dovrebbe trarsi dall'udir le Tragedie, e Commedie, da che si sono introdotti in Italia i Drammi per Musica. Quando questo costume penetrasse ne nostri Teatri, è assai manifesto, sapendo nos, che ciò avvenne verso il fine del Secolo sedicesimo. Non è già sì cerio, chi ne fia stato l'Autore. Il Signor Baillet ne suoi Libri intitolati Jugemens des Scavans ragionando di Ottavio Rinuccini, parla in quelta maniera: Si crede, ch' egli fia flato il Riflauratore de' Drammi Musicali in Italia, cioè dell'ansica maniera di rappresentare in Musica le Commedie, le Tragedie, e gli altri componimenti Drammatici : Copiò lo Scrittor Franzele questa sentenza da Gian Nicio Eritreo, o sia Giovanni Vettorio de' Rossi, che nella sua Pinacoreca, o Galleria, così aveva lasciato scritto: Veterem, ac multorum seculorum spatio intermissum Co-

<sup>(4)</sup> Per quello vien protechtato da aleună Tullio, i ma s'egli pordo, per fun fundice per gli flosti tempi non fon tanto cutaiti veri questi, quatum nom gli fa. Ma la fica Perda gli ha buttati in terra . Con è avvenno al nodiro Boccetcio; che I fioto Verfi non non per general di ana mileta contaita. E non dico il Mendice Hioliano, ch' ci fece da contaita de la contaita de la Tecicle from fon fon il maintain contaita de la contaita del contaita de la contaita de la contaita della della contaita de la contaita de la contaita de la contaita della contaita del

medias, & Tragedias in Sconis ad tibias, vel fides decantandi morem revocavit magna ex parte Offavius Rinuccinus nobilis Poeta Florentinus , quamquam bane fibi laudem vindicare videatur Æmilius Cavalerius, patricius Romanus, ac Musicus elegantissimus. In quanto al dire, che il Rinuccini, o Emilio del Cavaliere fossero i primi ad unir la Musica alla rappresentazione de Drammi Italiani, certo è, che il Rinuccini se ne diede il vanto nella Dedicatoria, ch'egli verso il 1600, sece dell' Enridice suo Dramma a Maria de' Medici Reina di Francia. Mi ha però fatto offervare l' Ab. Giusto Fontanini in una lettera scrittami su questo proposito, che infin verso il 1480. si cominciarono in Roma a rappresentar Tragedie in Musica dal Sulpizio; e che questo Autore medesimo n'è testimonio nella Dedicatoria delle fue Annotazioni a Vitruvio, presentate al Cardinale Riario Nipote di Sisto IV. Ancora Bergomi Botta avendo accolto in casa sua a Tortona Galeazzo, ed Itabella d'Aragona Duchi di Milano, diede loro per intertenimento una Rappresentazione per Musica, la quale è descritta da Tristano Calchi nella sua Storia. Confessa tuttavia il medefimo Ab. Fontanini, che non avendo queste Rappresentazioni avuta molta fembianza di Drammi, può continuarfi a chiamare il Rinuccini primiero Autore della Musica Teatrale, da cui s'accompagnano i moderni Drammi.

(a) Ma, poiche si tratta di gloria, siami lecito il dire, che una tale

c) Quanda fi dece, che um fa Interiorie fluos sti facultà, qua fi vond ure, che immara i lui non fifero Antefia di quella printifione. Ma prettà quella sercie un unuou luma in quell'Arte, alchè fice fiparre cutti quelli, che erano fitati innanti a lui, si diete Inventore. A alcuni Italiani ha generatio uvidi si d'uffi de Forentini Guoto Doventore della Pittura; e cond i Bolognefi, e alitti anno molizato avere avuto ancor effi in quel territoria, e condita della printifica della

inventione , almen per quello che s'afpetta alla Mufica degli firumente; fi dee più tolto attribuire ad Orasio Vecchi Cittadin Modence : Fu och fou uomo valentuffino si nella Poefia, come nella Mofica; ed io nella Memorie degli Scrittori Modence, che ho raccolle, tengo si catalogo di tutte le Opere da lui compolle, molte delle quali fono aucora flampate. Ora queflo valentuomo prima del Rinuccini infegnò la maniera di rapprefentare i mentovati Drammi (e) - pe pieno d'amit, e di gloria: le ne morì in Patria, l'Anno 1605, Rimane tuttavia un tellimonio autentio di tal fatto pe Chiofiri de PP. Carmelitani di quella Città incifo in maemo, cioè l'Iferizione fepolecale a lui fatta . Eccola interamente copasti per foddisfare alla cariofità de Lettori.

Horaisus Vescobius, qui novis tomo Musici, non. Poorice robus invoce niemie in floruit y su omnia entainm temperum ingenia faci- le superarie, hac tomulo.

quisferui excitatricem es-

pella tuban
Hic Olivor Farafio, Archiducique
Ferdinando Aufleia cariffiuna;
quam hammium primu Comica fac
cultari conjungifie, sema servarum ortem in fui admirationem
rearii. Tandam platibu in Ecelefiti faria Chorix Profestus,
ingranofenue; jam actor grafia
munece ; Seranifi. Duci Cafari Eftenfi propria maria partir in feren-

Angelieis concentibus prafic Angelieis concentibus prafic cendus decessis MDGV. die XIX; Men.

In quanto pofeia al-dirfi dal Rolli, e dallo Scrittor Franzefe, che il Rinuccini refliuti l'ufo antico di regiarare in Mufica i Drammi, lo non faprai accordatmi con chiunque affermaffe, che anticamente le Tragedie, Commedie di cantaffero colla Mufica iffelia, se nella fiefa guifa, cite oggifi far vediano. Anzi fio io per dire, che fi facific una gran fenta al-Della Perfusa Pacific.

<sup>(</sup>a) Dommi, Sareble, scoodo la las crisine Greca, a dire can una M fola; na secondo l'uso Toleano diciam Diamai. Cod Bartelonosa, Mettemano, Pittagora, Strattagrama, diceli in Toleano, raddoppiando la lettera; e, per diria all'Educaci, dell'ediancola.

la Poesia, e che i Teatri Italiani cominciassero a perdere la speranza di guadagnar la vera gloria , alloiche i Musicali Drammi si diedero a regnar fra noi altri . Certo è , che la dolcezza della Mufica fece poi parere al popolo cotanto faporita quella invenzione, che a poco a poco giunfe ad occupar tutto il genio delle Città; ed oggidi fi crede il più nobile, il più dolce , per non dire l'unico intertentmento , e follazzo de Cittadini l'udire un Dramma recitato, cioè cantato da Musici . Avvezzatosi il Gusto delle genti a questo cino, e perdutosi il sapore degli altri componimenti Teatrali : fr è la Commedia data in preda a chi non la farci ridere, se non con isconci motti - con disonesti equivochi , e con invenzioni sciocche, ridicole, e vergognose. La-Tragedia anch' esta a perchè vestisa con troppa ferietà, e non dilettante gli orecchi per mezzo della Mufica, è abborrita come madre dell'Ipocondria , a nutrice de trifti penfieri . Il perchè furono, e fon tuttavia costretti ancore i valenti Poeti, fe pur vogliono comparire co lor veris in Teatro , a telsere felamente Drammi Muficali; non potendo in altra maniera sperar di piacere al popolo; non essendoct più chi loro imponga la fabbrica delle vere; e persette Commedie, o Tragedie fenza la Mufica. Ma che il faverchio ufo di questi moderni Drammi fia di poco utile, e forfe di molto danno alle ben regolate Città; ch' esso apporti poco onore alla Poesia, e (ciò, ch' è peggio ) rubi tutto quel gran profitio sehe una volta folexano ; e pot ebbono ancora oggidi recarci i Poeti co veri , e perfesti componimenti Drammatici, agevolmente, crede io, possè dimostrarsi. E ben la conoscono i migliori Poeti d'Italia; ma per servire al gusto de Tempi dosfrono que la sforzata ignoranza, non volendo logorare il cervello in compor vere Tragedie, e Commedie, le quali non troverebbono forse o chi le recitasse, o chi di buona voglia volesse ascoltarle . Quindi è, che debbono attribuirsi , anzi che a' Poeti, alla correttela de' tempi, e al non buon Gusto del popolo, tutti i difetti de moderni Teatri . A me dunque , che molso dal solo deliderio di vedere un giorno la Poesia non solo purgata da suoi difetti, ma riposta nella primiera gloria, e per conseguente divenuta utilisfima alle adunanze de bueni Cittadini ; a me , dico , fia lecito , e neceffario ancora lo scoprire tutti gl'inconvenienti, e danni, che mi pajono feguire dallo smoderato uso de' mentovati. Drammi . Confesso ben'anch' io, non elsere a moderni Drammi per l'ordinatio , se non Tragedie vestite della Musica . Ma perche mi pare a dilmisura mutaro sotto questo abito il tembiante vero delle Tragedie, tali non olorei quali chiamarle, non fi convenendo loro , anzi abborrendofi da loro ( le pure han da elsere perfette ) la Mufica , quale a nostri giornies ula . . CORP TO CHARLEST SO THE

to admit hilliation, in the state of the limit of the other state of the state of t

De Diferi, che pillono offeriorfi ne moderii Dremmi. Luro Mustea peraiziaja a i columi. Riprovista ancre diosti artiche. Perfe eleva sella Musica. Non attenți, per mezzo a este Dimmi il sinci della Iragelas . Altri distri della Porția Teurale. 9 vini Loversimi.

interpretation of the property of the state Vanto curiola a trattarfi , tanto difficile a feinglierfi è una quiffione assai ribartura ; cioè se le Tragedie e Commedie antiche non solamente ne Cori ma ancora negli Asti fil cantalsero interamente : con Mufica vera . Ciò che poisa dirfi o conghietturarii un quelto propofito ie I ho foofto in una lunga Differtazione, la quale non ha potuto aver luogo nella prefente Opera . Mis bafteris per ora disdire o che nuana do anche fosse vero , che quei Drammi affatto si cantaffero , non pereid la moderna Mufica Teatrale potrebbe sperare dall'autorità degli antichi discolpa o difell .. Primieramente egli è certo , che da Musica di allora era troppo differente da quella d'oggidi . L'Abate Giulto Fontamini . a cui non dispiace l'opinione che interamente le Tragedie ane Commedie 6 cantaffero una volta pure mi ferive queste parole in una soa erudiritfima lettera i in mianto alla Musica de moderni Deanmi , pous eredo i che ad alcuno posta venire in mente, chi ella abbia simiglianza colla Musica anrica la quale era rurra grave , e scientifica . E come pure ci fosse qualeuno, che le credesse, es pores sacilmente sgannarsi in leggendo le Opere mentovate del Galiles, e del Doni. Secondariamente quando anche ciò non fosse certo, egli non si può negare, che la Musica Teatrale de nofiri tempi non fi fia condotta ad una smoderara effemminatezza", onde ella più tofto è atta a corrompere gli animi degli uditori, che a purgarli , e migliorarli , come dall'antica Mufica fi faceva E questo è il primo diferto de moderni Drammi; ne farebbe necessario to flendersi molto in portarne le pruove, e in riprovarlo, le l'affare non fosse di gran premura : Ognuno fa e fente ; che movimenti fi cagionino dentro di lui in udire valenti Mufici nel Teatro. Il Canto loro fempre infoira una certa mollezza, e dolcezza, che fegretamente serve, a fempre più far vile , o dedito a balli amori il popolo ; bevendo effo la languidezza affettata delle voci, e gustando gli affetti più vili, condiri dalla Melodia non fana. Che direbbe mai il divino Plarone , fe oggidi porelle udire la Mufica de nostri Teatri ; egli , che ne Libri della Repubblica tanto bialimo quella, che a suoi tempi spirava alquanto di mollezza; considerandola come infinitamente perniziosa a i buoni costumi de Cittadini ? E pure tutta la Mufica degli antichi , benche molle , non poreva D 2

politica all and in he we begin stronger because

mai paragonarfi a quella de moderni, la quale (a) per effer forfe, comenio tredo, lavorata con maggior sontrappento, che non fiu l'antica, ad-cgni lato fipira effemminarezza, ed inicita i Tearri. Da questi non fipartono giammai gli Spettatori pieni di gravità, o di nobili affetti; ma folamente di una femminil tenerezza; indegna degli animi virili; e delle favie. e valorofe perfone.

Benchè però appo gli antichi forse mai non giugnesse a tanto artifizio di cotrappunto, com' è giunta oggidi, la Mulica; tuttavia è teftimonio Cicerone nel 2. lib. delle Leggi, che molte Città della Grecia per avere abbandonata la gravità, e severità della Musica, ed essersi date alla molle, ed effemminata, divennero piene di vizj, e d'un luffo viliffimo. Lagnafi egli ancora, che in Roma più non fi fervaffe quella virile, e foda Melodia, che a tempi di Livio Andronico, e di Nevio era in ufo, Ma dopo Cicerone crebbe ancor più nell'ozio de' Romani l'abulo . Quintiliano avendo fommamente commendato ( come in effetto è da commendarsi ) l'uso della Musica, soggiugne poscia, ch'egli non loda già, e non configlia quella Mufica, che fi ammetteva allora ne Teatri, perchè effa toglieva a Romani quel poco di coraggio, di spirito, e-di valor virile, che loro per avventura era rimafo. Ma lodarfi da lui quella, con cui fi cantavano una volta le lodi degli Eroi, e con cui cantavano gli stessi Eroi, e quella, che molto vale per muovere, e placare gli affetti degli nomini . Son queste le fue parole nel lib. 1, cap. 10. Profisendum puto ... non banc a me pracipi Musicam, qua nunc in Scenis effeminata, O impu-

the conflicted in the second of

<sup>— (</sup>a). Per effer fore, remeira creda, increate non mentgine contropponas, câs mas fa tamés; a 's mentes dell' autica d' temp point, dai rimonomento, che ne fece Coulos Monaco Arcismo, lo conoccio. Se è intende dell' autica ; che forti sull' antica Greta, o cer untit i giantica della considerationa dell

dieis modis fratta, non ex parte minima, fi quid in nobis virilis roboris manebus , encidis ; fed qu'à laudes forsium canebansur ; quaque O ipfi forses canchans ; nec. pfalseria ; & fpadicas ; esiam virginibus probis recufunda ; fed cognisionem vasionis; que ad movendos, leniendosque affectus plurimum valet. I Ditirambi , i Nomi, i Cori, i Cantici, ed altrettali Poelie, che allora fi cantavano in Teatro, ritenevano una Melodia fimile a quella ; che regna oggid) ne' nostri Teatri . Ciò si biasima dal prudente Quintiliano, e fi piange da Plutarco nel Trattato della Mufica: Quivi ferive questo dottiffimo e gravifimo Autore, che i Greci più antichi non conobbero la Musica Teatrale: ma che spesero tutto lo studio della Musica nell'oporar gli Dei , nel cantar le ledi loro , o le azioni degli uomini forti , e gloriosi, ammaestrando in cotal guisa i giovanetti. Soggiugne, che a suoi tempi s' era tanto mutata la cofa ; ebe più non fi fentiva nominare , ne fi Audiava la Musica inventata per profitto de giovani; e che chiunque voleva apprendere: Mufica ; folamento abbracciava quella , che ferviva a i Teatri . Ma prima avea detto il medefimo Autore il fuo parere intorno alla Mufica Teatrale de suoi tempi con queste parole . Venerabile in suito è la Musica, secome invenzion degli Dei Usaronla decorosamente gli antichi al pari di tutte le altre professioni. Ma gli uomini del nostro tempo, rifiutando tutto ciò, chi ella ba di venerabile, per quella vivil Musica, e divina, o agli Dei cara , l'effemminata e garrula no Teatri introducono : Musica di quella guifa appunto, di cui Platone nel terzo de Governi fi lagna, In non minori querele prorompe Ateneo nel cap. 13, lib. 14, per quelta medelima cagione .

Che se da' Savi antichi su cotanto biasimata come corrompitrice del popolo, quella Musica essemminata, e dissoluta, quanto più ora si dee condannar la moderna, che forse senza paragone è più molle, e tenera; e che fa più molli ; e lascivi i suoi uditori ? O venga poi questa essemminatezza dal foverchio ufo delle Crome, e Semicrome, e delle minutiffime note, dalle quali fi rompe la gravità del Canto; o nasca dalle voci de Recitanti, le quali o naturalmente, o per arte, fon quasi tutte donnesche, e per conseguenza inspirano troppa tenerezza, e languidezza negli animi degli ascoltanti; o proceda essa dall'uso delle Ariette ne' Drammi, le quali folleticano con diletto smoderato chiunque le ascolta, o da i verfi , che contengono sovente poca onesta , per non dir molta lascivia; o dalla introduzione delle Cantatrici ne' Teatri ; o pure da turte queste cagioni unite insieme : Cerro è, che la moderna Musica de Teatri è sommamente dannosa a i costumi del popolo, divenendo questo sempre più vile , e-volto alla lafcivia , in afcoltarla : Più non fi ftodia quell'Arte , che , come dianzi affermo Ouintiliano , e fi attefta da tutti gli antichi Scrittori, infegnava a muovere, temperare, e mitigar col Canto gli afferti dell'uomo. Tutta la cura fi pone in dilettare gli orecchi; e il peftimo gulto de tempi ne pur foffre que Drammi, ove la Mulica non fia molto allegra, molle, e tenera. Negas Plate ( son parole di Boezio nel lib. I. cap. I. della Mulica ) effo ullant cancon morum in Republica labem. quam paulatim de pudenti, ac modefta Mufica inversere : Statim enim idem quoque audientium animos pati , paulatimque discedere , nullumque bonefti , ac rects retinere vestigium, se vel per lasciviores Modos inverceundum aliquid; vel per asperiores ferox, atque immane mentibus illabatur. Ma verranno ancora tempi più faggi ( così mi fo io a sperare ) che riformeranno la Mufica, e le renderanno la fua maestà, e quell'onesto decoro, di cui ella ha tanto bisogno per darci un sano diletto . Si ubbidiranno i zelanti Pastori della Chiesa di Dio, che tante volte hanno sbandita quella Musica, che da Teatri è arditamente penetrata ne facri Templi , e quivi fotto fi manto della divozione fignoreggia, non ornando, ma infettando la gravia tà delle divine lodi, e spezialmente alcuni sacri Poemi, che si appellano Oratori . Con tal moderazione, e riforma diverrà la Mufica utiliffima al popolo, e grata al fommo Dio, da cui, e per onore di cui ella e ffata inventata: effendo veramento la Musica in se stella una divina, soavissiman e lodevolistima cosa. of H alapara straight in the

Ed ecco il primo difetto de' moderni Drammi, che per avventura & il più considerabile, benche il meno offervato. A questo vorrebbono altri aggiugnere il gravissimo danno, che viene alle Cirtà per cagione degli stesfi professori della Musica , i costumi de quali talor nel sesso migliore , e spesso nel debole, s'accordano colla lascivia, ed essemninatezza del Canto . non fenza dispiacere degli nomini pii, è de savi Cittadini . Ma perche questi non sono propriamente disetti della Musica, o de' Drammi, to m' aftengo dal parlarne . Passiamo adunque ad altri difetti , considerando la Poessa di cui fon composti i Drammi . Ne si creda già , ch' io voglia morteggiane i Poeti, se con esso loro mi condolgo, perche l'Arte ch'egit profession, oggidi fia condannata a fervire al Teatro. Con sì poco onore, anzi con tanto loro diferedito, ciò fi fa ne tempi noftri, ch'io fto per dire, efferfi la Poessa vilmente posta in catene; e daddove la Musica una volta era ferva, e ministra di lei ,- ora la Poessa è ferva della Mosica di Se ciò da noi si provasse, non so, qual riputazione, e gloria sperassero i Poeti dal comporre questi Drammi si armonioli. Ma nulla è più evidente , quanto che la Poesia ubbidifce oggi , e non comanda alla Musica . Primieramente fuori del Teatro si suol preserivere al Poeta il numero e la qualità de' personaggi dell' Opera, affine di adattarsi al numero, e alla qualità de' Mufici . Si vuole, che a talento del Maestro della Mufica egli componga, muti, aggiunga, o levi le Ariette, e i recitativi . Anzi ogni Attore si astribuisce l'autorità di comandare al Poeta, e di chiedergli fecondo la fua propria immaginazione i versi. Per lo più fa d'uopo il ben compartire le parti del Dramma, e dividere geometricamente i versi. accioche non si lagni alcun Recitante, quasiche a lui si sia data parte o minore, o di forza inferiore a quella degli altri. Sicche, non come l'Arte richiede, e l'argomento, ma come defidera la Mufica, fon coffretti i Poeti a teffere, e veftire i Drammi loro . Aggiungali , she per ubbidire a paa' padroni del Tearro fi dec talvolta accomodar l'invenzione, e i versi a qualche macchina, to Scena, che per forza fi vuol introdurre de far ves dere al popolo. Tutto quello però potrebbe di leggieri comportarii . Ma in iscena poi qual uso, qual gloria mai rimane alla Poessa? Vero è, che fi recitano i versi ; ma in goisa che il Canto , o l'ignoranza de Musici recuanti non ne dascia quafi mai intendere il senso, e bene spesso ne pur le parole, alterando 4 e trasfigurando le vocali , la qual cola da alcuni Maeftri è stimata vezzo , e chiamasi ( a) Consure discongato quasi pon folo la Gramatica ; ma- la Mufica ancora abbia i fuoi distonghi (b) . Se non fi aveffe davanti a gli occhi fiamparo ciò che fi canta, io fon cere to, che l'uditorio punto non comprenderebbe, qual azione, qual fuggesto fi rappresentaffe in Scena . Mancando all' uditore il libricciuolo ( come fuol chramarfi ) dell' Opera , egli non vede , e non ascolta , se non alcuni Musice che ora escono, ed entrano ed ora l'uno, ora l'altro cantano. fenza poter piunto diferencre le cofe, che da lor fi cantano o il eruppo, o lo scioglimento della Favola . Adunque la Musica è quella, sche fuole ; e vuole far ne Drammi ta fua comparfa ; ne ad altro fi ricerca oggidi ne Teatri la Pocha che per servire alla Musica di mezzo , e di ftrumento, laddove ella foleva, e doveva effere il fine principale E in efferto il Gufto de tempi noftri ha cofficuito l'effenza rurta di questi Drammi nella Mufica 4 e la perfezion loro nella feeica di valorofi Cantanti , Per udir quelta fola fricorre a i Teatri , e non già per gullare la farica del Poeta, i cui verh appena fi degnano d'un guardo ful libro : e noffono in certa maniera dirfi non recitati perche recitati da chi non li la , e quali direi non li può per cagion del Capto moderno fare intendere al popolo ; Oltre a ciò è manifelta cofa , che quel Dramma è più gloriolo , e stimato , a cui per cagion della Musica è toccata la ventura di maggiormente dilettare il popolo : Nulla poi fi bada, fe la Favola, e i verh del Poeta fieno eccellenti , o degni di rilo Percio fi fon veduti parezehi. Drammi 'teffuti da' i più valenti Poeti rimaner fenza plaufo ; e quelto efferfi conceduto ad altri , ch'erano sconsirinente nella Poetia diferrofi. Anzi non s'amano troppo da' Maestri della Musica que Drammi che fone molto fludiati pe contengano fentimenti ingegnofi di perche a i versi , e alle Ariene di questi non si fa così fatilmente adattar la Musicato at tol ferre in fauth antiques, the motor said he and

<sup>(</sup>a) Centre ditractes. It a altre sput dare aims Albha tanis senso, quanti se portano le sant onse, che sanno disclamand un palifogo i ladore già action, consenso le sant onse, che sanno disclamand un palifogo i ladore già action, consenso della committata di consenso della committata di consenso della con

scorete di disce che lacomer sona e imperiora en quella pirità inglici intellimita termi i e quali per ettimonimo di Eliano, facea di medicia di everes vere alle di medici di evere di ev

Si vorrebbono folo parole dolci, e fonanti; poca importando, anzi molto giovando a i fopraddetti Maefiri, fe le Ariette fon prive di lentimenti forti, e d'ingegnofe inflosoi (a/), parohe àbaisano belle, e da rimoniofe parole. Ma per verità io non fo dar torto alla pretenfione di ral gente, poiché fe ne Drammi fi fitudia folamente, o almeno principalmente
il diletto della Mufica, ragion vuole, che il Poeta prendendo a comporli, componga fecondo il gullo, e il bifogno della Mufica, non fecondo
il fior tallento, ed ingegne, e che egli ferva, non comandi.

Ciò posto, non avremo gran difficultà a trame due conseguenze. La prima è; che i Poeri non possono comporre cosa persetta in genere di Tragedia, tessendo sì fatti Drammi. La seconda sarà: che, quando anche si componga un perfetto Dramma, ove egli sia cantato in Teatro, come oggid) si pratica, non si otterrà con esso il fine della Tragedia. Parrà la prima confeguenza alquanto dubbiofa; ma come mai potranno i Poeti in tali componimenti usar le regole dell' Arte loro, e seguir la forza del proprio ingegno, s'eglino fon costretti a servire, e ubbidire alla Musica? Dall'imperio di questa si pongono mille ceppi, ed ostacoli alla Poefia . Se il Poeta , per servire a i Musici , e a' Padroni del Teatro è sforzato ad introdurre personaggi posticci, e non necessari; s'egli ha da dividere le Scene, e i versi, come richiedono gli Attori, non come infegna l'Arte, e l'argomento; s'egli finalmente ha da cangiare, aggiugnere, e levare i versi secondo il talento altrui, come può egli mai sperare di far cofa perfetta in genere di Tragedia? Ma fi dee ancora aggiugnere, che la forzata fuggezione della Poesia alla Musica fa cadere in moltissimi stenti, improprietà, ed inverisimili il povero componimento. Non poca parte del Dramma si occupa dalle Arierte, cioè da parole non necessarie; altra ne occupano que' versi, che per compiacere altrui è sovente costretto il Poeta ad innestarvi, e che pure sono superflui, Appresso dovendoù molto studiare la brevità, assinche non sia nel recitare i Drammi eterna la Musica, riman poco luogo al Poeta di spiegare i concetti, che fon necessari alla Favola. E perciò bilogna affogar le azioni , parlar Laconico finoderatamente, riftringere in poco ciò, che il verifimile vorrebbe, che fi dicesse con molte parole; onde non si può condurre la Favola col dovuto decoro, e co' necessari ragionamenti al fine . E giunto infino a tal fegno il Gulto moderno, che come cofa tediofa non fa fofferirsi da molti il recitativo, benchè in questo, e non nelle Ariette, confilta l' intrecciatura , la condotta , e l' essenza della Favola . Se si misurano queste immaginarie Tragedie colle vere ; non v' ha fra loro fimiglianza veruna. Cercano bensi alcuni di porre qualche rimedio a quelta poco

<sup>(</sup>a) Purché abbiano belle ed armoniose parele.) Avrei aggianto la ragione; cioè: Che quel che sa bene per la Rocsia, come l'aspro talora, e l'aultero, per ingrandire lo stité, o per accomodarsi al suggetto, che si ha tra mano, riesee scomodarsi al suggetto, che si ha tra mano, riesee scomodissimo per la Musica, che è tatta doler, sanaccana, e escanate si vezza.

lodevole, e stentata brevità, stampando più versi di quei, che si debbono recitar da' Musici . Ma e con ciò consessano il difetto , e l' inverisimile , che succede in recitare il Dramma, e in cui si cade per dover servire alla Mufica; nè tolgono perciò il male, poiche questi versi amplificano folamente il fentimento di quei, che si cantano, e nulla aggiungono alla Favola, dovendo tutto il filo d'essa chiudersi ne' pochi versi, che s' hanno a cantare. Che più ? Questo non lasciare al Poeta convenevole tempo da spiegar le cose, è cagione alle volte, che lo scioglimento della Favola fia precipitato, e non verifimile, facendo di meltiere il risparmio delle parole, e che taccia il Poeta, se i Musici han da tacere una volta . L' unir poscia, come per comandamento altrui si sa talvolta, qualche perfonaggio ridicolo, e vile alle persone Eroiche di questi Drammi, chi non vede effere questa una improprietà che non dee sì di leggieri comportarfi nelle vere Tragedie da chi fa le regole della buona Poefia? Dal che possiamo raccogliere, che tessendo con si fatti lacci, e secondo il gusto moderno un Dramma, non potrà mai pervenirsi, come non s'è ancor pervenuto, a far componimento perfetto, in genere di Tragedia, E questa disavventura meglio di noi la sperimenta, e consessa chiunque è solito efercitarsi in comporre tal sorta di Poemi.

Ponghiamo però, che talun giugnesse a fare un componimento, e Dramma perfetto. Contuttociò, cantandofi quelto, il Poeta non confeguirà giammai il fine della Tragedia, e dell' Arte. Imperciocche ne il terrore, ne la compaffione, anzi niun nobile affetto fi sveglia nell' uditore, allorchè si cantano i Drammi. Può il Poeta studiarsi, quanto egli vuole, di muover gli affetti co' fuoi verfi, e coll' invenzione della Favola ; e gli fuccederà forse di muoverli, se il suo Dramma sarà solamente letto . Ma non isperi già d'ottener questo vanto dalla Scena ; poiche la lunghezza , e qualità del Canto moderno, come ancor la sua inverisimiglianza sa languire tutti gli affetti, e toglie loro l'anima affatto, come la sperienza ci mostra. La Musica, non v' ha dubbio, è possente per se stessa a muovere le passioni; e l'antica Storia narra alcuni miracoli di questa tal virtà. Noi altresì talor fentiamo, che i fentimenti affettuofi., e forti, cantati da qualche Musico valoroso ci toccano più gagliardamente il cuore, che fe fossero solo recitati . Ma ordinariamente ne Drammi la Musica non produce questo riguardevole effetto, sì per suo mancamento, come per quello de Cantanti medefimi . O non istudiafi , o non fi usa oggidì quella Musica , la quale sa muovere gli affetti ; e forse ancor la scienza se n' è perduta, non conoscendosi più se non i soli nomi de' Modi, o Tuoni Frigio , Lidio , Eolico , Dorico , Ipofrigio , e fimili . Con gran cura dagli antichi s' imparava l' arte di queiti Modi , e per essa agevolmente si destavano, o calmavano i differenti affetti di chi ascoltava. Ora si vuol solo dilettar l'orecchio; e per avventura non si sa far' altro, studiandosi solamente in questo, nè della parte curativa, e ammaestrativa per via degli affetti , prendendo cura alcuno , ed effendo refutcitata la fola pratica .

Della Perferra Poefia .

feompagnata dalla Scienza Armonica. Che se ci sha tuttavia qualche intendente Maestro ( alcun de' quali io conosco) da cui si sappa ben' accordare la Musica all' affetto chiuso ne' versi, per lo più è traditta la sua fatica, non men che l'intenzione del Poeta, da i Cantanti. Pochi sir alor or intendono la forza delle parole : più pochi son quegli , che sappiano esprimenta. Pongono essi ogni cura nell' artissizo del cantare. Quello del ben recitare, che è molto differente, ed è conaton necessario per prap-

presentar le cose, e gli affetti, punto da loro non si studia.

Almeno però usassero eglino l' Azion naturale. Ma questa ancora vien da lor dispregiata, mirandosi tante volte questi Virtuosi Istrioni con isconcia libertà far mille bagattelle in palco, quando il fuggetto della Favola, e il rispetto dovuto agli uditori chiederebbe gravità , e maggior pensiero a quanto da loro si canta, per vestirsi degli affetti, ed imitare, e assomigliare la verità. Sicchè unendosi coll'ignoranza quasi universale de Mufici la loro ( per non dir' altro ) poca attenzione ; aggiugnendoli ancora la non molta abilità della moderna Mufica per ifvegliare fecondo l'efigenza gli affetti ; che miraçolo è , fe ne' Drammi più non si sente il movimento delle paffioni , che pure cotanto fi ricerca dalle vere Tragedie? Così non facevano anticamente gli Attori Scenici, i quali per testimonio di Tullio , di Quintiliano , e d'altri Scrttori , fappiamo che incredibilmente s' affaticavano per ben' imparar l' Arte del recitare, e perciò riuscivano maravigliofi nell'Azione. Oltre a ciò per cagion del cantar moderno si perde, e si corrompe in iscena tutta la forza, e l'intenzione della Poefia, essendo poco naturale, e molto inverisimile quel Canto. Alla Lirica, e ad altri Poemi naturalmente si congiunge la Musica, perchè non s'imitano quivi gli uomini in azione , o in faccende . Ma nella Tragedia , e Commedia imitando gli Attori gente affaccendata, e rappresentando il più naturalmente che si può le persone , quali verisimilmente elle sono , cperano , e parlano in mezzo alle faccende , non può mai convenire una tal Musica a i ragionamenti loro. Chiamansi costoro propriamente Imitatori; ed è loro obbligazione il fingere, o veftir così bene il perfonaggio, e le azioni , che paia agli Uditori di veder perfonaggi non fupposti , ma effettivi , ed ascoltar cose vere , non finte . Ora quando mai si veggiono gli uomini cantare in mezzo alle faccende, e trattando gravi affari ? E' egli mai verifimile fra le genti , che una persona in collera , piena di dolore , e d'affanno, o narrante seriamente, e daddovero i suoi negozi, possa cantare? E se ciò non è verisimile fra le genti, come il sarà nella Scena, ove s' ha da imitare, il più che fia possibile, la natura, e la verità delle azioni, e de costumi dell'uomo? Certamente, se punto ci fermassimo a considerare il Teatro, più tosto a riso, che ad altro ci moverebbe il rimirar costoro, che prendono a contrastare, e rappresentar gravi persone, le quali trattano materie di Stato, ordiscono tradimenti, affalti, e guerre, vanno alla morte; o fi lamentano, e piangono qualche gran difavventura; o fanno altre fimili azioni : e pure nel medelimo

pun-

punto cantano dolcemente, gorgheggiano, e con fomma pace feiolgono un inaphilimo, e foave trillo. Ora non è questo uno finenzire, un riprovar colle epere, e coll'azione, quanto fi dice colle parole? Come
mai può diri, che recitandofi, e rapprefentandofi in tal maniera i ragionamenti vicendevoli, e i costumi degli uomini, s' imiti la Verirà, e la
Natura? E questa conisferazione appunto, che caderebbe eziandio fopra
i Drammi degli antichi , qualora fi fosfero nella ffessi guifa e al pari de'
moderni anche effi cantati, mi ha sempre fatto credere, che quegli diverfimente fi cantasfero, fapendosi con quanta cura l'antica Tragodia imitaffe e contrafeceste la Natura on

se e contraffacesse la Natura. E' cresciuto ancor di più l' inverisimile ne' nostri Teatri , dappoiche si fono introdotte ne' Drammi le Ariette , o Canzonette , di cui non ci ha cofa più impropria , e contraria all' imitazione . Tralafcio la qualità de' versi e de' Ritmi , o numeri , che non saprebbono mai confarsi alla Tragedia imitatrice de' vicendevoli ragionamenti degli uomini , e alla gravità di quella; e dico folo, che troppo fconcio inverifimile è il voler contraffare, e imitar veri personaggi, e poi interrompere i lor colloqui più seri , e affaccendati con fimiglianti Ariette , dovendo intanto l' altro Attore starsene ozioso, e mutolo, ascoltando la bella melodia dell'altro, quando la natura della faccenda, e del parlar civile, chiede ch' egli continui il ragionamento prefo. E chi vide mai persona, che nel famigliar discorso andasse (a) ripetendo e cantando più volte la medesima parola, il medefimo fentimento, come avvien nelle Ariette? Ma che più ridicola cofa ci è di quel mirar due persone, che fanno un duello cantando ? che fi preparano alla morte, o piangono qualche fiera difgrazia con una foave. e tranquillissima Arietta? che si fermano tanto tempo a replicar la Mufica , e le parole d' una di queste Canzonette , allorchè il suggetto porta necessità di partirsi in fretta, e di non perdere tempo in ciarle? Se questi non fono strani solecismi in genere d'imitazione, quali mai meriteranno tal nome? Senza però ch' io spenda più parole, ben sa, e conosce chiunque intende sì fatta materia, quanti inconvenienti, ed inverifimili accadano per cagione di queste Ariette, anzi di questo Canto ne' Drammi . Non ci flupiremo dunque, se le moderne Favole, tuttochè ben composte, non rifveglino le varie passioni nell'animo degli uditori; poiche non folamente

cotanti inverifimili, da i quali è corrotto il costume, tolgono l'autorità,

<sup>(4)</sup> Ripetrado più volte ec.) Se la Repetizion Mufica fi conteneffe dentro i termini naturali « come eli contenen la Repetizione Petetica « Chettorica », che non paffa le due onfinariamente; e al più al più arriva fino alle tre volte, come S. Pietro presso Dante nel paradiso al Canto XXVII.

Quegli, che usurpa in terra il luogo mio, Il luogo mio, il luogo mio, che vaca

E Cicerone ferivendo a Quinto: Mi frater, mi frater, mi frater: put pure: uno ci potrebbe flure. Ma quel variare colì verme predigialiter unum, c cofa troppo sconcettata, e fuori del naturale. La grazia ustat oltre al convenerole, diventa diferazia.

e la probabilità agli affetti rappresentati, ma la lunghezza, e troppa improprietà del Canto delle Ariette, rende languida la passione, o ne smorza tutto quel poco, che prima per avventura s'era acceso negli uditori (a). Chi canta con tanto ripofo, e con sì studiata Melodia i suoi affari, le fue difavventure, i fuoi fdegni, non ci può mai parere, ch'egli parli daddovero; e perciò non può vivamente muoverci, e toccarci il cuore. Nulla dico della sconvenevolezza delle voci , mentre le parti principali si vogliono rapprefentare da i Soprani, intantochè gli Eroi della Scena, in vece d'avere una virile, e gravissima voce, sconciamente compariscono parlanti (b) con una mollissima, e femminile. Ecco adunque in mezzo a tanti difetti de' Drammi perduto il fine della vera Tragedia , che è quello di muovere, e di purgar le passioni dell' uomo . Questo bensì ordinariamente s' ottiene dalle Tragedie ben fatte, e ben recitate senza Canto; mostrandoci la sperienza, che si partono da esse gli uditori pieni di compassione, di terrore, di sdegno, e d'altri affetti. E nulladimeno queste oggidi o non si curano, o non s' amano, avendo la Musica, e i Drammi occupato l'imperio.

Tuttavia poiché da' moderni Drammi non si può sperare il sine, e si si trutto, che dovrebbe arrecarci quella tal Poesia, ottenessenessene esti unico loro, o principal sine, che è quello di dilettarci col Canto. Ma in ciò pure sono essi distetto si petendolo per l'ordinario dire, che maggiore del diletto è il tedio, cui sperimenta la gente in udirit. Cagione di ciò è l'eternità della Mulica, spendendoli almen tre ore, spesso via quattro, e ancor cinque, o sei, in rappresentare un Dramma (c). Quantus.

(b) Con una mollissima e femminile. ) S. Cipriano nel Lib. 2. delle Pistole Epist. 1. trattando dell' abulo de Teatri. Evirantur mares; omnis bonor & vigor sexue enervati corporis dedetevre emollitus: plasone ille places, quilonis vigam in soninam maris frequesis.

Crem.

<sup>(</sup>a) Chi canta con tanto ripeso ec. ) Perso nella Satira I. come ho notato di sopra:

— Cantas , guum te fracta in trabe pictum

E quivi sopra: Exportes humero? — porti il voto, è canti?

— Camtet si naufregus, assem
Protesierim? — e se seapparo
Un dal naufragio canti, so trarrò suore
Misen crazia?

dedetter emillite; plasser tille plaste, quesquei venan in feminam majoi fergetti.

(\*) Dernapange sine kullferin une sociationen often et. de prosse penaras similatà. ) Ciò mi se ricordare d'un piacevole passo d'Aribolane nel Pluto, ove Ceronito vecchio, e Carione, e, che noi dientromo Carisio, colò Schiavo della Provincia di Caris, fanno a para a commendare e incensare Pluto, so Iddio delle riccherte; delle quali tante lodi Pluto ammistato ecliane.

Πλοθνόι. Εγώ ποραίσα διακατά ειμέ δε δο ποιάν. con quel che segue. Il qual passo, stratto dalla mia traduzione, dice; così: Pluto

Is tamte cofe vactio a face folo?
Cremilo.
E. per Giver, di queste anco più molte,
Talché nian di te fia flucco mai:
Poidò vinne in fassilia vina di atra cofa;
Amore. Car. Pane. Crem. MUSICA. Car. Tregger.
Crem. Omo. Car. Sissestar. Crem. Virgà. Car. Fiebi fecchi.

tunque sia la Musica una soavissima cosa, ella però soggiace alla disavventura delle altre cose dolci, nate per dilettare i sensi, che presto generano fazietà . Non ci è vivanda più fazievole del mele , e del latte . E che la Musica, come tutte le cose, e tutte le vivande, annoi, e sazj, il dice facetamente nel Pluto Aristofane, che il trasse da Omero. L'orecchio, alla foddisfazione di cui tende unicamente la Musical dolcezza, se n' empie tutto in breve ; e poscia a poco a poco gli comincia a divenire amaro quel dolce , perchè la troppa continuazione del medefimo fapore più non truova l'appetito, o il gulto disposto a riceverlo; nè si può andare empiendo ciò, che già si è più d'una volta riempiuto. Le vere Tragedie per lo contrario ben recitate fogliono tener ben'attenti gli ascoltanti , nè possono di leggieri partorir tedio , perchè il diletto loro è volto, ed indirizzato alla foddisfazione non dell' orecchio, ma dell' animo, il cui albergo è vastissimo ; e perchè gltre a ciò coll' insegnare , e col muovere i differenti affetti, contengono la Varietà madre del diletto. Vario è ( non può negarsi ) anche il Canto degl' Istrioni; ma questa varietà fi ristringe a generare un fol piacere, e movimento in un solo senso dell' uomo ; e perciò facilmente ne nasce la sazietà . Quindi è poi , che ben di rado, o non mai, può reggere alcuno ad afcoltar con attenzione un Dramma intero, massimamente dopo averlo udito una volta, e molto più fe la Musica, o i Musici non sono eccellenti. Si va solamente raccogliendo l'attenzione , allorche dee cantarfi qualche accreditata Arietta. Quindi è ancora, che si sono introdotti ne' Teatri i giuochi pubblici, e un continuo ciarlar de' vicini; cercando ciascuno qualche maniera di difendersi dall'ozio, e dal tedio, che si pruova in udire la rincrescevole, e smoderata lunghezza della Musica. Ora che ricreazione, che diletto è mai quello de nostri famoli Drammi , se in mezzo ad essi sa di mestiere all'uditore di ricrearsi, e cercar' altri diletti? Sicchè i Drammi, oltre al non essere molto utili, sono ancor poco dilettevoli al popolo.

Io

Crem. Ambreion. Car. Torta. Crem. Capitanato. Car. Lenti. Crem. Di te nium lu pien giammai. Ma fe aleun permda tredeit taleuti, Sadei;, molte più di prender brama. E fe di qualti evanga a cape, vuolne. Quaranta, o dire vula effergli morte.

Dir bene, a me vui mi parete, affai. Ma d'une rifa faid à bo parra . con quel che fegue . Quefia è una faceta parafrasi di que' versi d' Omero dell' Iliade al trediccisson.

Norwa pie zipa ici &c.
Di tutte cofe al fin noja fi genera,
Ancer del Somo, e dell'Amore aucera,
Del dolte CANTO, e dei danuar gentile.
Delle quai cofe l'um più toffo brama
Traffe le voglia, che di guerra. E pare
Non faziante i Trainsi di bettaffia.

Io lascio poi considerare a più alti , e saggi riformatori l'abuso delle soverchie spese, che si sono o dall' ambizione, o dal merito de' Cantanti oggidi introdotte, per rappresentar questi Musicali componimenti . Basterà forle per discolpa de' nostri giorni l' esempio degli antichi , i quali ancor più fmoderatamente spendevano in cotali rappresentazioni . E' però vero, che da' faggi nè pure allora fu approvato (a) un tal dispendio; e per parere di Plutarco nel libro intitolato: Se gli Ateniesi in arme, o in lettere, fossero più gloriosi, molto ben disse uno Spartano : Che gravemente peccavano gli Atenies, consumando le cose serie in bagastelle, cioè prodigamente gistando nel Teatro la spesa , e il mantenimento di grandi Armate; poiche, se si volesse levar il conto di quanto si sia speso dagli Ateniesi in rappresentar ciascuna Favola , apparirebbe effersi da loro fatta più spesa nelle Baccanei, nelle Fenisse, negli Edipi, nella Medea, e nell Elettra, che nelle guerre avute per la libertà, per l'imperio, contra de barbari. Ma quanti altri difetti , ed inverifimili non si osservano in questi Drammi ? Tali sono quell'introdursi una, e talor due Donne travestite da Uomo, che non fono mai ( se non quando il Poeta ne ha bisogno ) scoperte per Donne, quantunque conversino famigliarmente con gli uomini . Convien ben dire, che i personaggi imitati , e contraffatti nella Scena sieno sempliciotti , e lavorati all'antica, non accorgendosi mai della truffa donnesca nè all'udir la voce, ne al vedere il volto, la corporatura, e i passi femminili. La malizia de' nostri tempi è ben più accorta. Essa agevolmente scoprirebbe l'inganno. Può però effere, che naturalmente avvenga in Teatro, che una Donna traveltita sia lungo tempo tenuta per un' Uomo, essendo quivi degli nomini, che paiono, e pure non son Donne. Ma temo forte, che una sì fatta scusa non sia dalle genti dotte approvata, dovendosi dalla Tragedia imitare i costumi ordinari della Natura, e non i Solecismi dell' Arte . Nè pur verifimile è in questi Drammi spesse volte quel non riconoscersi per quello , ch' egli è , un personaggio notissimo , come un figliuolo, una forella, una moglie, folamente perchè esso ha cangiato panni, o per qualche tempo non s'è lasciato vedere. Gran riguardi, e molte circostanze hanno da concorrere , acciocchè sia verisimile questa felicità di non effere, in praticando co fuoi più famigliari, mai ravvilato. Ridicola cofa poi può fembrare a taluno quel rimirare alle volte un perfonaggio Drammatico, che in qualche giardino, o prigione dice di voler prendere fonno; ed appena s' è posto a sedere, che il buon Sonno tutto correfe, punto non ispaventato dalla grave agitazion d'animo, in cui poco dianzi era quel personaggio, subitamente gl'investe gli occhi. Ne molti mo nenti passano, che i Sogni canori anch'essi si traggono avanti; e s'

<sup>(</sup>a) Che da faggi n

pare allira fa apprevato en. ) Demoltene nella prima Olinthiaca perfuade il bopolo Ateniele, a far diventare le Pecunie Tooriche (cioè affeçtate al l'oppolo per le Felte, e per gli Spettacol), per poter compare il luogo da federe n'Estati ) Stratitotche, cioè militari , o vogliam dire, convertirle in ulo di guerra per gli urgenti bilogni della Repubblica.

ode quel perfonaggio addormentato, e fognante, foavemente cantar le fue pene, e fognando nominar quella perfona, ch' egli ama, e che il Poeta con gran carità, ed accortezza fa quivi prontamente fopravenire.

Crede altresì, che troppo non paia probabile a i buoni Intendenti de' costumi, e che anzi per lo più sia cagione di rifo, quel sia rae D'nammi, che tratto tratto gli Amanti si vogliano uccidere, perchè non sono affai felici le loro saccade ; e che tanti Principi, e Regnanti di Sona rinuaziona allegramente per cagion d' Amore al Regno, o cerchino di siaccolla morte loro la crudeltà delle Donne. Io non so veramente, se me tempi antichi signoreggiasse un tal costume. So bene, che a gioran indici i Principi, e i Monarchi, anzi tutti gli Amanti con molta cura si guardano da somigliante surore, o mania. Me n' afficura anche il Maggi, il quale in tal proposito

Dice, che quell'Amor santo cocente
Nell'Almo del Reynanti or più non s'ufa.
Che il Re nell'apparenza ha più ritegno;
E benchè egli chbia il dolce foco in feno,
Per la cara Belta non gioca il Regno.
Che fra le Regie cure ha il tempo ameno,
Ova allegrando il cuor fino ad un figno
Cuopre affai, piange poco, e fpende meno.
Anth io i appruevo appino.
Le les cure d'Amor fon più rimeffe:
La fumnia del Reynanti è l'Intereffe.

Nè pur è molto da commendarii l' uso costante de Drammi di cangiar le Scene; a) perchè non rade volte in luoghi invertismiti, ed improper di favvedutamente, o per forza s' introduction o personaggi, come ancora perchè la perfecione della l'Argedia richiede per quanto si può l' unità del luogo, ed una fola Scena Che se volettimo entrare in un vasto petaro, potremmo considerare i moltissimi, e fonoti inversimisti, che i commettono, e si sono commetto per de l'arcetta delle recetta della sono della considera della sono continuationa del

<sup>(</sup>a) Gli Equivochi de' Ritratti, delle lettere ec.) Il Canonico Menzini nella Poetica Lib.

E qui non si convien, che addietro i' lassi, Ch'oggi senza la lettera, e'l Ritratto, Non par che alcuna per Commedia passi, Quanda Dun Cucca appare, e mostra in atto, Che simil cosa egli ha nella bisaccia;

Per non veder, nel mio mantel m'appiatte.

per l'ordinario mai non fi accordano col Verifinile. Intanto o fi debba una sì gran folla di difetti, del quali abbondano i Drammi, attribuire all' Ignoranza naturale d'alcuni Poeti; o pure il pelfimo Gufto del Tempi ciò richieda, per fervire al quale fon coltretti i Posti a ferra gli occhi , e foffirire tanti inconvenienti , può , fe non erro , finalmente conchiuderfi, che i moderni Drammi , confiderati in genere di Poetia rapprefentativa, pe di Tragedia, fono un moftro , e un' unione di mille inventimili . Da effi niuna utilità, anzi gravifimi danni fi recano al popolo; n'e può tampoco da loro fiperarfi quel diletto , per cui principalmente , o unicamente fono inventati. Contuttociò regnano quefti Drammi ; e la gene condocta o dalla pompa degli apparati, o dall' (do, o dall' approvazione de Grandi, o dalla fiperanza d'udir Mufici valenti, o da altri più (egerti, e non molto onelti vantaggi, vi concorre a miratti , e fe non fi cangiano tempi, e gufti, fegurit tuttavia ad onorar con plaufo , non men vile , che ingiuflo, con da cereditati fleptatacoli.

## CAPITOLO VI.

Della necessità di risormar la Poesia Teatrale. Alcune correzioni proposse.

Cosume poco lodevole d'alcuni Tragici Temperamento nell'introduzion degli amori. Disterti delle moderne Commedie. Quanto danvoso a cosumi il Moliere. Altre correzioni del Teatro.

CE non apportaffero i Drammi tanto danno alla Poesia, di cui tratto la causa, forse avrei col silenzio potuto rispettare la lor fortunata maestà. Ma è troppo manifesto, che per cagione dell' uso loro soverchio la vera , ed utile Teatral Poesia non si coltiva , non si stima , e non si può condurre a perfezione. Già s' è provato, che per mille offacoli, ed inconvenienti non può il buon Poeta foddisfare all' Arte col teffere Drammi . E a questa mia opinione sottoscriveranno forse tutti gl' Intendenti migliori , se al sapere avranno accoppiata la sincerità , come l' ha veramente il Sig. Apostolo Zeno. Avvegnachè sia questi un riguardevole componitore di Drammi, pure in una sua lettera mi scrisse egli una volta queste parole , che son degne d'essere qu' rapportate : Circa i Drammi , per dir sinceramente il mio sentimento, tuttochè ne abbia molti composti , sono il primo a darne il voto della condanna . Il lungo esercizio mi ba fatto conoscere, che dove non si dà in molti abusi, perdesi il primo fine di tali componimenti, ebe è il diletto. Più che si vuol star sulle regole, più si dispiace; e se il Libretto ba qualche lodatore, la Scena ha poco concorso. Non son diversi da questi i sentimenti dell' Ab. de' Grescimbeni nella sua erudita Istoria della Volg. Poes. lib. 1. pag. 71. e ne' Coment. alla medesima Istoria lib. 1. cap. 12. Quantunque poi non manchino all' Italia nobilissime Tragedie, tuttavia filmo di non errar dicendo, che nel Secolo proffimo passato si sarebbe potuto maggiormente persezionar l' arte, e la tes-

\_\_\_\_

fitura loro, e che ora l' Italia ne avrebbe maggiore abbondanza, fe la tirannia de' Drammi Musicali non avesse occupato le migliori penne ; o fatto perdere la voglia di compor Tragedie vere, giacche il plaufo dovuto a queste, tutto per l'addietro si spendeva in incensar la Musica delle non legittime Tragedie, ficcome oggidi fi dura a fpendere. Quindi è. che il Teatro Italiano finora non fa ripigliare l' antica fua dignità; nè per avventura la ripiglierà , finchè la Magia della Musica non cessi alquanto . Nè può già dirsi , che gl' Istrioni pubblici , da' quali senza Canto fi recitano per l' Italia Tragedie, e Commedie, mantengano l' onore de' nostri Teatri. Mille difetti pur si truovano fra costoro ; e il principale fra essi è la disonestà de' lor motti , non sapendo l' ignoranza di cotal gente svegliare il riso per l'ordinario, che con freddi Equivochi, con riflessioni, ed arguzie lorde, indegne d'essere udite da civili persone, e che non fanno ridere bene spesso se non la gente sciocca . Sono poi le Commedie, che da loro si rappresentano, un mescuglio per lo più d' inverisimili , e di fole buffonerie l'una all'altra appiccate per far ridere in qualche maniera i loro ascoltanti. Anzi le Tragedie stesse perdono la lor gravità . recitate da questi Attori , non folendo essi , o non volendo rappre-

fentarle fenza mischiarvi personaggi piacevoli, e Comici.

Grave necessità perciò hanno gl' Italiani Teatri d'essere corretti , e riformati, acciocche la Poesia Teatrale ricoveri l'antico suo splendore, Ma perchè il desiderarsi da me, che si conservi il Teatro, può per avventura dispiacere ad alcuni saggi, sapendo esti, che dal zeso de sacri Canoni, e dagli scritti de Padri più gravi sempre si sono riprovati, e condannati simiglianti spettacoli, mi sia lecito dire, che troppo severa, ed aspra farebbe quelta fentenza, fe non fosse temperata da una distinzion necessaria . Cade la mentovata condannagione fopra quelle Teatrali rappresentazioni, che fon nocive a i buoni costumi. Non può, essa cader sopra l' altre, che giovano, e servono per migliorar le genti. Ora quando si riformi, e si risani la Poesia de' Teatri, non può immaginarsi, quanta utilità possa ritrarne il popolo . Io non son già del parere del Sig. Hedelin d' Aubignac , Autor Franzese , che nel suo Libro intitolato la Pratique du Theatre mostrò di credere, essere più necessarie, ed utili al rozzo popolo sì fatte rappresentazioni, che non sono le Cristiane Prediche; perciocchè, dice egli , dalle anime volgari non fi fanno comprendere i ragionamenti del pergamo fostenuti dalle ragioni, e dall'autorità, ma bensì gli esempi, e i configli pratici, che si rappresentano dalla Scena. Può desiderarsi maggior finezza di giudizio, e di pietà in chi parla così . Tuttavia francamente ofo affermare, che fra tutti i pubblici spettacoli, approvati dalla Politica, e dalla Morale per ricreazione de' popoli, il più profittevole, e quasi direi, il più dilettevole, è quel delle Tragedie, e Commedie ; purchè queste tieno composte secondo le Regole, che loro e dalla Filosofia Morale , e dalla Poetica sono prescritte , e purche sieno recitate da valorofi Attori. Nelle ben regolate Città, non v'ha dubbio, debbonfi conce-

Della Perfetta Poesia.

dere al popolo alcuni onesti intertenimenti, che fervano di follievo alle fatiche, e col diletto restituiscano agli animi annojati dalle saccende la vivacità primiera. Ma qual ricreazione può mai compararsi a quella di una Commedia, e Tragedia ben fatta? Non il folo diletto, ma l' utile ancora da queste si ricava, o mirando gli esempi altrui come un specchio delle nostre azioni, e fortune, o imparando a correggere i propri costumi dal contemplar quei della Scena, o bevendo molti bei ricordi morali, on--de vanno i migliori Poeti spruzzando i loro componimenti. Può divenire, n una parola, il Teatro una dilettevole Scuola de buoni costumi, e una foave Cattedra di lezioni Morali . Sicchè non folamente non gitterebbe il tempo, ma farebbe un fingolar benefizio alla Cristiana Repubblica, chi prendesse la cura di riformar pienamente il Teatro, acciocchè in un medefimo tempo recasse diletto, e fanità agli animi degli ascoltanti . Fu conosciuta l'importanza di questo affare dal famoso Cardinale di Richelieu, e meditava egli di trarlo a fine ; ma un sì bel difegno infieme colla fua vita mancò. Prima del Richelieu, cioè l'anno 1508, aveva Angelo Ingegneri dottamente accennate alcune correzioni del Teatro in un Ragionamento intitolato della Poesia Rappresentativa , e del modo di rappresentar le Favole Sceniche. Ma troppo corta è quella Operetta, come ancor quelle di molti Maestri della Poetica per un sì gran bisogno; laonde riman tuttavia un bel campo da coltivare a chi volesse in tutte le sue parti correggere, e migliorar il Teatro. In quanto a me non avendo affai tempo da spendere in tale argomento, in cui forse ancor troppo mi sono arrestato , mi contenterò di brevemente sporre alcuni miei sentimenti intorno a questa riforma .

Per quello, che appartiene a i Drammi, benchè da essi niuna utilità si rechi al Pubblico, io non fon tanto indifereto, e crudele, che ne defideri affatto sbandito l' ufo , stimando io , e predicando la Musica per uno de più onesti, e soavi piaceri, che s'abbia la Terra. Ma lo vorrei bensì moderato, in guifa tale che fi lasciasse luogo a più utili Rappresentazioni Teatrali . Sarebbe d' uopo toglierne i moltissimi abusi , che vi si permettono; e far la Mufica più onesta, facile, e corta, onde partissero gli Uditori dal Teatro con fame, e non con fazietà ; prender Favole di non molto viluppo, ma più tosto semplici, e verisimili, ajutandole poscia colla novità delle macchine, delle comparse, de i balli, degl' Intermezzi, e d'altre fimili cose, che dilettano ancora la vista; e finalmente servire colle parole, e co' versi alla Musica, giacche in sì satti componimenti essa principalmente si cerca, e s'apprezza. In somma, se non si possono i Drammi sar' utili alle ben regolate Città, almen si sacciano non dannosi; e proccurifi, che sia fano, ed onesto quel diletto, che da loro s' aspetta. E ciò basti intorno a i Drammi , lasciando io più tosto la cura di correggerli, a chi è pratico della Musica, perchè debbo parlar della Poesia, non serva, ma regnante, quale è quella delle vere Tragedie, e Commedie recitate fenza Musica . Prima però di passare avanti , non voglio lafciar di dire, che siccome ne' tempi antichi la Tragedia non isdegnò la compagnia della Musica, così credo io, che oggidì pure assaissimo piacerebbe questa medesima unione, se alle Tragedie recitate senza Canto si congiuenessero i Cori, che da valenti Musici fossero poi cantati . Altrettanto si fece , allorche per ordine della Serenissima Casa d' Este si recitarono nella Corte di Ferrara il Sagrifizio del Beccari, l'Egle del Giraldi, l' Aretusa del Lollio , l' Aminta del Tasso , ove i Cori si cantavano in Musica; dal che stimano alcuni, che s'imparasse la maniera d'unire interamente co' Drammi la Musica. Ora questi Cori Tragici dovrebbono contener le lodi della Virtù, e de' Virtuoli; condannare i vizi; confortare i miseri ; lagnarsi delle loro disavventure ; rallegrarsi co' felici per cagion della Virtù , fostenendo sempre il carattere della gravità , necessario alla Tragedia . Così fecero gli antichi , ed Orazio nella Poetica lo comanda . A questi Cori dovrebbe unirsi la Musica or lamentevole, or giuliva, or mischiata , secondo il diverso argomento d' essi . Non può dirsi , quanto follievo, e piacere si recherebbe agli animi degli uditori, che talora si stancano, o s' empiono troppo de' gagliardi affetti, che la Tragedia imprime, e vogliono prender fiato, e ripofo al fine degli Atti.

Quantunque poi le Tragedie, e Commedie in profa, non oftante il precetto d' Aristotele, e l'elempio degli antichi, facciano maravigliofi efferti, e ben recitate muovano affaissimo l'animo degli uditori : tuttavia porto opinione, che il verso a questi componimenti sia, se non assolutamente necessario, almeno di grande ajuto, e decoro. Il verso ben recitato contiene una segreta nobile attrattiva oltre alla sua palese armonia, che fommamente diletta, e fenza dubbio accrefce alla Tragedia la fua natia gravità. Io non faprei diffentire dal dottiffimo Autore delle Confiderazioni fopra la Maniera di ben penfare, il quale stima affatto convenevoli alla Poesia Rappresentativa i versi d'undici Sillabe mischiati con quei di fette. Contuttociò potrebbe ancor farsi la pruova, se altra sorta di versi meglio corrispondesse al bisogno; o almen dovrebbe prendersi guardia di non cader con l'uso di quelli nell'armonia della Lirica , ficcome, ad alcuni Poeti è spesse volte avvenuto. Si ha ancora da considerare, fe le Rime si potessero quivi, o di quando in quando, o regolatamente, permettere, essendo certo per isperienza, ch'esse danno almeno negli altri componimenti maravigliofa vaghezza; forza; ed anima a i concetti, e a' versi delle moderne Lingue. Si scottano esse, non può negarsi, dal parlare ordinario della gente, e alcune Tragedie rimate hanno finora ottenuto poco plaufo, anzi fono abborrite da molti uomini dotti. Ma se si ritrovasse la vera maniera di usar questo condimento nelle Tragedie, e vi si avvezzasse l'orecchio degli ascoltanti, può essere, che niun conto si tenesse del pericolo dell'inverisimiglianza. Gli antichi, e i moderni hanno usato nelle Tragedie, e Commedie i Giambi, e altri versi, i quali senza dubbio ne ragionamenti familiari non s'udirono mai , ne s' odono continuati. E si salva un tale inverisimile col solo osservare, che talvolta în parlando fi fan de i verfi. E perchè non possiamo noi dire il medesimo delle Rime, motre delle quali senza badarvi a noi pure cadono di boc ca ne ragionamenti vicendevoli? Certo è, che i Franzesi non pongono mente a questo serupoloso riguardo; e credo, che le Tragedie

loro fenza sì fatto ajuto piacerebbeno molio meno.

Ma venendo al massiccio della Tragedia, cioè alla costituzione della Favola, al Costume, alla Sentenza, e alla Favella, parti di Qualità nella Tragedia, egli è necessario d'aver sempre avanti agli occhi ciò, che Aristotele, i suoi Sponitori, ed altri valentuomini Maestri della Poetica in questo proposito hanno diffusamente scritto. Col filo, ch'essi ci hanno lasciato, potrà sicuramente farsi viaggio. Agl' insegnamenti loro si vuol congiugnere l'attenta confiderazione de migliori esempi, cioè delle Tragedie più persette, o per dir meglio men disettose, che finora si son poste alla luce, studiandole, e imitandole, e quel che più importa, scegliendo il meglio da ciascheduna d'esse. Molte ne ha degne d'esser lette la Grecia, alcune il Linguaggio Latino, altre ha l'Italiano, e altre ancora il Franzese. Ancorchè innumerabili sieno i peccati, che possono commettersi nel comporre una Tragedia, pure non sì agevolmente peccherà chi ben possiede le Regole, e gusta le Opere de migliori Poeti. Eleggerà costui argomenti illustri, nè si perderà a volergli inviluppar di soverchio ( vizio ufato del fecolo fcorfo ) acciocchè mentre fi cerca il molto Maravigliofo, non s'inciampi o difavvedutamente, o per forza nel poco Verifimile, e non convenga sciogliere senza decoro tanti nodi sul fine. Quì più che altrove s'ha da mettere in opera la grand' Arte di svegliar gli afferti; nel che parmi, ch' Euripide sia superiore agli altri antichi Tragici (a). Il voler nella Tragedia solamente parlare all'Ingegno, o sia all'Intelletto con bei sentimenti, con ingegnosi, e raddoppiati intrecci, stanca l'uditore, e il sa talvolta dormire. Bisogna assalirgli il cuore, muovere le sue passioni; e allora potran le Scene promettersi una costante attenzione, un plauso comune. Appresso per quanto sia possibile si debbono rigorofamente offervare le Unità d'Azione, di Tempo, e di Luogo. I Soliloqui eziandio non pajono oggidì molto lodevoli; ed è certamente da fuggirsi l'uso loro, quando non issorzi qualche necessità, posciachè si sono introdotti i Considenti, gli Amici, ed altre persone, alle quali si racconta ciò, che una volta si sarebbe sposto in un Soliloquio. Che una persona parli fra se stessa con voce alta, è sempre un' Inverisimile, tollerato però dalla Scena con altri di quelta fatta, per far'intendere agli Ascoltanti ciò, che rumina in suo cuore quella persona, come ancor si sa negli a parre. Ma quando questo Inverisimile possa schivarsi, otti-

<sup>(</sup>a) Nel che parmi, she Euripide sia suprisere a gli altri antichi Tragici.) Qzintiliano Lib. X. dopo avere laciato indeciso, chi sa Poeta migliore, in diversa strada si dire, o Sosoele, o Euripide, così ragiona d'Euripide: In affestibur vero cum omnibus meras, tum in it, qui mistratione constant, sottle pretipute; O admitandam maxime est.

ortimo configlio farà l'aftenerfene. Ha parimente biogno di gran riguardo quel dover dare contezza agli Uditori delle cofe dianzi avvenute, o pur de perfonaggi, che vengono in Scena. Non offervano i pochi giudiziofi, quanto fia inventifimile, che una perfona racconti ad un'altra ciò, che da ambedue o neceffariamente, o probabilmente il dovea giù faper. Più ancora è alle volte improbabile quell'adirfi un perfonaggio, che in un Soliloquio comincia a dire, chi egli e, o quali azioni egli ha fatto, quando però coffui non- parli coll' Uditorio, il che può avvenire in un Prologo, ma non deo permeterfi nelle Scene de i Drammi.

Non occorre però, ch'io passi innanzi in questa materia, avendo abbastanza scritto molti saggi Maestri le Regole della Tragedia considerata come Poessa. Non si son già peranche pienamente divisate quelle della Tragedia considerata come rappresentazione regolata dalla Politica, e indirizzata all' utile de' Cittadini. A ciò dovrebbono ben porre mente i Riformatori del Teatro, nè permettere, che la Tragedia inspirasse l'amor del Vizio, o l'infegnaffe; dovendo effere ufizio d'effa il comandar la Virtù, e l'iftillarla foavemente nel cuore degli Afcoltanti. Può ben quivi la Virtù rappresentarsi talvolta inselice, e per lo contrario il Vizioso comparirvi non punito prontamente dal Cielo. Ma nel medefimo tempo fi può, anzi si dee far conoscere destramente, che tuttavia bellissima, e degna d'effere anteposta ad ogni altra temporale felicità, è la Virtù, siccome ancora, che i Vizioli fon gastigati dal loro medesimo rimorso; e che pajono felici, ma in sustanza sono infelicissimi. Contro a questo precetto peccano ancora coloro, che nelle Tragedie ci rappresentano le viltà, e leggerezze degli uomini grandi, e di chi ha più obbligazione d'effere, o comparir virtuofo, come azioni gloriofe, e non biasimevoli; onde si confortano difavvedutamente gli Spettatori a foffrirle poi volentieri o in altri, o in loro stessi. Non son già esenti da questo disetto gl' Italiani, ma in ciò, fe non erro, parmi che più spesse volte possa formarsi processo addosso a i Poeti Franzesi, ancorchè loro abbia tante obbligazioni il moderno Teatro. Fra essi o pochissime, o niuna Tragedia v'ha, che non contenga bassi Amori; e per lo più gli Eroi principali della Favola s'introducono deliranti, ed avviliti per questa passione. Ma ciò forse non sarebbe sì grave peccato contro la Facoltà Civile, se da loro in guisa tale si dipingessero questi amori, che ben ne conoscessero gli Uditori la viltà, e imparassero ad abborrirli, con vederli dal Poeta per bocca altrui biasimati, e sposti con colori di dispregio. Il peggio è, che sovente se ne apprende l'uso da chi nol conosce; si comincia ad approvame il dolce da chi dianzi l'abborriva; e si consola chi già n'era insettato; non parendo cosa vile, e indegna di prudenti, e di nobili persone il coltivar quell'affetto, da cui tanti Principi ed Eroi fon vinti, e che quivi è rappresentato lodevole, degno delle anime grandi, e foave, tuttochè questo conduca gli uomini a perdere la prudenza, e feco l'altre Virtù. Su questi amori per l'ordinario si fonda, e intorno a questi s'aggira l'argomento

delle Tragedie Franzesi; anzi non vi si rappresenta alcun Fatto preso dalle Storie, in cui non si fingano varj amori, e non s' attribuisca a quelta passione la principale origine di tutte le azioni Tragiche. Nulla poi importa, se quegli Eroi o per testimonio degli antichi, o per fama comune, operarono per altro fine, o se furono persone gravi, prudenti, e lontane da somiglianti leggerezze. Se vogliono que samosi personaggi comparir ful Teatro Franzele, bisogna che si vestano secondo il gusto, e il rito moderno, cioè che prendano costumi teneri, e galanti, rinunzino allo Stoicismo, che troppo era in credito a i tempi loro, e lascino la gravità, che pure è dote propria delle anime nobili, e che rappresentata più gioverebbe agli ascoltanti moderni. Le imprese più gravi, funeste, e Tragiche de i Curiazi, e Orazi: di Cinna al tempo d'Augusto: d'Eteocle, e Polinice; di Britannico; di Pirro figliuol d'Achille; e in fin de'fanti Martiri, o pendono da qualche Amore, o fono con esfo lui mischiate a Così appunto molti Romanzieri, e specialmente i moderni, veruna impresa, quantunque grande, non raccontano, nè descrivono verun Principe, o Monarca, eziandio vivente, senza fingervi mille bassi amori, mille intrighi amorofi.

Tragedia non fono talvolta verifimili, perchè troppo contrarj all' idea, e opinione, che di que personaggi o la fama, o l'Iltoria ci han fatto concepire. Non può per esempio facilmente parermi, che Britannico ucciso in età di 14. anni poteffe, o sapesse con tanta eloquenza, con sì accorta politica, e con finezze ancor rare in uomini addottrinati dalla lunga età in amore, coltivare, e trattar la passione, che in lui ha finto il Poeta, Molto meno ci parrà probabile, dopo aver letto le antiche Tragedie, che Pirro, ed Ulisse in mezzo alle rovine ancor fumanti di Troja, in mezzo a i cadaveri, e alle lagrime di tanti prigioni, e miseri Trojani, ardano sì caldamente d'amore, il primo per Andromaca, il fecondo per Polissena. E' veramente un bel piacere l'udire i tenerissimi ragionamenti, le gelosse, le paure, le languidezze di que' due poveri Eroi, sì mal conci da Cupido. Ma con pace del Signor Pradon un tal costume non s'adatta molto al luogo pieno di stragi, di miserie, d'incendi; non al tempo, che richiedeva pensieri gravi; non alla Virtù, e alla nota serietà di que' due personaggi, sapendosi, che almeno Ulisse era un uomo assennato, non un giovinastro leggier di cervello; o parendo almeno, che in quella sì funesta occasione dovessero ambedue altenersi dal vaneggiar cotanto. Con

prudenza, e gravità maggiore fenza dubbio fi trattò dagli antichi Tragici quello modefimo argomento; nè la morte di Polifican, e d'Alfianatte fu da loro attribuita alle amorofe rabbie, e gelofie di Pirro, e d'Ulifbabile, che quelli due appafilonati Eroi sì tardi veggiano la maniera di confolar le loro fiamme col falvar la vita a Poliffena, e al mentovato Afianatte. Molto prima fi dovca, almen dall'accorto Ulife, ritrovare un

Ma, come dicemmo, questi costumi amorosi delle persone illustri nella

21

sì fatto spediente, che per altro era facilissimo a immaginarsi. Quello però, che più importa all'istituto nostro, si è, che molto in tal maniera si nuoce a i costumi degli Spettatori, a i quali in vece d'inspirarsi per mezzo delle Tregedie l' amor della Gloria, e della Virtù, folamente s' insegnano amori di senso, e dolcissimi, ed acutissimi colloqui amorosi, quali appunto fi richieggono per nodrir daddovero il commerzio d'una sì foave, ma sì poco faggia passione. Da ciò con gran cura si guardavano gli antichi Poeti, conoscendo essi il grave danno, che venir ne poteva al popolo, a cui si persuade agevolmente la lascivia, e molto più no tempi nostri, ne' quali è falito in tanta riputazione quel, che si chiama Galantiare (a). Ne avrebbono essi ( tanto per servare il costume Eroico, quanto per non provvedere i deboli d'una forte autorità ) ofato rappresentare il grande Alessandro gravemente occupato in assari amorosi per una Principessa Indiana; non avrebbono sì minutamente descritto i tenera complimenti, i fospiri, le bagattelle di un' Eroe sì glorioso; ne creduto verifimile, ch' egli nel calore delle battaglie, e nel furore della vittoria sì soavemente avesse tenuto i suoi pensieri sissi nell'oggetto amato. Molto più però farebbe, lor fembrato un costume improbabile, e poco Eroico il fare un' Efestione Ambasciatore amoroso ( per non usare un più proprio vocabolo ) d'Aleffandro suo padrone. Può essere, che i moderni costumi, affai differenti dagli antichi, facciano parere a taluno si fatte invenzioni non prive del necessario verisimile, ne perniziose al popolo. Ma che che sia, certo egli è, che nelle Tragedie i vizi, e le sollie de Grandi si rappresentavano con neri colori, e dal Coro si biasimavano acciocchè il popolo imparaffe ad abborrirli.

Però non si credesse, ch'io per poca amorevolezza riprovassi ne' Poeti Franzessi, gente, a cui tormo a dire che hanno grande obbligazione i moderni Tearir, un tal disterto, come proprio di loro; o non ci graverà l'udire un de' loro più accreditati Nazionali, cioè il P. Rapino, che nelle Risessissio sopra la Poetica di questi tempt servive in questa maniera: La Tragedia ba cominciato a degenerar; ci sumo a poca appeca avvezzasi a

a Quella Gamiser. Dello Spagnuolo Calenter noi Fiorentini abbiano anto in oggi interaquella voce. Con vocabolo movos di dice qui convenientemente Ciribrer, quali dallo Strakereili ; e Ciciabri ; galanti , o quei the fanno il galante , e 'l ferviore di Dame. Ma è vocabolo da non fi mettre in nobile de omata feritura. Gli antichi di reversale, diterano Domzera, quafi Domzgiere, dicendofa allora Domsa, quel che eggi fi dice ( l'uno e l'altro dal Lanton Domze ) E Dante non folo ub quella parola nel Poesanche nelle Rima, ser eggi , some Linico, via maggiore, e a quella Poela confacevale (Sarri).

Per donneere e çuifo di legiadro.

Dunneere è voce antiquata e difinessa. Gizibane voce di poco introdotta, poco leggiadra, e più burlesa, che feria. Rella il Galeniere, che è bella, e presa dallo Spagaronolo, pur si dice, e intendesi. Galeniere, usato da altri, qui non si dice, e non
par molto leggiadra.

veder gli Eroi accesi d'altro amore, che di quel della gloria, tal che tutti s grandi uomini dell'antichità banno perduso il carattere della gravità nelle nostre mani . Segue egli parimente a dire: I nostri Poeti non ban creduto di poter dilettare nel Teatro, se non con sensimenti dolci, e teneri; nel che per avventura essi banno avuta qualche ragione; perchè di fatto le passioni, che si rappresentano, divengono scipite, e di niun sapore, se non sono sondate fopra sentimenti conformi a quei degli spettatori. Questo è quello, che obbliga i nostri Poeti a privilegiar cotanto la galanteria ne Teatri, e a raggirar tutti gli argomenti fopra tenerenze fmoderate, per maggiormente piacere alle Donne, le quali son divenute arbitre di queste ricreazioni, ed banno usurpara la giurisdizione di giudicarne. Non so, se la Francia sarà molto obbligata alla gentil Satiretta del P. Rapino, che per isculare un difetto de' Poeti, francamente ne accusa un altro, consessando e il troppo galante genio de' fuoi, e la troppa autorità femminile, per piacere a cui convien vestire infino il Teatro alla Moda. So bene, che se ciò è vero, mi condolgo pure con que' Poeti, i quali fono al pari de' nostri da una sformasa Ignoranza condotti ad errare.

Quando però io condanno gli amori nelle Tragedie, non intendo già di volemeli affatto isbanditi. Non (on conatto (sever), nè sì contrario al genio de' tempi; e se si vuole, dirò eziandio, che non è da biasimaria aftatto il costume di temperare la soverchia severità delle Tragedie coll'amenità degli Amori. Ma ne vorrei bensì moderato l'uso, o bramerei almeno, che la Tragedia sempre non avvessi bisogno di raggirarsi per teneri, o bassii amori, come avviene oggidi. E perché non posiono rappresentati gli Eroi, e le nobili persone operanti per altre macchine, che per quelle di Cupido? Non ci son' eglino tanti altri Amori, quel della Virrà, della Gloria, del regnare, e somiglianti, che surono, e saran sempre una feconda miniera di Tragei argomenti? Perché restringeri così sovente al folo amore del senso? Ma, egli mi dice, nel Can, 3, della su Poetica il sig. Bolicas, la sensone del postero e la via più some

per soccare il cuor della gente.

De cette Paffion la fensible peinture

Est pour aller au cœur la route la plus sure.

Aux yeux de leurs Lecteurs rendent le vice aimable ;

perchè si ha da permettere a costoro il rappresentarci l'amorosa passione, tanto dolce, e tanto amabile? Non è egli facilissima cosa, che piaccia

agli

agli uditori una pafítone, che vien loro dipinta, non come una debolezza umana, ma come una Virti? Quindi è, che prudentemente il medefimo Autore dopo aver conceduto al Teatro gli Amori, dopo efficifi contentato, che gli Eroi fi fingano innamorati, vuole che l'Amor loro confervi la gravità, ne' sintenentica al pari del Pafrorale, e del Romanzefco; e che spessio di minerati al pari del Pafrorale, e del Romanzefco; e che spessio di minerati al primersi comparissa una debelezza, non una virtià.

Es que l'amour souvent de remors combattu Paroisse une foiblesse, & non une vertu.

Colle quali parofe tacitamente fenza dubbio furono da lui condannati alcuni fuoi Nazionali, che nelle Tragedie difiavedutamente conducono la
gente all'effemminatezza, e perfuadono gli Amori col rapprefentarii sì
dilettevoli, sì teneri, e sì propri di turti gli uomini grandi. Aggiungni
finalmente, che il basio Amore non ha quell' aria di gravità, e maetià,
che richiedefi dalla Tragedia. Egli con feco porta un non so che di ridicolo , di piacevole e di puerile , e in somma un tal' abito , che non si
convien molto alla ferietà della Tragedia, nè alla gravità degli Eroi. Perciò gli antichi lo permifero di buona voglia alla Commedia, non s' usa
rono nelle Tragedie. Da quelle si vuol' inspirare nel popolo il terrore, la
compassione, s' amor delle azioni Erociche, e virtuose, e l' abborrimento
de' Vizi), e delle altre umane leggerezze. Ciò non otterrà la Tragedia piena d'Amori, di ragionamenti tenerisimi, e di lezioni amorose; nè per
mezzo d' està risvegliaransi nel cuore degli Spertatori que fani affetti, che
per purpare gli annis si ricercano ne componimenti Tragedi;

Della Commedia poi non fono men' evidenti , anzi fon più dannofi al tempo nostro i diferti . In Italia non senza vergogna s'è per poco spento affatto il costume di comporte in versi , da che si è in esse introdotta la mescolanza di tanti Dialetti della Lingua Italiana. A me già non dispiace l'uso di questi, ma solamente la sua conseguenza, cioè il doversi perciò far la Commedia tutta in profa ; perciocchè non si sa poi dagli Autori porre in versi una Babilonia (a) di tanti , e sì differenti linguaggi. Sarebbe nulladimeno affai comportabile questa Commedia profaica, se tanto non peccasse contro alle Regole principali del buon Teatro. Consiste oggidì non poca parte di queste Commedie in atti buffoneschi, e in isconci intrecci , anzi viluppi di azioni ridicole , in cui non troviamo un briciolo di quel Verifimile, che è tanto necessario alla Favola. Essendosi dato il Teatro in mano di gente ignorante, questa pone tutta la sua cura in far ridere; ed altra maniera, come dianzi dicemmo, non han costoro per ciò conseguire, che l'usar Equivochi laidi, e poco onesti, il far degli atteggiamenti giocofi, delle beffe, de' travestimenti, e somiglianti bussone-

Della Perfessa Poessa. G rie,

<sup>(</sup>a) Babilonia.) L'idiotismo Fiorentino, Babbillonia. Ma ciò su per non detto, che questa il Mutio appellerebbe in suo linguaggio Fiscentinatia; e Babilonia è buono.

rie, Lauxi da loro nominate, le quali non rade volte son fredde, scipite, e troppo note, e per lo più fono improbabili, slegate, e tali, che non potrebbono mai avvenir daddovero . Il peggio si è , che sogliono queste sì fatte Commedie nuocere gravemente a i costumi del popolo, e alle anime innocenti . Perciò non si suole in Italia permettere ad onesti giovanetti, e molto meno alle zittelle (a) l'accostarsi al Teatro pubblico, da cui s' imparano solamente affetti, o motti disonesti, e viziosi . Quindi è parimente, che i più zelanti Scrittori, e tutti i Predicatori del Vangelo con troppa ragione han combattuto sì fpello, e tuttavia declamano contra gli abuli de moderni Teatri. Son questi abbastanza noti, e perciò non mi stendo a descriverli, nè a condannarli . Sa ognuno , quanto grande sia la necessità di riformare in questa parte il Teatro Italiano. Ne minore l'han forse altre Nazioni, tuttochè si pregino i Franzesi d'aver condotta la Commedia ad un' alta perfezione, e sia il Moliere un valentissimo Autore. Certo è , che per conto della Poesia le Commedie di questo Scrittore sono ben fovente difettofe, non essendosi egli curato molto d'Aristotele, nè degli altri Maestri della Poetica , purche gli venisse satto di piacere ai fuoi Spettatori . Lo stesso Signor Boileau ne è testimonio . Ma per quel che appartiene a i costumi , più francamente può dirsi , che niun Commediante, o componitor di Commedie ha nociuto, e nuoce più del Moliere a quel popolo, che può oggidì ben gustarle. Non ha egli perseguitato i vizi de' privati, come dovrebbe far la Commedia, con mettergli in derisione, ma gli ha infegnati . Infpirasi da lui in tutte l' Opere sue un certo amore della libertà mondana, cioè di quella maniera di vivere, che è contraria alle Massime del Vangelo . Nella sua Scuola s' apprende il più dannoso galantiare con mille furberie, e malizie amorose; si deridono continuamente le diligenze ufate da i genitori per difendere i figliuoli dal vizio; e col motivo di screditare la falsa divozione, vi si mette in ridicolo ancor la vera . Non è folamente mio questo avviso , ma degli stessi più savj , e dotti Franzesi , fra i quali il Signor Baillet nel Tomo 4. della sua Opera intitolata Jugemens des Sçavans confessa, che il Moliere è uno de più pericolosi nemici , che il Secolo , o sia il Mondo abbia soci gliato contra la Chiefa di Dio . Aggiugne , che il suo Tartusso è una delle più scandalose, e ardite Commedie, che si veggiano. Dice ancora, che i difetti da lui ripresi altro non sono, che certe maniere esteriori di conversar nel Mondo, come le affestazioni ridicole degli uomini, lo spacciar la sua Nobiltà, l'amar di soverchio le Mode, il crederse persona dotta, ed altre si fatte bagattelle, le quali veramente egli ha poste in briglia . Per altro , che i vizi veri dell' animo non folo non si sono da lui affaliti, ma si son più tosto perfuasi . Simili fentimenti intorno al Moliere possono leggersi nel libricciuolo intitolato Maximes, O reflexions sur la Comedie composto dal chiarissimo

<sup>(</sup>a) Alle Zittelle. ) Il Toscano proprio è Fancinlle; il nobile Donzelle. Del resto Zellitte ancora può benissimo dirsi.

Boffuer Vescovo di Meaux . Altri son di parere , che nelle più delle sue Commedie sieno sparii con maniera finissima semi d' irriverenza alla Religione, ed ascoso un gran veleno per condur le genti a vivere fenza timor del Cielo fecondo le proprie voglie : la qual medefima pestilenza confesfiamo ancor noi altri Italiani chiufa nel Decameron non purgato del noftro Boccaccio. Anzi giungono alcuni a fospettare, che dal Moliere non fosse ben conosciuto chi governa il Mondo , e il Cielo . Posto ciò , non rimane a' Franzesi gran luogo di credere , che il Teatro loro sia bastevolmente riformato, o provveduto di perfette Commedie, almen per conto del Moliere, nel quale Autore per altro bisogna riconoscere una singolar felicità per far ridere il popolo. Tutte poi le censure, che cadono contra questo Scrittore, sono ancora dirizzate contro agli altri Autori di Commedie, da' quali si nuoce a bello studio, o disavvedutamente al pubblico Bene . Di costoro ne ha veduti , e ne vede tuttavia non pochi l' Italia ; e quello, ch' è più degno di pianto, li foffre, e li loda eziandio. Ma l' instituto mio non mi permette l'occupare una materia , che già s' è pienamente trattata dal P. Domenico Ottonelli , dal P. Alberto Draghi , dal Principe di Conty, dal Sig. Nicola, dal Sig. Voysin, dal mentovato Monfig. Boffuet Vescovo di Meaux , e da molti altri Autori , come ancora da i Predicatori Cristiani . Perciò passo ad aggiugnere alcune altre offervazioni al modello , fecondo il quale parmi , che si avesse da riformare il Teatro.

Dappoiche ben si è studiata la Poetica, dovrebbe scegliersi dalla Storia un' argomento vero per le Tragedie , lontano però da i nostri tempi : fia di fin lieto, o funesto, non importa, essendo l'uno e l'altro permesso. Poscia pulir questo, accrescer colla finzione il suo Maraviglioso, ma senza mai perdere di vista il Verisimile. Studiarsi molto, che i versi, onde si vuol composta la Tragedia, sieno di stile maestoso, ma però diversi dagli Epici, e più da i Lirici, dovendo i Tragici rassomigliare alquanto il vicendevole ragionamento degli uomini, e imitar la Natura . Il perchè non molto fono acconce a questi Drammi le troppe trasposizioni delle parole, acciocchè non peni la gente a capire il fenfo de' versi recitati . Appresso ha da effere la principal cura quella di muovere gli affetti, e spezialmente lo spavento, e la compassione. Un tal vantaggio appunto ricercavano dalle lor Tragedie le antiche Repubbliche . Ma non é minore per mio credere, anzi è più da apprezzarfi quello di affuefare il detto popolo ad aver paura dell' infelice fine degli ambiziofi, e trifti; e a compatire quel de' buoni . Se si mira in iscena un Potente , un Monarca , il quale trasportato, anche disavvedutamente dall' ambizione, lascivia, crudeltà, o da altro Vizio, precipiti da uno stato selice in un' infelice, si muove il terrore negli Spettatori, ma un terror fano, che pone loro in odio il Vizio, imparando essi a temere nello stato proprio una somigliante pena, poichè nè pure i Grandi ne vanno efenti . Per lo contrario veggendofi una persona virtuosa da un' alto grado di potenza per qualche difetto, o

difavventura cadere in miferia, fvegliafi nel popolo la compaffione, ma una compassione sana, la qual conduce all' amore della Virtù, e alla tolleranza delle proprie fciagure, mirandofi che le difgrazie toccano anche a i Buoni, quantunque posti in alto e invidiabile stato; e che i Buoni han sempre la gran fortuna d'essere almen compatiti nelle loro miserie . Perciò la Tragedia fempre con neri colori ha da dipingere i costumi del Viziofo, e rapprefentarli abbominevoli. Che fe i Cattivi felici talvolta non si fan comparire puniti, almeno si detestino i lor Vizi destramente, e facciasi conoscere, che in costoro non è felicità nè vera, nè durabile; e che ben tosto dalla divina Giustizia verrà la loro malvagità gastigata. Con ciò fortemente la Scena inspirerà negli uditori l'abborrimento alle azioni viziose ; e parte per timor della pena , parte per fuggire il biasimo universale, così ben rappresentato dalla Favola, possono gli uomini condursi a migliorare i loro costumi. Così parimente le persone virtuose, che si rappresentano dalla Tragedia, e cadono per qualche leggier colpa, o disavventura in istato infelice, debbono dipingersi con avvenenti colori, acciocchè nelle loro stesse sciagure si veggia tuttavia l'amabile volto della Virtù, e s'infegni alla gente a fofferir con pace le proprie miferie, e ad amar sempre più le opere virtuose ; giacche la Virtù (a) in ogni stato di fortuna fi ravvisa sempre bella, ed invidiabile. Oltre a ciò si dovranno far riprovare le operazioni de' malvaggi per bocca degli altri perfonaggi virtuoli. Se non altro, può farsi vedere il vizioso stesso, combattuto da i rimorfi nell'atto stesso di operar male, e di cadere in qualche follia, poco degna d'un'uomo faggio, ed onorato. Porrà il Poeta ne'luoghi acconci, e a tempo qualche morale fentenza, che ferva di ammaestramento agli Spertatori : fara ben' accortamente , e fenza affettazione il panegirico della Virtù, inspirando la moderazion degli affetti, non già colla persuafione degli argomenti ( il che è proprio degli Oratori ) ma colla muta eloquenza de' fatti, ed efempi altrui, fieno buoni, o rei; e piantando con fegretissimo artifizio nel cuore di chi ascolta , i semi della Morale , senza che niuno s'accorga di fare un fomigliante studio.

Sembra tuttavia, che più che alla Tragedia, necessari fieno alla Commedia questi consigli. Dico perciò, che in essa non il porre in disferedire l'uso de motti lascivi, e degli Equivochi lordi; non il porre in disferedire la pietà, la continenza, e modessi a degli uomini come delle Donne, e molto meno il persuadre con ragioni la libertà del fenso, e la soddissazione degli appetiti mal fani; non il burlarsi de genitori, che prendano gran cura dell'onessi al pouna educazione de lor sigliuoli; non l'infegnare litratagemmi, e malizie per ingannare i mariti; non il far cotanti scoci colloqui d'amore fra gl'innamorati. In una parola, si voole schivar tutto ciò, che può recar danno a i buoni cossumi. E ciò facilmente avverna,

<sup>(</sup>a) Giacebe la virià.) I nostri diceano volentieri Da che. Non biasimo per questo Giacebe, il quale è dell'uso; ma anche l'usare talvolta Da che non mi dispiace.

quando si proponga il Poeta Comico di parlare a persone oneste, e virtuose, tali però, che possano di leggieri gustare il vizio, e divenir cattive. Plauto , Aristofane , Terenzio , se alle altre Virtù delle lor Commedie avessero congiunto ancor la Modestia, e la verecondia, maggior commendazione meriterebbero a' nostri tempi. Per isvegliare il riso, la via lodevole, e ficura, fi è quella di ben rappresentare nel più eminente lor grado i costumi popolari, cioè un uomo parlatore, un avaro, un geloso, un temerario, un cortigianello, un vantatore, una Donna vana, un fervo sciocco, un Giudice interessato, un Proccuratore ignorante, un' astuto Artigiano, e tante altre maniere di costumi, che tutto giorno si mirano fra gli uomini di basso stato. La rappresentazione di tali qualità, e questo vivamente dipingere i difetti, le affettazioni, e i vizi delle private perfone , maravigliofamente ricrea , e fa ridere gli Spettatori . A ciò si dee congiugnere una Satira non velenofa, ma dolce, ed amena, che non punga full' offo, lavorata con motti, e riflessioni acute, frizzanti, ed ingegnose. Proprio della gente ignorante è il saper solamente sar ridere con disoneste Immagini , e con laidi sensi . La sperienza poi ci mostra , che nel ben dipingere i costumi, e disetti popolari, come ancor nell'usare dilicatamente la Satira , consiste il vero condimento della Commedia . Ma siccome le Donne vane , i Cortigiani affettati , i gran parlatori , e simili persone, mirando così bene contraffatto dalla Commedia, e messo in derisione il costume loro, imparano a correggersi, e ad astenersene; così tutti gli altri vizi, come la difonestà, la soverchia licenza delle Donne in conversare, le trusse de fervidori, de figliuoli, delle mogli, l'amor de Duelli, l'arte d'arricchirsi vilmente, e con danno altrui, il ruffianesimo, ed altre mille azioni biasimevoli, che possono rappresentarsi, talmente debbono dall' accorto, e virtuofo Poeta esprimersi, che gli Spettatori sieno mossi ad abborrirle, non ad invogliarfene. Io non credo già, che un tal frutto possa raccogliersi dal Pastor Fido, componimento degno bensì di gran lode, ma diffettofo nel fin Politico del vero Teatro, cioè nel giovare al popolo, veggendosi quivi non riprovata, ma persuasa da i consigli d'una Corifca, dall' efempio di Dorinda, e da altri non pochi ragionamenti tanto più perniziofi, quanto più teneri, l'impudicizia, e la follia de baffi Amori . Altresì , per esempio , non potrà commendarsi il Moliere , che nella Commedia intitolata l' Avaro ci rappresenta in tal guisa un figliuolo disubbidiente al padre, che facilmente può condurre i giovani malvaggi a dilettarfi, e confermarfi nel medefimo vizio.

Tanto pei la Commedia, quanto la Tragedia hanno graviffima necellità di valenti lifetoni o Recianti, fe nel Teatro han veramente da recar diletto al popolo. Dalla viva Azion, o Prenunziazion di coftro pende la maggior parte del piacer Teatrale, dando effi anima alle facazzie; non che a i pugliati di afetti, agl'ingegnofi fentimenti, alle facezzie; potendo effi colla forza dell'imitazione far pianger, fa ridere, fiaventare, e rallegrare fecondo le occasioni la gente, ohe afocia. Se gl' lifticni fon languidi, se affettati, se non sanno l' Arte del recitare, ancor le più riguardevoli Tragedie, o Commedie fervono di noja, non di piacere agli
Spettatori. Dovrebbe studiarsi da loro questa Arte, a arteso maslimamente
che dall'ignoranza, o dal poco flatido d'estr anche un'altro distro, cios
il non recitarsi quassi più in Italia Commedie, e Tragedie in versi. Cofloro, parte petchè non intendono il senso Pocitico, e Gramaticale, parte
perchè non sanno dove far le postature necessirai della voce, dove troncare i versi, e profieritii con armonia naturale senza parter che cantino,
poco ben riectono in recitar le Favole, che non sono in Profa. E pure
non può dirsi, quanta grazia, e nobiltà s' accresca dal verso a i composimenti Tetarali.

Scegliendosi dunque valorosi Recitanti per rappresentar le Tragedie, e Commedie, composte in versi da felicissimi Ingegni, ove si sieno, per quanto fi può, fervate le regole della Poetica, ove fiafi studiato di apportare il maggior diletto, e profitto possibile agli Uditori ; può , credo io, ficuramente dirfi, che non v' abbia uno spettacolo civile, e una ricreazione pubblica più da stimarsi , e più dilettevole di questa . E di ciò ne ho io veduta un'autentica pruova in Milano, allorche vi si rappresentavano le Commedie Milanesi del Maggi ; per udir le quali concorreva co' Nobili a gara tutto il rimanente della Città, dimenticandofi allora, nè più curandosi i Drammi Musicali , come ancora ogni altro intertenimento più caro . Ne fenza ragione : poiche l'ascoltarle era un continuo ridere onesto, che faceva nel medesimo tempo imparare la correzion de' coffumi, e prendere abborrimento alle azioni malvagge. Erano quelle Commedie un gruppo di Lezioni Morali, e di utiliffimi esempi, condite però con sì amena Satira, con motti cotanto ingegnofi, e piacevoli, con sì viva imitazione de' coftumi popolari , che sempre facendo ridere , sempre ancora inspiravano l' amore della Virtù . Tali noi brameremmo le Rappresentazioni Teatrali. E in tal guisa l' Arte de Poeti con sua gloria, e fenza timore di pentimento servirebbe al Teatro; e diverrebbe utilissima . anzi necessaria alle ben regolate Repubbliche. Ma tanti disetti della Poesia Drammatica per l'ordinario procedono dal non effere i Poeti affai addottorati nella Scuola dell' uomo dabbene . Datemi un Poeta , che possegga il fodo patrimonio della Virtà Morale , non col folo Intelletto , ma col cuore eziandio : egli fenza avvederfene comporra i fuoi Poemi , quali fi bramano dalla vera Politica, poichè o rappresenti egli costumi buoni, o ne dipinga de i rei , sempre nelle sue pennellate si scoprirà il colore dell' uomo dabbene, e del Cittadino onorato. Non voglio però lasciar di dire , che si dovrebbe commettere a i soli Poeti valentissimi , e agl' Ingegni migliori il teffere le Tragedie, e Commedie, che s'hanno a recitare in pubblico ; e queste fole dovrebbono aver luogo ne' nostri Teatri . E' un' abufo il permettere, che gl'Istrioni, uomini per l'ordinario ignoranti, recitino quel folo, che loro piace; e portino talvolta alla Scena il folo Suggesso, come lo chiamano, cioè la fola offatura delle Commedie, che

poscia all' improvviso è da loro vestita colle parole. Quindi nascono mille scipitezze, mille disoneste, e ridicole freddure, e altri moltissimi incomodi. Toccherebbe a i Principi, e a i prudenti Maestrati il determinare, quali componimenti si dovessero permettere sul Teatro, e sar comporre nuove Tragedie, e Commedie a chi avesse selicità in somigliante mestiere. Anzi, se a' Poeti non bastasse per premio la sola gloria, converrebbe far loro animo con più fensibili ricompense, e si dovrebbono spronare colla veduta di qualche maggior premio a questa impresa; come si faceva con Terenzio, e con gli antichi Poeti; come s' è ancor fatto col Franzefe Cornelio, anzi tuttavia si fa in Francia, affinchè la speranza dell' utile accenda maggiormente gl' Ingegni . Non farebbe di poca gloria a i Principi l'aver provveduto il Teatro di tali componimenti . Cotanto si gitta per far tessere, e rappresentare i Drammi Musicali, componimenti fenza fallo poco giovevoli alle Città : perchè non potrebbe ufarfi qualche liberalità per aver nobili , e purgate Tragedie , e Commedie , le quali ogni anno potrebbonsi le stesse rappresentar sul Teatro con sì onesta, e profittevole ricreazione de' Cittadini? E ciò basti intorno alla Poesia Teatrale, a cui più che ad ogni altra è necessaria una gran purga, e Riforma, non tanto per bene del pubblico, quanto per gloria della Poesia, la quale in Italia non ha peranche avuto Professore, a cui si debba il Principato, e la lode di Poeta perfetto, nel compor Tragedie, e Commedie. Questa Corona è tuttavia pendente , e gli amatori dell' Italica Poesia dovrebbono studiarsi a gara per occuparla. Muovansi adunque ad una tale impresa gl' Ingegni valorosi , fudino , s' affrettino , ed empiano finalmente una Sedia, che promette ficuramente un nome eterno a chi faprà conquistarla.

## CAPITOLO VII.

Degli regomenti della Livica. Anno donnesso falfamente creduto il più ampia suggesto de componimenti Livici. Altri Amori più vossi, e pasticolammente quel di Dio, e della Virth. Loro nobilità. Origine della Livica, e Riforma d'esse sur alags Indiami. Argomenti
uma nacro ben trattati. Inni, Apologi, Favolotte, Sanire, Arti varie. Distato di Dante. Accressimento
dell'erario, Pestico.

A Bbiamo fin qui riferbato di rifpondere a certuni, i quali fi perfuadopiù valto, e fecondo, che s'abbia la Lirica. E l'opinion di costoro è avvalorata sì dalla fiperienza, come dalla ragione. In quanto alla prima, noi in effetto vediamo, che Dante, e fiperialmente il Petrara trattarono il fi ggetto Amoroso con tanta varietà, e gloria, nel che sono essi di poi

stati continuamente imitati da' Franzesi e dagli Spagnuoli nel rinovellamento dalla lor Poesia, e nella fola Italia da infiniti Poeti, che hanno composto e stampato moltissimi libri di Poesse amorose, senza che siasi ancor feccata la forgente, ed efausta la materia. La ragion poscia si è, perchè l'Amore è la passione più universale, e più propria di tutti gli nomini, da lui nascendo tutte l'altre passioni. E perciocchè le operazioni, e i movimenti d' Amore son quasi innumerabili , agevolmente perciò posfono le Muse ritrovare in lui sempre mai pensieri, e suggetti nuovi. Ma non fi avvide chiunque parla in questa maniera, ch'egli fabbrica sopra un' evidente Equivoco. Imperciocche si crede egli, col provar l'ampiezza, e fecondità dell' Amore univerfale, di provare eziandio ugualmente ampio e fecondo l'Amore in particolare, cioè l'Amor, che si porta al debole fesso. Non può già porsi in dubbio, che l'Amore non sia padre di tutti gli affetti ; anzi con ragione infegna la miglior Filosofia, non essere tutti gli altri assetti, che un' Amore travestito in varie guise. Egli è la miniera , come delle grandi Opere , così de' bei pensieri : da lui fempre nafcono vari, e pellegrini argomenti ; e confesso anch' io, che la Lirica non può trovar fonte migliore di questo per dissetarsi. Vero parimente si può credere quanto scrive Platone, cioè che Amore è padre della Filosofia, della Poesia, anzi di tutte l'Arti, e Scienze. Ma questo Amor generale si divide in molte spezie, e si dirama in cento, e mille ruscelli . Altro è Amor soprannaturale, e divino; altro Amor naturale, ed umano; altro Amor beltiale, che ancor di Senfo può appellarsi. E per discendere alle spezie più minute, ci ha l'Amore detto d' Amicizia, l' Amore della Virtù, della Gloria, dell' Oro, de' Vizi, di regnare, e in fomma quanti fono gli oggetti, che possono colla lor Bellezza, e Bontà apparente, o vera, piacere all' Uomo, altrettanti ancora fono gli Amori.

Sicchè una fola particella di questa Universal Passione rimane a co loro, che per oggetto de' lor defideri, ed affetti fi propongono folamente la Bellezza d'una Donna. E questo Amore per l'ordinario, se sottilmente si difamina, altro non è, che Amor ferino, e di Senso, cioè quello,

di cui fu gentilmente scritto;

Ei nacque d'ozio, e di lascivia umana, Nudrito di pensier dolci, e sonvi. Fatto Signore, e Dio da gente vana.

Vero è, che quafi fempre gl'innamorati Poeti fi fervono d'altri Amori come di spezioso pretesto, dicendo d'amar le virtù, e le sole Bellezze dell'animo; anzi giungono, fe loro fi da fede, a tanta modeftia, e pietà, di studiar nelle Bellezze d'una Donna quelle di Dio, e d'imparar nell'amore d'una Creatura ad amare il Creatore, ascendendo per la Scala Platonica dal Bello del Mondo a quello della prima Cagione,

Per le cose crease,

Che fon scala al Fattor chi ben l'estima.

Questi però nel vero son vaghi (a) concetti, ma Poetici, e perciò sospetti di qualche finzione; e lo stesso Petrarca afferma, che l'opere sue furono contrarie a questa plausibile opinione. Tuttavia si vuole ancor credere in Della Perfessa Poesia.

(a) Quolli ad vere fan vaghi comenti, ma Poeini. ) L'effere vaghi e Portici non toolie loon Felter Fidofoci indiame, e Teologici. E anocenché a polis folpertare in alcuni, che jai fracciano, che non fempre la liegna a "accord col currer, pare la dottrana in é è vera e buona. E fe gli nomit, comechté la Virité è rara e difficile, non operano in spella diritte guifa, non è prin, ch'egli ann doverfiero così operare. E il Potat singua, non come comm-

no fopra il Salmo XXXIX. Difet amare in Creatura Creaturen, O' in factura factorem; ne no logita il Saimo ARAIA. Digite amme in Genaria Centaria per o in factara factorimi, na tentanti e quado al illa faltam (fl., o mainta e sur, a qua o ripfe faltar a Nella (cala un non fi ferma fu i gradi, ma cerca d'andare avanti, finchè pervenga al fommo. L'amore verfo le belle perione è eouì lentibile e naturale, che malamente fi può torre dal Mondo. Trattarlo teneramente e carallamente, come, i Poeti de Genthi, a noi fi dillice; apprefio à quali Gentili pur si trova alcun vestigio dell'amore dell' Animo , superiore a quello del Corpo . Properzio:

Hee sed forma mei pars est extrema sureris : Sunt majora, quibus, Base, perire juvat.

L'effert rapio all'i Annoe divino, non é e non frato d'ofersa, che nos qualité de la comparation de la L'effere rapito dall' Amore divino , non è se non frutto di lunghe meditazioni , e di serd'onclimente amare, che loda i virtuofi Amanti e gentili; i virioli e, i viliali balama; e la natura migliora, e raddiritra, e la natura migliora, e raddiritra, e la Poelía le viene in ajuto ; e come fia Ministra, i e la natura migliora de contra di dolce delle panole di a berre giovevoli fenimenti. Che fe il Petrarca confessa le suo pere effere state contrarie a quella ajustibile opinione, e del fuo giovenile errore fi pente : ciò dee effere un falubre ammaestramento , per non s'incolfare troppo nell'Amore, e d'averlo sempre in sospetto; perciochè facilmente, in vece di salire, egli discende , e è un affetto di difficil maneggio : ma non dec però spaventare in maniera , che se nno per giovenil brio, e per gentil vaghezza si sente tratto a comporre in Amore, non possa spiegare con avvenenza e mitura casti insteme e teneri sentimenti. S. Agostino ne'dot-tissimi Libri della Trinità alla fine del Lib. VIII riconosce la scala di questi tre Amori , del ritima Lubi étatis finale su la boc de Lub. VIII réconôcie à texta a quietr se Arbon, se te, il Amaro, e l'Amore, che pi fono una s'experienché du che sam, è una modefi-me cofi con ciò che è amato ; e turto quello è Anoret. Luode vi fongre una immatire, e un velligio, e una ombre dell'aconbile Trinit. Ecco le fon penulo Dudi el america e un velligio, e una ombre dell'aconbile Trinit. Ecco le fon penulo Dudi el america America alicinis amassis ejf. O americalizadi ameter. Ecco Trin finet. America dell' Dud amater. O dosse: Quel di reg. Amer. of quadametra de anique oppositante Dud amater. O dosse: Quel di reg. Amer. of quadametra de anique oppositante.

queflo a i noftri Poeti, maffimamente ragionando noi di coloro, che ne' for verfi non ammetrono lordi penferi, ed ufano gran modeltia, e oneità nel pubblicare le loro dolci amorofe follie. Ma con ciò confeffano efli, che per ben compor verfi, non può l'ingegno, nè dee fermarin nella fola confiderazion della Donna, come Donna, convenendogli alzarfi più alto e mendicar bellezza, o abbondanza di Poetic penfieri da
più gloriofa forgente, e forpa i il fango terreno. Oltre a ciò queflo Amo-

explore appeteix , amantem ficilies , O' quad amater ? Et het etiam in extremit carnalida-que Amarbas sta qu'i. Se als a singuid parina C' lisquième bensimma , calenta Carne afrende que de morbas se qu'i. Se al sa singuid parina C' lisquième bensimma ; calenta Carne afrende sur ad deiman Quid ama de alman se device su principal de la companio del companio del companio de la companio del companio d

Nil admirari prope res est una Numici , Solaque , qua possit facere & servare beatum .

Niente amminare cioè, non anux niente appaffionatamente. Quel primo Amore aduque fia as prime radinetes, e un irricciaio per la Scienta univertità del Bello i non delle Electrito, quello, nel Profeffione; potich l' Electrito, e la Profeffione amatoria ha deficer intervo a la ultre Bellezze, che non lon Carne, nel Sangue; la Bellezze pure e cichier re, che coll'ecchio folo cella mente fi Cuopanno e fi rapheguino. Le prime Regole (aliti, quando è altata la Volta. Coli il Amore tironico alla Filodrico. Ma perioccicle que fle Bellezze d'un ordine laperiore non fono cridenti; come le Corporee; percol diceva, come di fopra s'a eccenturo, Societa c. Che la Bellezza della Societa, e della Virità, se con occhi corponili multira fi poetfle, amori di te eccurerebre minbili. A quello fentimento adettati si qu'il e Territee d'un moi Societto, che chon occhi

Ab se corpe prendesse anno celeste.

Bella Virth, ch' e sì nassequa a noi :
Di lei quanto, o Mortali, acetsi andresse.

Tutte vedriansi al sol degli ecchi suci
Rapite s' Alme; e quelle seme e quoste,
Cui santo amason pria, disprezzar poi.

re portato al fesso debole non può dirsi che non sia molto angusto e ristretto, se si paragona con altri oggetti più vasti, ne' quali può terminar l' Amore degli Uomini, come fono Iddio, c le Virtà. Confilte l' ampiezza tutta degli argomenti amoroli nel commendar le doti sì esterne, come interne d'una Donna, e in descrivere minutamente tutti i movimenti cagionati dalla confiderazione di esse nell'animo dell'Amante. Ma ciò è pochissimo rispetto all' Amor Divino, e a quello delle Virtà; essendo infinitamente Bello Iddio, effendo ancor bellissime le Virtù; onde porgono maggior campo a i lodatori, e si possono cagionar nell'animo di chi veramente ama questi bellissimi oggetti, molto più grandi, molto più spesfi, e fenza dubbio molto più nobili movimenti, che non può avvenire nell' Amor d' una femmina. Dissi, che possono cagionarsi nell' animo di chi veramente ami Dio, e le Virtù; poichè per questo sol disetto non si conosce ordinariamente la vastità degli argomenti Poetici, che possono sempre nascere dalla considerazione di Dio, e delle Virtà. Perchè di fatto l'umana leggerezza spende i suoi pensieri, ed affetti dietro al debole fesso, perciò sembra agli innamorati Poeti (a), che da questo Amore più che da ogni altro venga la fecondità del Poetare. Fa lor credere la Fantafia (b), tutta occupata da un sì baffo oggetto, che quivi fi chiuda tutto il Beilo del Mondo; perciò nella persona da loro amata attentamente osservano tutte le azioni ancor più leggiere (e), tutti i movimenti degli

E

<sup>(</sup>a) Peroò feméra ogli imamorari Parti se.) Dove uno hulia e dove uno medita, e s' ciercira, e filiamente il rigita col perialmento quivri gli abbondernano i concetti i e dicto a i concetti ne verranno in gran cipia le parole. Coli le i penficti, e 'll meditare il volegle da altro, i feconda e ricea diverebbe quello materia, e lavorata, e culta, laddore per lo glied al altro, i feconda e ricea diverebbe quello materia, e lavorata, e culta, laddore per lo general del coloria del consideration del coloria de

<sup>(</sup>b) Fa lor credere la Fantasia ec. ) Tibullo:
Non hee Calliope , non hec mihi cantat Apollo .

Non hee Calliope, non hee mili cantat Apollo Ingenium nobis ipfa puella facit.

Il che mi pare, che fosse imitato in alcun luogo dal Testi. E il Petrarca, che dovea avere in mente quel passo del Salmo terra sine aqua tibi, disse.

Io per me son quali un terreno alcintto,

Colto da voi ; e'l pregio è voltro in tutto.

(c) Attentamente offervano tutte le azioni più leggiere ec. ) Tibullo :

Sen fudit crimes : fujit decet eff: enpilits .

Giungono ancora gli Amanti a effere Ettatici , e Visionari . Il Petrarca nella Canzone Di ponster in pensier.

Jo l'ho più volte (or chi fia che me'l creda?) Nell'acqua chiara, e fopra l'erba verde Veduta viva, e nel troncon d'un faggio.

occhi, de' piedi, del corpo, e ciascuna parola dell' oggetto amato; ascoltano pur minutamente il linguaggio, e i movimenti del proprio cuore; e ponendo tutto questo in versi, par loro, che un tal affetto sia sempre fecondo di nuovi pensieri, di pellegrine invenzioni (a).

Ma

E appresso.

E quanto'n più felvargio

Loco mi trovo, e'n più deferto lido, Tanto più bella il mio penfier l'adombra .

Queste Estasi, e queste visiooi, e la secondista, e abbondevolezza di pensieri seguirebbero, e molio più, nell' Amor Sacro e Divino, da chi eserciandovisi, e coltivandolo, c colla meditazione avvalorando la Fede , nella Poesia di più alto argomento s' efercitaffe. 11 Petrarca :

Siccome eterna vita è veder Dio, Nè più si brama, nè bramar più lice; Così me, Donna, il voi vedet, felice Fa in questo breve e frale viver mio.

La dirira maniera fant punto errore de l'anticompositione della Basistuline errora, che confile nella vinione di Dio, facente alla breva benindine e aclasse della vita della fua Donna; ma abbandocando quella, de quella, e quella faire. Plotino al comtrario, della finia Benneda, o Noversa, al Libo, in fine, per aire ani otenciare il comemo, el "appaga-comani umani Amori; scciocchè uno errola e hi ha provano quell'altro; e fe n' invegi e faficando i retrore Amori, a' appagil al Calelte. E fecondo: "popinion Platonica della finia d preefileoza delle Anime , dice che l'Anima posta nel suo naturale stato , ella è innamorata di Dio , bramando d' unirfi , come fanciulla innamorata d' un bello , per bello Amore . Qui io traduco alquanto diversamente dal Ficino, che diffe: Deo commisceri desiderans, quasi pulchram virginitatem honesto affestans amore. Il testo è questo : ici de na sua poem ixuσα -luxu θετό, irudires filoson, αστιρ παρθίτει καλούτερο καλότ έραθα. Ma quando poi ( fegue egli) l'Anima venuta nella generazione ( cioè dificefa nel Corpo ) fia come da chieste di pretendenti fedotta, principiando un'altro mortale Amore, per ritrovarsi lontana dal Padre, è svillaneggiata e stuprata. Poseia recatasi in odio le villane e gli stupri di quà, puriscandofi da queste macchie, e al Padre di noovo tornando, sa contenta e paga. E a chi queste contento è incognito, si se le immagini dagli Amori di qua, che cosa sia l'ottenere quelle cofe, che uno malfimameote ama: e confideri , che quelle cofe , che s' amano , mortali fono, e dannose ; e Amori d'immagini, e che scadono, e eaogiansi ; poiché non erano quello, ehe è veramente l'amato, il vero, e real Vago, non il Ben nostro, non quello, che cerchiamo, a coi Uom può unirfi, participandolo; e realmente avendo-lo, non l'abbracciaodo colle carni per di fuori. Chi lo fa, fa quel ch'io dico; che so, non i aboracciaco conte carini per di tioni. Chi loi la, i quel cin o otto; cine l'Anima ha aliona un' altra vita, e nell'andare a loi; e, nell'accoltariegli omai, e parteciparne, talchè dalla propria dipolitione conofce, che le è prefente il Dispenfere della verace vita, e non ha bifogno d'altra cofa più. Così Plotino. E però gli Amanti volgari ne' loro abbracciamenti s'affannano, e s'arrabbiano.

Necquicquam, quoniam nihal inche abradere possunt,
Nec puntirare & abire in corpus corpore toto,
come diee Lucretio nel Quario. Ma qu'i il semplice e puro Spirito toeca lo Spirito, e in quello s' unifee e ripola, fenza che le carni gli diano impedimento. O fassi tutt' uno, co-me seguita lo stesso Plotino a dire, il Vegente col Veduto, talchè il suo non è più Vedere, ma uo farfi il Veduto stesso

(a) Il furor' Amatorio va del pari col Furor Poetico. Or fiecome il Poeta non fi direbbe furiofo, ma inspirato, così anche l' Amadore. Taiche quando il Petrarca disse :

Quella, c' al mondo sì famofa e ebiara

Fc' la sua gran Virtute, e'l Furer mie; non credo già, che intendelle e la mia Pazzia; mentre con poteva essere simuta tale da un' amante di sì gran Virtute; ma femplicemente il mio innamoramento . Così Properzio Lib. z. ad Baffum, quando diffe :

Hac fed forma mei pars est extrema furoris;

Sunt

Ma contuttociò fe si considera la gran massa delle Poesie Liriche stampate in questo argomento, si troverà per isperienza, che in un campo non molto vasto si vanno aggirando gl' innamorati Poeti. Questo quali tutto s'era prima occupato dal grande ingegno del Petrarca; ed è poscia convenuto infino a i migliori, che dopo lui hanno scritto versi amorofi, o copiare, o travestire in qualche altra maniera i medefimi concetti, e sentimenti di quel Maestro: il che appunto è un camminare senfar viaggio. Dura oggidì ancora lo stesso costume ( quanto pur si voglia onestamente trattar questo suggetto ) ne si sa dopo tanto studio, dopo tante pruove scoprir via nuova, e argomenti nuovi; benchè si vanti fecondo, e vasto da Poeti questo ignobile Amore, benche il Cuore sì gagliardamente ajuti l'Ingegno. Per lo contrario non si conosce abbastanza, quanto sia vasto campo da far versi quello dell' Amor di Dio, e delle Virtù, prima perchè non s'è ancor ben trattata questa materia, che da pochi valorofi Poeti, onde non fon per anche battute, o aperte le strade tutte, per le quali senza fatica si portino le Muse; e secondariamente perchè al pari degli oggetti terreni non s'ama Dio, nè la Virtà, che pure fono i due oggetti propri dell' Amore dell' uomo. Non fi vuol por fatica per ben trattare un argomento sì grande, passando per così dire il freddo del Cuore a smorzar lo spiritoso suoco dell' Ingegno. Se si sosse usata, o in avvenir si usasse col coltivar questi altri suggetti tanta cura, quanta s'è posta finora nel trattare i bassi Amori, sentirebbe l'Italica Poesia, quanto più sia dovizioso d'acque, e rieco quel fonte, che non è questo. Imperciocche, quanto al lodare, farebbe una fciocchezza il folo

Sunt majora , quibus Baffe ; perire invat . Ingenaus color , & multis decus artibus ,

non volle mica dare a conoscere il suo Amore per un Furore ; cioè sollia ; mentre la Bel-lezza dice che era la minima dote della sua Donna ; e che in essa vi avea cose maggiori da innamorare, cioè la sua schiettezza, e la sua virtà, e sapere in molte cose. So bene, che nel cap. I. d' Amore il Petrarea disse del casto lpolito tentato da Fedra:

Udito hai ragionar d'un , che non volfe Confenter al futor della Matrigna .

E che dell'appetito carnale, pel quale vanno in amore tutti gli Animali, Virgilio diffa nella Georgica : In furias, ignemque ruunt : amor omnibus idem .

E Lucrezio nel quarto, che arriva anche a chiamarlo Rabbia.

Parva fit arderis visienti pusla paramper; Inde redir rabirs eadem , O' Furor ille revijis . Ma di quello Furore certamente non intele il Perracca nel lopraddetto pusso, quando disse: la fua gran Virtute, e'l Furor mio ; perciocche l'Amore inspirato dalla Virtà non è mai Furore bestiale; ma su giudicato da Filosofi Furor divino. Platone nel Fedro pone due The state of Euros. The state of Europe is the Europe is the State o dee essere interpretata in meglio; ma da altri luoghi il ravvedimento, e'l difinganno del Petrarca , come da quel verso notissimo:

In ful mio primo giovenile errore, che il Petrarca ha mello nel Sonetto proemiale: perchè a tutti fosse palese il suo pentimento.

immaginarfi, che maggior campo avesse l'Ingegno Poetico di lodare una Donna, che il nostro gran Dio. Egli ha in se stesso tutto il Bello, tutto il Buono, e ciò potria bastare per tessergli infinite lodi. Ma essendosi la sua immensa Bellezza, e Bontà ancora diffusa, e sempre diffondendosi per tutte le parti del Mondo, per tante, e sì varie Creature, quali fono l' Uomo stesso, le Anime sensitive, e vegetative, le Stelle, il Mare, i Campi, e tutte le altre fatture della Natura, o dell' Arte, non è egli manifesto, che dismisurato è il campo di lodar Dio, potendo lodarsi in tutte le cofe create da lui? Tutto ci parla di lui, tutto può condurci a lui. Bifogna eziandio confessare, che innumerabili sono i movimenti dell' animo nostro, considerati secondo l' ultimo fine, che ci aspetta o nella Beata, o nella penosa Eternità. Questi si pruovano, o possono osfervarsi in tutte le proprie azioni da chiunque ha cura dell' Anima sua , c pela punto gli affari della Vita futura, non men che la buona condotta della prefente. Quando si voglia ben' osfervare, e poscia esporre in versa sutti questi movimenti o di pentimento, o di timore, o di disinganno, o di confidanza, o di tenerezza, o di fdegno, o di defiderio, o di tepidezza, e altre simiglianti scorse dell'Amore verso Dio, o lungi da Dio, fi feorgerà quanti e vaghi, e diversi, e nuovi, e nobili argomenti avrà la Possia per esercitarsi, senza ricorrere a i vili, e pericolosi del Mondo. Altrettanto a proporzione può dirfi dell' Amore della Virtà, la quale in tante guife muove gli animi nostri, e può persuadersi ad altrui, e lodarfi , o per se stessa , o come sparsa nelle persone Sante , nelle Forti , nelle Prudenti, ne' buoni Principi, negli onesti Amici, e in altri, senza che il Poeta sì riftringa a lodarla in una fola femmina, che ordinariamente non ha fe non poche, e talor niuna delle Virth, che in lei fogna l'innamorato Poeta. Ma è necessario per toccar con mano questa Verità l'Uomo dabbene, cioè amar Dio, e amar la Virtù. Posto questo nobilissimo Amore, è impossibile che l'Ingegni grandi non discuoprano infiniti, e fempre nuovi argomenti, e non confessino, che questi due gloriosi Amori fono di gran lunga più fecondi, e vasti, e ancor più Poetici del basso Amore. Ma i Poeti del Mondo, come se sossero tanti Struzzoli, e non Aquile, hanno l'ali bensì, ma in tutto altro se ne vagliono, che per alzarfi a volo. La Natura alzò loro la faccia, affinche miraffero in alto, ed essi tuttavia vanno colla testa china: il che sece dire a Dante nel Purgat, questi nobili versi:

Chiamavi il Ciclo, e intorno vi fi gira, Mostrandovi le sue bellezze eterne; E s occhio vostro pur'a terra mira.

Quantunque poi non fipeffe taluno conofere, che in paragon d', mentovait Amori è angulo e infecando l' Amor yrofano, egli non potrà almen dubitare, che di Nobiltà quelto non fia vilifiumo, rifpetto agli tri, che fon d'origine Celefti, e nobilifiumi. Dagli uni l'animo fi folleva in alto, cioè verfo quel fine, per cui fia creato. Dall'altro fi rapifice ben sovente il fenno agli uomini; onde oltre ai perdere di mira il Cielo, ancora acquistano gli Amanti Poeti il nome di persone vaneggianti, e leggiere. Per questo fol motivo dovrebbono i faggi Poeti amar meno gli argomenti amorofi finora ufati, e volgerfi con più cura a coltivar quegli altri, che senza dubbio recheran loro più pura, e stabile gloria. Molto più dovrebbero confortarfi a quelta imprefa, essendo evidentissimo, secondochè si può intendere dagli antichi Autori, che ne' primi tempi fu inventata la Lirica per cantare Inni a Dio, e le azioni gloriofe degli Eroi, e degli uomini prodi. Mosè, Davide, Salomone, e fimili Patriarchi, e Profeti furono i Poeti primieri; e ci restano ancora i divini Cantici da loro scritti in verst, come sappiamo per testimonio di S. Girolamo, e d'altri Santi Padri. Da questi ultimi sublimi Maestri appresero l'arte del Poetare i Gentili, ed anch' essi l'impiegarono in lodar gli Dei, da lor creduti veri, sì ne' Sacrifizi, come in tutte le Feste, o Pompe sacre; onde nacquero tanti nomi, Peani, Ditirambi, Inni, Iporchemi, e altri Poemi sì fatti, che tutti erano indirizzati a commendar gli Dei, a cantar le loro azioni, e a chiedere l'ajuto loro. Abbiamo tuttavia gl' Inni di Callimaco, ed altri, che sono attribuiti ad Omero, e ad Orfeo; sappiamo ancora, che infiniti ne fono stati sepolti dal tempo. Appresso consisteva I' altro uso della Poesia Lirica in lodare, e cantar le imprese degli Uomini forti, de' buoni Principi, e di tutti i Cittadini Virtuoli. Poco ci rimane di Pindaro in paragone di quanto egli scrisse; è pure altro non iscrisse, che lodi o degli Dei, o degli Uomini gloriosi, come aveano ancor fatto prima di lui altri Poeti faggi. Dal che appare, che la Poefia, ne suoi principi maravigliosamente serviva al bene della Repubblica, inspirando l'amore e la venerazion degli Dei, benchè falsi, e l'amore del-La Virtà, e incitandosi con quegli encomi le persone al culto divino, e all'esercizio della Fortezza, e dell'altre azioni virtuose. Da' Poeti viziofissimi, e perduti dietro alle schifezze del senso, cominciò di poi a corromperfi la nobile Poefia Lirica . In vece di ufarla nell' onorar Dio , la costrinsero costoro ad ajutar le proprie malvagge passioni, e ad incensar le Creature, delle quali fecero, e fan tuttavia i Poeti alcune Divinità, e alcuni Idoli con ribrezzo della diritta Ragione . Nè alla detta Poesia si restituirà tampoco a' nostri tempi la dignità, e la riputazione, quando si continui a farla fervire a i foli non molto gloriofi Amori del Mondo.

Principe de Lirici Italiani; ma nello Stile, e ne penfieri. Non ci è obbligazione veruna d'imitare eziandio l'argomento de fuoi verfi, il quale in fine fiu da lui feffio riprovato e riconofictuto per una grave follia, e per un giovenile errore. Anzi egli fi rivolfe nell'età matura a compor verfi gravi, e ad illuttar la Filolofia Crifitana, come altresì fece il Tafo fo, Ottavio Riouccini, Anfaldo Ceba, il Maggi, il Lemene, il Defportes, il Cornelio, il Brebsuf, e altri, che alquanto tarti riconobbero la Giocochezza degli argomenti amorofi, e e fi diclero finalmente a compor

Poc

Poesie Sacre, e Morali. Ma, egli può dir taluno, questo argomento non fi disdice almeno a i Poeti giovani . Dopo il bollore della gioventù potranno poi essi spendere il talento Poetico in trattar materie sode ; e in cotal guifa il poetare si andrà adattando alle stagioni dell'uomo. Chi cos) ragionalle non mostrerebbe grande abbondanza di prudenza; perocchè non è egli meglio imitare il Petrarca prudente, che delirante? Perchè feguirlo in una cofa, che fu da lui stesso, e da tutti i saggi col tempo condannata? Perchè prepararsi un pentimento per la vecchiaja, e intanto guadagnarsi credito di vanità, e leggerezza negli anni teneri ? Se in altri luggetti, che nell' Amorolo, non potesse la Poesia sbizzarrirsi, o i Poeti acquistar nome, ancor si vorrebbe lor perdonare il tanto affetto verso un tale argomento. Ma ce ne ha tanti altri, e fra questi se ne contano alcuni più fecondi, e vasti; perchè dunque sì ostinatamente, e ciecamente aggirarsi intorno a quel solo? Formisi un confronto fra l'argomento de' balli Amori con altri fuggetti, e massimamente col Sacro, e Morale. Il primo non è fecondo il fine della Poesia Lirica; non è nobile per l'ordinario, non utile a chi legge, anzi è per lo contrario nocivo alla Repubblica: acquista nome di vani, e folli a' fuoi Professori: fuol' essere feguito da pentimento, avendolo i migliori Poeti Cristiani coll' esempio loro, almen nella vecchiaja, condannato; e finalmente non porta più novità, anzi è per avventura esausto, non udendosi oramai che i medesimi fentimenti del Petrarca, e ancor talora mal travestiti. Dall'altro canto gli argomenti Sacri, o Morali, e tutti quelli, che riguardano l'encomio, o la sposizione delle Virtù, e de Virtuosi, e il biasimo de Vizj, la Natura, le Arti ec. fono fecondo il fine della Poesia Lirica, nobilissimi, utilissimi alle genti, grati al Cielo, gloriosi per gli Poeti, lontani dal cagionar pentimento, non ancor ben trattati, e per confeguente capaci di molta novità. In tal confronto non ho dubbio, che chiunque ha fano giudizio non confessi, che per compor versi Lirici, l'argomento degli Amori donneschi è di gran lunga inferiore agli altri, e che non debbono cotanto affezionarsi a lui gl' Italiani Poeti.

E già parmi, che l' Età noftra fortunatamente abbia cominciato a conofetre, e pratica queffa Verità; e che la Lirica ripigli a poco a poco il fuo primiero figlendore. Son già trattati felicemente, e con gran novità a' noftri giorni i fuggerti Sacri, e Morali, da due valentiflimi Ingegni Maggi, e Lemene. Gli Eroici parimente fi fono con fortunata novità illuttrati dall'Ab. Aleffandro Gudil, e dali Senator Vincenzo da Filicaja: per tacere di tanti altri. Per cura eziandio del Marche Giovan-Giolefio Orfi, e dell'Ab. Giovam-Mario del Crefcimbeni hanno le Accademie Bolognefe, e Romana prodotti bellifimi Componimenti in lode di gran Principi, e fipezialmente del Regnante Pontefice Clemente XI. A me dunque altro non refla ora, che l'aggiugnere fproni a chi corre con tanta efficirà ad impiegar la Lirica Italiana in argomenti gravi, utili, e gloriofi. Che fe fi mitra il libriccipolo intitolato l' Ante e Amer Die, compolto in Bolomira.

gna, pochi anni fono da i Signori Carlo Antonio Bedori, Conte Angelo Sacchi, e Dottore Pier Jacopo Martelli, da quel poco apparirà, quanto la Muse possano sperare da facri argomenti. E chi prendesse a trattar pienamente quella fteffa materia, impinguandola con varietà d'invenzioni, di personaggi, di Storiette amene, son certo, che ne formerebbe un Poema pellegrino, più grato a mio giudizio, e giudizio di tutri più utile d'un' Adone, e d'altri sì fatti Poemi del Secolo. Se altresì alla Lingua nostra si partorisse un Poema, qual'è il composto dal P. Ceva col ritolo di Puer Jesus, fiami lecito dire, che noi averemmo un' Opera d'ornamento fingolare alla nostra favella. Signoreggi dunque una volta negl' Italici versi il vero Bello; abbia pur luogo in esso l'Amore ( io nol vieto ) ma l' Amor divino, ed Eroico, l' Amor della Virtà, l' Amor purgato, onesto, e sodo; non il fanciullesco, non il vile verso il debole sesso, in cui fempre appare o fospetto di vizio, o certezza di follia . Più ancor di quel che conviene, ha l' Italia trattato i bassi Amori ; ne ha riempiuto, infino a faziarci, e farci naufea, tutto Parnafo. Ciò le baffi : conduca oramai per altre vie gl' Ingegni Poetici a confeguir l' immortalità del

E per divifare alcuna di quelle strade, che il Poeta può battere per condurfi felicemente alla gloria, mi giova aggiugnere, che ci refta tuttavia qualche argomento non ancor pienamente, e con tutta dignità trattato nel nostro Linguaggio. Potrebbono primieramente occupare il pensiero di qualche valoroto Poeta gl' Inni facri , nel comporre i quali per le lor fognate Deith cotanto s' adoperarono i Greci Poeti , e che poi dal Naziangeno, da Sineño, da Prudenzio, da i Santi Ilario, Ambrofio, e Paolino, da Venanzio Fortunato, e altri Santi Poesi Greci, e Latini, anche moderni, furono composti e consecrati al culto del vero Dio, e all'onore de' suoi gloriosi Servi'. Non son già pochi fra gl' Italiani coloro, che in questo nobile impiego abbiano finora fantificate le loro Mufe. Il Chiabrera na compose alcuni colla sua solita leggiadria, e a' nostri giorni selicemente ha speso molta fatica il Sig. Loreto Mattei in traslatar gl' Inni della Chiefa. Ma non è veruno, ch' io fappia, peranche giunto alla cima del facto Monte, e resta in ciò tuttavia qualche riguardevole Alloro disoccupato per gli Poeti d' Italia. Ed esso è riferbato a quegli, che a sì gloriofa impresa porteranno gran pietà, e sapranno con secondissima Fantafia , tenerezza , maestà , e decoro esprimere in versi le lodi di chi è il fonte d'ogni beatitudine, e di chi è da lui fatto eternamente beato. Parmi eziandio, che all'Italica favella manchino i Fafti Ecclefialtici, tuttochè Giovanni Canale gli abbia descritti, e il Cardinale Sforza Pallavicino, quando era giovinetto, si mettesse ad innalzarne la fabbrica. Non farebbe in verità poco pagato lo studio di colui , che trattasse e sapesse ben trattare questa materia, quando egli pervenisse ad ottener la gloria da Ovidio riportata nel comporre i Fasti della sciocca Gentilità. .

Che se vuol passarsi da i sacri a i profani argomenti, può tuttavia Della Persetta Poessa. I de-

desiderarsi nel Parnaso d'Italia qualche eccellente Poeta, che alla guisa di Fedro liberto d' Augusto, e d' Avieno, chiuda in versi alcune brevissime, e gentilissime Favolette. Così satto argomento sece risonare nel secolo profilmo paffato fra i Poeti Franzesi il nome del Sig. della Fontana, Autore però non modelto abbastanza per oneste persone. Ora in tali Favolette non solamente io richiedo ogni possibile onestà, pregio che per obbligazione debbono aver tutti gli uomini d' Onore; ma vorrei, che con opera tale si spiegasse tutta, o in gran parte la Filosofia de' costumi, e la pratica della Vita civile. In qualche maniera fi mira ideata questa, che può chiamarfi Filosofia d'Immagini, nelle Favole dell'acutifimo Esopo : ed io porto opinione , che fommamente utile , non men che dilettevole farebbe una tal fatica nella nostra Lingua. O s' inventassero, o si prendessero da' vecchi Autori le Favolette, ò fossero queste Apologi di bruti., d'uccelli, e d'altre fimili cose; o Parabole, o Sioriette d'azioni, e ragionamenti o veri, o finti : potrebbero tutte agevolmente contenere un qualche nobiliffimo infegnamento per la Vita civile, e apportar maravigliolo diletto. Ma farebbe fingolarmente necessario, che ad una vivacifsima , e spiritosa Fantasia si commettesse questo affare , onde fossero le . Immagini fempre mai con fecondità capricciola inventate, e con ingegnosa forza di vivi colori espresse. E conciossiachè la varietà è una possense raccomandazione di tutte l'opere belle, dovrebbe essa farsi campeggiare in questa, col cangiar fovente suggetto, e col suggire la simiglianza delle azioni , de' ragionamenti , delle introduzioni , e de' personaggi . Dovrebbonsi adoperare vari stili, ora l'affettuoso, il tener', il dolce, ora il grave, ed Eroico, ora l'acuto, e piccante, ora l'infegnativo, e fentenziolo, e fimili; come pure tutti que' diversi metri , e quelle tante fogge di versi, delle quali è seconda la nostra favella, ora sponendo con molti, ora con pochi versi una intera Favoletta; in guisa che l'altrui appetito non potesse mai saziarsi, ma sempre maggiormente dilettarsi colla varietà de cibi , e colla comodità di caugiar faporetti . Una ben differente , ma però ingegnofiffima, e mifteriola Filosofia pratica, fi è a nostri giorni rappresentata mirabilmente in Prosa da un famoso Letterato di Francia col Romanzo intitolato le Avvensure di Telemaco, da cui con rara loro dilettazione possono i Lettori trarre utilissimi consigli per ben reggere se stessi, e per ben governare altrui. Chi perciò in fomigliante maniera, ma però in versi, e in un Poema ancor continuato, a cui servisse d'orditura qualche Fatto vero, ed Istorico, o pur savoloso, sapesse leggiadramente intessere queste vaghe Immagini di pratica Filosofia, oltre al giovare affaiffimo alla Repubblica, e apportarle gran diletto, occuperebbe ancora fra i nostri Poeti un feggio finora vacante.

Altrove s' è detto, che il nostro Teatro non è peranche arricchito di prefettiffini componimenti Comici, e Tragici, e che si potrebbe in al navigazione sperar molta gloria da i nostri Poeti. Lascianilo perciò di più parlarne, soggiungo ora, che lo stesso protebbe avvenir della Sati-

ra. Non è l'Italico Idioma nel trattar questa materia finora giunto a toccar le Colonne d' Ercole ; ne può esso vantar degli Orazi, 'conè pur de' Giovenali, avvegnache le Satire dell'Ariolto fieno affai commendabili e piacciano forte le facete del Berni, e d'altri parecchi Antori. Verifimilmente però noi ora non porteremmo invidia a i Latini e fe quel valentuomo, che col finto nome di Settano ha compolto, non ha molto. alcune bellissime Satire , più toito avesse voluto adoperare in esse il tuo materno, che il Latino Linguaggio, e come ragion voleva, aveffe ufato minor mordacità, e maggior modestia ne motti. Ma non è difficile il saper la cagione, perche in Italia la Tragedia, la Commedia, e la Satira non fi fieno condotte ad una gloriofa maturità. Alle prime è mancato lo sprone , spendendos ora tutte le ricompense , e gli applausi dierro alla Mufica Teatrale; e alla seconda si è posto un gagliardissimo sreno dalle Leggi divine, e umane. Questa per soverchio timore, e quelle per mancamento di speranza non si sono innalzate. Nulladimeno qualor la Satira. che veramente oggidì è affediata da parecchi pericoli , fi volesse trastar colle regole degli uomini d'Onore, io non so vedere, perchè ella non poseffe francamente comparire in pubblico. Ha il Satirico da porre in versi, non totto ciò, ch'egli fa, ma tutto quello, che onoratamente fi può. Non ferir determinate perione , e molto meno i Principi , che oltre all'effere di genio dilicatissimo , esigono rispetto da tutti gl'inferiori : non offendere la modeftia con ofcene parole, con difonesti racconti; non mettere in canzone le facre cole, nè mordere que biasimevoli costumi, i quali benche fieno de' Religiosi, e non della Religione, pure ne gl'ignoranti , e fciocchi imprimono qualche non buon concetto della Religion medefima; ha in una parola il Satirico da operare in guifa, che non si pos-

Cô egli d ognun voglia scoprin gli altari ;

Ne che tutti rubato e del Pistoja ,

E di Pietro Arctino abbia gl'armari .

Anti una dovendo I unmo conofento del Giulto, e flusiolo del verace Chore, giammai mordere altriu, i folamente per mordere, affine di non incorrere nell'inflamia di maldicente, e maligno, ragion voole, che nella Satira per quanto fia poffibile, sir-confervi la Carinh Griftuna; è che si faccia la gocern a i Vizi, non a i Vizioni. Perche tertifiamo inversamente ambiziofi, tutti ancora naturalmente ambizio la Satira; sia queria od ano i; o da altri inanegiata; si lo però contra i difetti altriui; perchè ci piace di veder gli altri dalla sferza Poettea umbiata; e renduir in el paragone inferiori a noi leffii. A quefo vilifitumo alfetto, non ha da fervir. la Satira. Il fuo vero fine è quello di corregger dobemente i vizi altriu, e di gentilenene mordere; movendo ne Lettori rua innocente rilo: Perciò le punture Poetiche non hanno da penetrare infino al fangae, e fon vicatti dalla miglior Fiolofoa que cieche fendenti di climitatra, che fi faricana contra chiunque, s' incornta. Dee la Satira pui toto effere mi

giuoco di fpada, il quale apporti diletto, non una sanguinosa battaglia, che spiri dispiacevole orrore. Sempre dunque si tratterà senza rischio veruno, e con gloria molta quest' Arte, quando col suo piccante, ed acuto, si congiunga la gentilezza; e la dilicatezza del mordere; quando si tratti con giovialità pacifica la sferza, burlando, e fcherzando, come per l'ordinario suol fare il giudizioso Orazio; non con isdegno, e vilo brutco, accome fa Giovenale, e più di lui il Rofa. Egli è certiffimo, che mass

Ridiculum, acres de 2021 Forisus, O' melius magnas plerumque fecat res . La ....

E una sì bella, e fina, ma rara, Virrà parmi che fi ritruovi nelle Satire Franzeli del Sig. Boileau, il quale però prefe a schernire più i diferzi piccioli , che i vizi del fecolo . Parmi ancoia , che la medefima finezza di mordere con grazia, fenza lasciar lividure nelle genti morfe, aperenmente fi miri nelle Satirette piacevoli del Maggi , come nella fua Vita accennai. E in ciò buon discepolo suo è staro, ed è a mio credere d'. Abate Francesco Puricelli , di cui abbiamo alcune Poesie in questo genere molto galanti (a), sresi u a g. 12 v 3 15 mans v a

Sì gagliarde ton le ragioni, che l'acutiffimo Caftelvetro, e depo lui alcuni altri Autori han pubblicate per provare, che le Scienze, e le Arti non debbono, o possono esfer materia, o suggetto di Poesia, che non oferei oppormi a cotal fentenza; quantunque di fommo pelo mi pajano ancor le ragioni recate in contrario dal dostissimo Francesco Patrizi nel lib. 6. 7. e altrove della Poerica disputata . Nulladimeno quando il ben' accorto Poeta sapesse , non colla maniera Scolastica , ma con amena e differente manifattura tratsar le dette Scienze, ed Arti; quando t egli fapelle in versi zenderle chiare , e intelligibili allo ftello rozzo popolo; e finalmente quando egli congiugnesse alla Materia gran novità d'Artifizio e' d' invenzione, onde d'opera fua divenisse molto dilettevole, io non farei tanto scortese, che volessi affatto escludere dalla Repubblica de' Poeti questo ingegnoso Artefice. Porto perciò opinione, che in due maniere si poteffe dar 'quelt' arla Poetica e forza di dilettare agli argomenti fuddetti. O con trattarli ordinaramente, come fece Virgilio la Coltivazion della terra, e di quando in quando, anni ben sovente, mischiarvi degli Epilodi , delle Favolette, delle Storiette, e altre utili , e dilettevoli invenzioni della Poetica Fantalia convenienti al fuggetto, come han fatto felicissimamente in verfi Latini il. Fracastoro, e il. P. Rapino : O putte ( e tal modo farebbe via più Poetico dell' altro ) con inventare , o Joeghere: configliatamente qualche Fatto; ed avvenimento in cui secondo le: diverse congiunture, ed azioni s'innestalle, quell'Arte, o Scienza, che foste proposta., senza che il Poeta mostrasse di trattaria ex proposito . Così pualora volesse sarsi un Poema sopra la coltivazion de Campi, degli Orti, de Fio-

<sup>(</sup>a) In materia di Satira giudiziola ; e piacevole ; e eccellente a noltri giorni ne funi

ri, o degli Agrumi; fopra la Caccia si delle fiere, come degli uccelli, o foora la pescagione; o pur trattare in vetsi la Teologia , la Filosofia Nasurale, o Morale, come ancor la Geografia, l'Aftronomia, l'Arte Militare la Nautica : le Leggi de popoli , ed altre fimili Scienze , ed Arti, converrebbe fecondo quelta Idea immaginare, o pur trovare qualche azione mmana dilettevole, e capace di fervire per si fatto modo all'intenzion del Poeta, ch'egli vi potelle acconciamente inferir quell' Arte, o Scienza, ch' egli avesse presa a trattare , Poi dovrebbesi accoppiare alla Materia, forma chiarezza , ugual varietà , e abbondanza di gentili invenzioni . Io fo ; che il Bembo nelle fue Profe , e altri valentuomini han biafimato. Dante, perchè mentre egli nel fuo Poema ba voluto mostrar d'essere di ciascuna delle sesse arsi, e della Filosofia, e di susse le Cristiane cose Mar-Aro, men fommo, e men perfetto pofcia è flato nella Poefia. Ma fe, come altrove abbiam detto, avefle voluto Dante adoperare alquanto più l'Ingeeno. Amatorio, e si fosse studiato di chiaramente dipingere que pezzi d' Arti, e Scienze, ch' egli andava incastrando nel suo Poema, io vo ragionevolmente credendo, ch' egli non folo avrel be schivata somigliante accufa, ma fi farebbe ancor guadagnata in ciò gran lode, e lode d'eccellentiffimo Poeta. Si può comparir Filosofo, Teologo, e Maestro dell' Arti tutte in Poesia, e nel medesimo tempo esfere buon Poera purche s' adornino con bizzarra novità, e si trattino in tal maniera le cose, che lo stelso popolo senza pena possa comprenderle, e comprendendole sentirne diletto. La maniera dunque di trattar sì fatte materie in Poesia ha ben da essere differente da quella, con cui, si trattano sopra la Cattedra. La Poefia le dee dipingere con vaghiffimo stile, con ingegnose, e fantastiche invenzioni , e dar loro un color dilettevole , che fommamente faccia piacerle ancora a i meno Intendenti. Che se la Materia non è capace di quefti ornamenti, il Poeta volentieri l'abbandona, feguendo il configlio d' Orazio:

Desperat i traffata nitescere posse, relinquit.

Non si convengono perciò alla Poessa i termini Socialici, e quel Linguaggio particolar delle Scuole, parte nato dall'ignoranza de lecoli trappassi parte parte infutivi dall'intemperanza del Penpateris dopo il taco per brevemente esprimere la serigliezza de' loro interni concetti; poiche non escendo questo intelligibile al popolo, a cui principalmente a affaticano i Poeti di piacre; non può per conseguente arrecare altro che noia, e dispetto. Si abborrisce ancora per la medessa receare altro che noia, e dispetto. Si abborrisce ancora per la medessa regione dalla Poessa atanto la Metafissa, quanto la Matematica speculativa, a fastimetica, la Geometria, e simili Arti, che non si possono con l'essibili coloxi, ve parole intelligibili dipinigere al popolo. Le altre Scienze, ed Arti per lo contrario son vedure con buon occhio da Poeti, e da lettori del Poemi persono alla recenta del poemi per la contrario con vedure con buon occhio da Poeti, e da lettori del Poemi persono alla recenta del poemi persono alla recenta del poemi persono. Amatorio. Se il Connesto è lor necessa con accisano a accisante si finanziose.

tutto il merito, e la bellezza loro in versi . E volesse Dio, che il mentovato Dante aveffe a ciò polto mente. Troppo egli appare alle volte ofcuro, non al fol rozzo volgo, ma eziándio agl' Intendenti medefimi; ufando il barbaro Linguaggio delle Schole, fommamente disdicevole, al genio della Poesia. Nel che indargo per mio giudizio s'affatica il Mazzoni di difenderlo nel lib. 5. cap. 3. della Difefa, inutilmente provando, che la Filosofia sta bene colla Poesia, e che senza essa mulla varrebbono i versi. Questo non è il difetto di Dante, ma bensi l'aver trattato molre cose Filosofiche, e dottrinali in versi con termini Scolattici, e barbari, con fenti oleuri, e per modo di disputa, come s'egli-fulle stato in una Scuola di qualche Peripatetico, e non tra le amenità di Parnalo. Che se trattandos nella maniera da noi poco sa divisata le Scienze, e l' Arti, persisterà tuttavia qualcuno in dire, che non perciò potrà confeguirfi il titolo di vero Poera, ripugnando a ciò il filenzio, e forfe le parole d'Aristotele: io il pregherò di leggere la Deca della Poetica dispus tata del sopra menzionato Francesco Patrizi, ove per avventura potrebbe cangiar opinione. E finalmente non fara se non bene, ch'egli produca in mezzo qualche fede giurata del medefimo Aristotele, per cui fi faccia palefe, ch'egli abbia escluso dal Regno Poetico tali componimenti, avvegnache poffano arrecar gran diletto, col contenere una lodevole invenzione, e finzione, e coll'effere ne fentimenti, nella Favola, e nel fondo dell'opera affatto Poetici. Alcuni Scrittori esclusi dal numero de' perfetti Poeti, come Efiodo, Lucrezio, Manilio, Lucano, e i loro fimili, altro non fecero, che mettere puramente in verfi la Storia Naturale e altre Scienze, o avvenimenti Istorici, onde meritarono presso alcuni il folo nome di verfeggiatori . Noi richiediamo invenzione , finzioni , e altri diversi condimenti in tali materie. Non caderebbe dunque sopra sì fatti difegni l'Ariftotelica cenfora : e finalmente non fi ha fempre torto , qualor non fi fegue l'opinion d' Aristotele .

Quante altre maniere d'accrefore L'erano-del Paranfo Italiano ci feno, più facile fan à a i (billmi, o formuiari Ingegin il conofceto in pratica; che a me il divitarlo in Teorica - Stendendofi la vitita dei grandi uomini per l'immenti fipagi del Bello, posfono effi difcopiri miniere preziofitime nori ancor roccite da alcuno, e trovar paefo-nuovi, sincogusti all'amichità medefina. Non fi conobbero dagli amichi Porti i Drammi Pafforali reontrirecciò i noftri Italiani, e più di tutti la menre valta di Teo-quato Taffo penerrò i avanti per tal cannino, che forte non latalo ai po-fieri fiperinas di avanzado i. Pareva altreb, che non-dovefte mai i Italia moderna pervenire alla gioria dell'amica Italia; e della Grecia nell' Epica Poema; e pore il Taffo medefinno, fe non-quagglio Vigilio, alunno si s'appresò non poco; e certamente fi lafolo addierro in molte cote il divisi O Omero. Ancora vil Datto; el Petrarca, il Chabrerta y il Taffoni, all' Maggi, e altri glorioli. Eror dell' Italica Dosfia, o feoperiero nuova non-

perarono co' lor valorofi Ingegni ." Altrettanto ancora faranno i Successori nostri , se d'uguali forze saran provveduti ; e se dalla servile imitazion de" vecchi fapranno felicemente paffare alla gloria di nuovi Inventori , avendo sempre davanti gli occhi la riflessione saggia di Quintiliano, che nibil crescis fola imitatione . Ma si richiede coraggio in si fatta imprela . Non molto cammino potran far coloro, che spaventati dal mirar la gloriola carriera de primi; fempre si faran tenere, per dir così; dalla balia per le maniche del fajo. Bisogna sciogliere da se stesso i passi, tendere in alto, scoprir muove strade, in guisa però, che volendo abbandonare il fentiero degli Antenati non ci conduca la troppo ambiziola, e mal'accorra Fantafia ad un fonesto naufragio, come tante volte avviene, ed è avvenuto nel Secolo trapaffato a più d'uno. Quando anche non venga fatto agl'Ingegni valorosi di toccar la cima del Monte, alcius tamen ibunt (died con Quintiliano ) qui ed summa nitentur, quam qui prasumta desperatione que velint evadendi, protinus circa ima substiterine. E aio, che dico dell arricchire il Parnaso d'Italia coll'invenzioni di nuovi suggetti, e Poemi, si dee stendere parimente allo Stile . Nella Lirica è ottimo quello del Petrarca, e come tale da noi si venera; ma non è il solo ottimo. Altri fentieri ci sono, altri se ne possono scoprire, degni di non minor commendazione; e quando altro non ci fosse, almeno l' Anacreontico, e Pindarico, tuttoche molto differenti, possono mettere in dubbio la palma. Ne fa riverenza de primi Maestri ha da porre in ceppi l'altrui valentia . Anzi, perchè esti pure divennero famosi con ispiegar le penne colà, dove niuno era per anche falito ; noi imitando questo lor fortunato ardire . dobbiamo studiarci d' accrescere nuova gloria al secolo , e di conseguir lode più tosto di primi capitani, che di fedeli feguaci.

## CALPITOLO VIII.

Della Lingua Italiana Prego di chi ben ufa le Lingua Lingua Valçare diverfe dalla Gemanicale. Santonera di Dante confermata . Utilità di cisi flutta le Lingua. Vacabaleni della Confes ladera. Non esfere il fecolo d'an della moffra Lingua qui del Beccacio. Digi-ri degli amichi. Contriffenti della perfecion d'ano Line gua. Sevole d'ano dell'abonte Italiana dopo d' 5 60.

Opinione del Salviari d'ilminiata e Lingua. del moderno più da mitere fi e necessità della moderno più da mitere fi e necessità della dell

A Lla perfezione della Poesia concorre non poco, e suol effere di forma mo ornamento il boorì uto delle Lingue. Percoò farei rotto al defidento, che ho di veder perfezionara la Doesia d'Iraila, se non avgulatia ancora del nostro Linguaggio. È primieramente, bifogna consistante, con ori e ugualmente gran tode il lapre ben parlare, e scrivere Istaliano, co-non è ugualmente gran tode il lapre ben parlare, e scrivere Istaliano, co-

me è gran biafimo il non faperlo. Così diceva Cicerone della Lingua Latina : Non sam præclarum eft feire Latine , quam surpe nefeire . L' obbligazione, che tutti hanno di ben sapere la loro Lingua, diminuisce in parte il merito del faperla . Sembra nondimeno : che a nostri giorni non debba riputarsi poco pregio fra gl' Italiani questa conoscenza ; da che nel secolo profilmo paffato non pochr furono coloro , che la trafcurarono e ossidi ancora non pochi fanno lo stesso. E questa medesima ragione sece pur dire al mentovato Cicerone, che nel suo rempo il ben parlar Latino era molto da commendarii . Ipfum Larine loqui eft in magna lande ponendum fed non sam fua fponte, quam quod eft a plerifque negledum . Per gloria dunque, ma più per obbligazione han da coltivare i Poeti , o per dit meglio ogni Scrittore Italiano, to studio della Lingua nostra. E certamente non è egli gran viltà ; che taluno fi metta a ferivere nel proprio fuo Linguaggio fenza faperlo ? Quando questo bel pregio manchi a i nostri Versi, anzi ad ogni Profa, ne quelli, ne questa faranno giammai riputati perfetti. Imperciocche io ben concedo, che per cagione della materia. del mafficcio delle cofe, non per la coltura delle Lingue gli Scrittori divengono gloriofi , Soleva ancor dire il Card. Sforza Pallavicino : ch' egli non faceva gran conto del Linguaggio o barbaro , o nobile , o fcorretto , a forbito; poiche quando anche Avistotele avesse seritto in Lingua Bergamasca, egli meriterebbe d'effer pile lessa, che qualunque alero, che oveffe ferieso con pile riguardevole, e pulses favella : Ma fi vuol ancora concedere, the mich to minor merito ha chiunque folamente fa diftendere in carta un perfetto ragionamento, che non ha chi eziandio fa stenderlo con Linguaggio corvetto i e nobile . Ne lo stesso Aristorele, se in Lingua Bergamasca avesse dettato i suoi libri , farebbe letto con tanta cura dagli nomini in quello Idioma, quando i medefimi suoi sentimenti, e Libri si potessero leggere in altra Lingua più nobile, e fulitz, ne si rozza, come quella di Bergamo. Altro dunque non intefe il Pallavicino, se non che principalmente si dee stimare il valor della materia scritta i Ma non nego egli , che non erefeeste if pregio della derra materia, se quelta ancora, fi trattaffe con purgata, elegante c'ed eccellente favella E che quelto fosse il suo sentimento, lo mastro col proprio efempio, avendo, come ognun la, faritto con affai leggiadria", e offervazion della Lingua Iraliana l'Opere fue volgari . Sicche fa benst di mestiere agli Scrittori lo studiare il massiccio delle cofe, ma però fenza trascurar l'ornamento efferior della Lingua . Non può dirfi , quanta nobiltà ; e vaghezza ricevano le maserie dal buon' ufo delle parole, e delle frafi. Questo solo fa salvolta avvenenti, leggiadri, e preziosi i versi , come si pare in alcuni del Petrarca , i quali non dal fenfo, ma dalle gentiliffime fue locuzioni riconofcono la lor bellezza. Per lo contrario, mancando il condimento della Lingua, melto men piacciono a chi ha buon Gufto i versi, tutroche ingegnosi, e con buona vena compolil. Gran faltidio altresi pruovano gl' Intendenti laggi, allorche prendono a leggere qualche dotto componimento ; fe fi avvengono tratto tratto in parole straniere, barbare, o troppo plebee, cioè in Barbarismi, o pure in isconcordanze, o sia in Solecutmi.

Ne già s' avvisasse alcuno, che per ben' iscrivere in Italiano bastaffe apprendere la Lingua nostra o dalla balia, o dall' uso del favellar civile. Vi si richiede ancora non solamente la lettura de più scelti, e puri Scrittori, che s' abbia l' Idioma Italico; ma lo studio eziandio delle Regole Gramaticali . Senza questi ajuti infin gli stesse Tofcani non possono aspirare alla gloria di scriver bene, quantunque la Natura dia loro col latte un Linguaggio , che più d'ogni altro in Italia alla perfezione s'accotta. Ciò fi contessa da i medesimi, e spezialmente da Benedetto Varchi , il quale essendo Consolo dell' Accademia Fiorentina in una fua Orazione così lasciò scritto : Non vorrei vià, che alcuno de voi credesse, che a noi nati, ed allevati in Firenze, per succiare insieme col laste dalle balie, e dalle madri la nofra Lingua, non faceffe meflicro di studiarla altramente ( come molti falsamente si persuadono ) . Conciofiache per lo non vi metter noi ne fludio veruno , ne diligenza , semo molse volse ( ob nostro non men danno , che biasimo ! ) barbari , e forestieri nella nostra Lingua medesima . E questa questa sola è la cagione , che gli Brani , i quali siccome in maggiore sima la tengono , e assai più conto ne fanno di noi medesimi , così vi spendono intorno molto più tempo , e fatica , non pure la scrivono meglio , ma ancora ( vaglianii il vero ) più corressamente la favellano , che noi stessi non facciamo . Che se tanta necesfità di studiar la Lingua hanno i Fiorentini, e Toscani stessi, cotanto privilegiati dalla Natura : quanto più ne avranno coloro , che nascono in Città , o Provincie d'Italia , ove fon corrotti , rozzi , e disettosi i Dialetti della Lingua , e dalle balie questi soii s' insegnano ? Si ha dunque da ricorrere allo studio delle Regole Gramaticali (a), e alla lettu-Della Perfessa Poefia.

<sup>(</sup>a) Si ha dauque da ricervee alle fluide delle Regole Grassaciali er.) Le Regole Grassaciali (inc.) Le Regole Grassaciali (inc.) Le Grassacia (inc.) Le Regole Grassacia (inc.) Le Turbe (

ra de' migliori Maestri, o Autori del Linguaggio Italiano, affine di conseguire il bel pregio di scrivere pulitamente in esso.

E tanto più stimo io di dover raccomandare a gl' Italiani tutti lo studio della Gramatica nostra, quanto più mi par vera l'opinion di Dante (a) nel libro della volgare Eloquenza. Divide egli in due spezie il par-

bili , e leggibili , e in confeguenza più spacciabili i Litri . E molte volte i Libri , che son boon pe dotti , non son bonni per gli Stampatori ; perciocchè i dotti son pocht , ed essi han biscopo de t più , per venderne maggior nomero.

effi han bilogno de 1 più, per venderne maggior nomero. (a) Che Danie Icelle un Libro, o Tattato Latino, come il Boccaccio dice nella Vita del medelimo Dante, De Valgari Eingeratia, non fa, che quello dato fuori dal Corbinells intitolato De Vulgare Eloquio , five Idiomate , flampato in Parigi nel 1577. fia l' illello, tradotto dal Trillino, lecondo che pare che filmi il Corbinelli . Il Manufentto u'el dalla Libretia del Corbinelli , e da lui è detto anrico ed unico . Sicchè credendoli per vero e legittimo parto di Dante , al'a fola fede del Corbinelli fi dee stare . Quei , che danno eccetione al Simbolo di S. Atanasio , dicono , se ben mi ricordo , che vi è un pas-so , che pare , che oppugni l' Eresu de' Monotheliti , che su più Sceoli dopo . Così diret to , per mettere in dubbio , le non a'tro , l'autorità di quello Libro : ch' egli vi ha ret (t), per mettere il nuovono, re unon acro , i amorita di quento di comporte i volgine e cola apparenente a quilloni nante dopo ni di Secti, quandi ol comporte i volgine e tra i dotti s'era più mello in ulo, e che la Critica vi s'era aggiunta. Tre Fiorentini, l'autorità dei quali non e con differenziable, i afigni e plero Camponomenti, che funo alla luce, querlo Libro anno per lipuro, e con falle regioni lo provano. Il prime è Lodoviro Martelli in una fua Lettera , flampata in Fiorenza , al Cardinal Ridolfi , che è una Risposta alla Epitlola del Titfino delle lettere nuovamente aggiunte . L'altro è Benedetto Varchi alla Epitola del Triffino delle lettete movamente aggiunte. L'altro è Benedetto Varcha en Dolaigo intitulato è Ernidane. E' l'erro Dou Nincento Boghini rapportato vi di deterio Varcha. Il Martelli ratul abre dice. E gui paral fufic amero a cultura, ede in cul rifere per l'Esquis. Alle i anni i conversi form die. E gui paral fufic amero a cultura, che i cultura per l'Esquis. Alle i anni i conversi form die. E gui paral fufic en la conversi forme diene per l'esquis en et l'esquis e delle para di Deste fue et E supprefio : E mo fi revue, che directo e l'esquis e delle para di Deste fue et E supprefio : E mo fi revue, che directo e e gui paperdio viene a dire le rasjoni, che il muorono esir el diffuso qui el Libro; come fuero de l'esquis e delle paperdio viene a dire le rasjoni, che il muorono esir el diffuso qui el Libro; come fuero de le controle delle paral delle directo e delle sui altra correspona con conveni o conveni o conveni o conveni o conveni o conveni delle di la conveni delle di la conveni delle di la conveni di la conveni delle di la conveni di la conven come vocaboli Fiorentini . ( E di vero quello Introcque apparilce nel primo verso del Pataffio di Ser Bronetto, Mil. apprello di me, che io feci copiate con alcune mie offervazioni, e mandat a Monfignore Severolo , Prelato , oltre all'altre infigni sue doti , della Lingua noltra amantissimo . E io per me cerdo , che sta fatto del Latino Inter bor , in quello , notira amantitumo. E lo per me eceso ; cue ita tatilo cel Lanton suer noe; in quije; e , in quello mentre. Il primo verlo di quello Paratto, intitolaso codi, i on tipento, perchè elicado telluto tutro di gerghi; e vocado i Fiorentini, anticati forte anco altora in parte, e diuncetti, i, intiglia pila natichi Edicitati, è quello : Spanjimados , intresper, e à fufure. La prima voce vale: Sanfimi Des, code Dio; e dicetir, quando fi vede qualche cela firana, e che cum venia dicenda ejl . Introceno, in queflo mentre . A fufone , Fran-zele a fuson , quast ad effusionem , in copia . Giovanni Villani : E giavellotti a fufone . La parentefi è un poco lunga ; ma ho latto per dare un faccio di quello Libro del Maettro di Dante . ) Ora , per tornare , il biasimare il vocabolo Manucare , come Fiorentino ple-beo , e poi metterio in una Canzone : Con gli devii d'Amor già mi manuca ; e Introsque, porto nella Commedia: Noi parlavamo, e andavamo introcque, quantunque egli l'abbia intitolala Commelia, per potere per avventura utare tille, e parole non illustri, nè proprie del Tragico : che perciò il Poema di Virgilio egli chiama Tragedia per lo stile illuftre : pare , che repugni al bialimare quello vocabolo , che politivamente egli qui fa . Lo stello dice il Varehi a carte 332, del suo Dialogo Eccolano . E prima a carte 47, sa dire al Caro : C. lo per me , seuva volerne udir peù , mi rissivo , e conchingto , che quell' Opera non sia di Dante . Poscia a Annibal Caro il modelino Varchi loggiogne : V. E. coi dicono e creusono nelli altri ; e quello , che muevo me genalissimamente ; d' ausopiù del motte Reveren de Don Vincennio Berghini Priore delle Spedale de gl' Innocenti , il quale effendo dottiffimo , as d'attem giudizio, così nella Lingua Greca, come nella Latina, ha mendimeno tetto e offervato can lungo e rucredibile fludio le cose Toscane, e l'antichità di Firenza diligentissimmente, e satto sopra i Poeti , e in isperielità ( dee dire e in isperieltà ) sopra Dante incomparabile fludio , ne può per verso alcuno vecarsi a credere , ebe cotale Opera sua di Dante; arra o si ride , o si maraviglia di chi anche lo dice : come quegli , che oltre le cagreni dette , afferma de, o ) metarcolle de chi meta en ocet : come quezi , com vert se cappou dette , que mos los intense com sus partes colette, el muse della ci, che moss del litomo vendate most abba a, per motifilma diligenca , che spira le ma le i, il provio Labre Latino , come fia combiglia della Domet ; onde quando i ma ni fella diatri referre del tre esti, che milità en se form). Il contro con de quando i ma ni fella diatri referre del tre esti, che milità en se form). Il contro con della control dell d'a guet temp, per mejo fanto parve altras di Dante; e ebe fe pure el cobe mai, egli d'apat temp, per mejo fanto parve altras de per e a lui, e non come egli flavoa. Cost il Varchi, il cui Ercolano tolci alle belle flampe de Gunti in Fiotewa F Anno 1570. E l' anno 1577, il Corbinelli mandò fuora l'originale detto da lui vetuflum C' unicum di Dante de Valgari Elequentia in Parigi . Usa parole strane , come nel Lib. 1. Cap. 1. potionare , che si trova però anche usata da Svetonio , per quel che i Franzesi dicono Empoisonner , dare una pozione , o beveraggio avvelenato , avvelenare . Il Volgarizzamento stampato in Ferrara del 1583. dar' aere det dire , dar bere , o , dare a bere . Nel Lib. 2. Cap. 4. in princepio! Quandoquidem apatareimus, extricantes que fint milire digui unigari. Il volga-ritzamento: Da porte hacemo diprireado approvato, quales umina finmo depui del Polgare aulire. Moltra l'Interprete d'avere lesto approbaremus. Ma lo pento, che fia voce fatta dal Franzele epuifer , malamente barbarizzata : che fe s'aveile avuto a mettere in buon Larino barbaro , io.l' avrei detta non apotiare , ma exputeare , quali spozzare , cioè votare pozzo . Il buon Latino , exhaurire ; il Franzese odierno èpuiser , o vuider . Se avelle re potto. Il buon Littuo, ennimere ; il reautere distrino equifer, o vander. Se avelle voluno dire appreçuere a appreser confermane, tibaline: avrebo deuto adpositerman; voce barbara formata dalla buona Littua podum per luogo rilevato, da cui fosso. Qui et altera pi P. Epuifemer. e He. Eppsyamere. Nel Cap. 7 cel Lib. 2. ove e la Traduttione dice alcumi infati e rabbuffuti viscon/enamo (parla de' vocaboli): il Teilo ha: quadroi dice alcumi infati e rabbuffuti viscon/enamo (parla de' vocaboli): birfuta , O' reburra Jentimus : che pare che sia fimilmente fatto dal Franzese . Del-Freine nel Gloffario alla Voce Roburrus : Galla dicimus Rebusses , que ent les ebeveux robourses, vel rebrousses. Talche porrebbe parere il Libro sorge en France. In più luoghi , come nel Cap. X. e 17, del l.ib 1. e nel Cap. z. del Lib. 2. non fi vede nominare col proprio nel Cap, X, e 17, del 110 1 1, e set 143 1. de 11 1. 2 son D vete nommare con propon nome di Dante, ma circoliverido na quello di antiene di Cine. Pier, c he fia faito a polta, versão chi il finite, aon illimano dicevole, che egli sidérimena, Iodandoli, fi nominale. Pure ned penulimo Cipe Jed. Libro galecenente fi esia, i cordanto del co-grannome polofi fi Assivo di Cine. Dila Francia toro gifti in quelli ultimi termo due antichi infinimente e uniti Mancielli, il dino di Litanzano Frantiano de sarrieda Professi-tersam, citino da 3d. infinimente cipidifirma di Collegnia. Recedendario in dina so con in qualmo deficierta. All Philimete cipidifirma di Collegnia. yano encorato, causa ministeria esponsimina si conter producato dal Balinio; e fi ura-dono galantenene in Francie, e, guildifinamente in Inglete. E lo file Latino candido, a ficando, e le particolaria liferiche, che vi fono, i l'hamoo fanto crelere per legit-no. L'allare d'immensi di Petrono, i rorati, fi dice, i manos da na Rimagano Grego a Belgrado nel 1683. e dati font colla Traditione, e con Amontassoni da Monthi Nodor a Colonia nel 1694. Nella Lettera Dedictiona a Monthi Chappenere Directore del-Nodet a Gloria ed 1094. Nella Letten Defectatoria a Month Chargemete Directore del Accadema Estatucci il pubblishero di spedi frameneni, che riemponone la ignui di Venetta, a I ecompte de Migliour de Valuis, O. de Vennetgerfal, qui fe tierereta pour des peter fora acome frecliente il letterimento da freguent travalo a Tina en Dolinnies, si y a escrimo 37, ant., foliennet, qui il eveti bit enopulo per un fano Peterson. Non, di fre-france de la companio de la companio de la companio per un fano Peterson. Non, di fre-per l'uniformité de lifet par le moura experimento de la combina de conduct est consegu, CV per la repor-phetfa CV les mours experificate de l'Acthore s. Paul îtr reconsiires d'a short, Mindiano y con qui le teriffe, C entre de professione de Quello è un canarce la vitteria, come la son qui le breille. To entrate priprieme . Quico è un canatac in unicons comen-ce de la compania del la compania de la compania de la compania de la compania de la compania del il parlar d'Italia ( a ) : cioè in quello , che fenza altra regola , imitan-

iestiles, perío qui per quel che i Frantel dicono carionida, e noi cirridità. Republica propolitiones, capeta prophicines capeta. A legita meterna detienerai, qua mainem placeir. Batha: la frate è per tutto pedeltre, e peco la mai q. con cir va altro, che conformate l'actioni con quello novello pubeccio Fetronio; e fari chiardilmo chi chi o tico. Prima salunque di fiodare la fian internitone, figora suori-pristitata del propolere alle obbiscionio che gli fio fatte e, con provave, che egli veramente fia tale, quale i rinitola. Acche il Libro de Confissione di Ciercone portava il titolo d'un vero Libro; e fa inprovato, e credato del Signicio. Na quando anche il Libro fosti di Dante. ci è de opporte Dante a Dante medelino: il quale oltra di printe Ta, e, la logata l'invistas, menzionai nella fan maggori Opera, egli fi moltra sere con controli del printe del pr

locutionem afferimus, quam fine oursi refula, nutricem imitantes, accepimus. Eff O indo alia locutio freundaria nobis, quam Romani Grammaticam vocaverunt. Huno quidem fecundarsom Gracer habess , & alii , fed non emner . Vi fono alcune Liogue , o vocliam dire Natumi , che hanno la Lintua Volgare , cioè quella , che da loro fi parla e-manemene-te , e la Literafe , che fi confevra ne Libri e che ; impara con regola ; e chi la parla wa, fi dicera parlare per Genmatera. Cost gli Arabi, i Stri, t Gresi, t quali ultimi aono l'antica, che fi chiama da loro Hellinesa, e la moderna, che fi dice Greso usiga-re, e chiamad da loro Romeira, ciod Greca de tempi baffi, ne' quali, trasfertofi l'lanerio da Roma a Costantinopoli , i Greci st cominciarono a domandare jupacin , onde alla Tracia venne il nome di Romania. Quindi prefe uno sbarlio grandifilmo un grandi Uo-Juca vende il nonte ai cominia. Cainta price uno intation granditioni della Lingua della contra di cominia di contra aver mella l' Avemparia in Latino , poi veniva il titolo : Ave Maria en Romance : che a noi Ramanco fuona Composizion favolosa; e a loro, Lingua Volgare. E' curiosa l' inittolazione del Volgarizzamento antico delle Vite di Plutarco , Mil. apprello di me . Qui comincia la Cronica di Plutarco, la quale sue traslatata di Grammatica Greca in Volgare Greco in Rodi per uno Filosofo Greco chiamato Domitio Talodiqui ; e di Greco su traslatata in Aragenese per uno Frate Predientere Vescovo di Tudernopoli , molto sofficiente Greco , e Cherico in diverse Iscience ) Cherico voles dire Letterato ; siceome Loico , Idiota ) e grande Istoriografo esperto in deverse Lingue ec. Gramatica prello a' nostri antichi volca dire il Latino , come fi può vedere nel Vocabolario; e l'opponevano al Volgere. Ecco quel che vuol dire Dante: Noi Latini, o Italiani, abbiamo due Lingue; una Volgere, la quale apprendiamo feora regola alcuna dalle balie : e questa è la nostra primiera Lingua . L'altra Latina , la quile si chiama Gramatica; e s'impara con regola; e questa è secondaria a noi, percioc-chè s'impara dopo. Ora di questi due parlari dice i l'algere effere più nobile ( vuol dire da preferiri all' altro ) si perché fu il primo, che foste dall' umuna geotrazione uttor; il extando preché di esfe he si dire, come offerera ano si l'avacti, cue esfe l'utto il Mondo regiona. Perova si maggior pregio di quello dall' anteriorità, effectio il primo a pratico tutti . Soprimpe poi altra regione, perché il Volgpre fia più nobile del Latino; perché quello è na une la non i questo artificiale. Le quali ragioni diet anche nel Conviero. Quella è la para e vera intelligenza di quello prima obbletione; che ristillatore della prima cobbetione; che ristillatore di proportio della prima obbetione; che ristillatore di proportio della prima sobtetione; che ristillatore di proportio della prima sobtetione; che ristillatore di proportio della prima sobtetione; che ristillatore di proportio della proportio considera quella prima sobtetione; che ristillatore di proportio della proportio della proportio della proportio considera quella prima obbetione; che ristillatore di proportio della p dire da preferirli all' altro ) si perchè su il primo , che fosse dall' umana generazione ulato ; scana aoticamente si parlasse da i Romani , come sacciamo noi ; e che pii scrivessero in Launo , o che i Greci avellero altra Lingua , che la Greca - La Lingua Latina naturale

do la Balia, s'apprende, e può chiamarfi Volgare; e nella Gramatica, le cui regole se non per ispazio di tempo, e con molto studio non si possono apprendere . E il simile , dice egli , che avvenne della Lingua de' Greci , e d'altri . Segue poscia a dire , che l'Italia è principalmente divisa in tredici Volgari , ognun de' quali è differente dall'altro . Anzi aggiugne, poterfi affermare, che non folamente una Provincia dall'altre, ma una Cierà dall'altra , e una parte della Cierà da un' altra è differente nel parlar Volgare. Appresso ci sa saper questo Autore, che in niuna delle mentovate favelle Volgari consiste il vero, ed eccellente parlar d'Italia , dovendo questo effer comune a tutti gl' Italiani , e privo di difetti : le quali due condizioni non fi verificano in alcun volgar parlare d'Italia, e nè pure in quel de Toscani . Perciò Dante finalmente conchiude con dire : che il vero Linguaggio Italiano , da lui chiamato Volgare illustre, cardinale, aulico, e cortigiano (a), in Italia è quello, il quale è di susse le Città Italiane, e non pare, che fia di niuna : col quale i Volgari di tutte le Cissà d'Italia si banno a misurare, ponderare, e comparare. Un solo dunque è il vero, ed eccellente Linguaggio d' Italia, che proprio è ancora di tutti gl' Italiani, e si è usato (b) (siccome afferma il medesimo

cied quelle, che si apprendera da Latini dalle balta è già nobble della Volgare, em il avolgare, che la pratisano che è la prima, che si paris dall' umana generazione, cied da gli Uomani, che la parisan, e è comune a tutti , vicce a essere cellere per accidente più nobble della Latina, e he non è parisa, e non o i insende da tutti ; e la quale non è pià alca cia Lungaa antivale ; ma è divenuta Lingua artificiale. Di qui in secondo luogo si raccopie, to ce quebla secondo parisare, chiamato Gomunica, non è li parisare attavate l'utiliano reprinta dalla balta , come quell' altre. In quello sessione anno è l'apparisa estaturale l'utiliano reprinta dalla balta , come quell' altre. In quello sessione presente della serie, come quell' altre. In quello sessione presente della serie, come quell' altre. In quello sessione presente presente del sessione del sessione presente del sessione della sessione del sessione

coe in Lutino fiel Lutino (et Lutino) et ablativo.

""" of the first o

visico ; il laggiadro al malgraziolo; il ecuivi el plubeo.

(b) E fi è ultro (fermo effermo il mechino Devite) da tanti gli illufiri Scristori , the in sorte procisioni el Italia has compile o verfi, o profe. ) E quali fono, per l'amor di Do, quetti illufiri Scristori , che en varie province el Italia anno el Volgare, o non che illufire , ma plebro a tempo di Date comprido, e maffine Profe? De Rimatori antichi en economo: che tentiti compararama fecondo il Dialetto Tolcano malliamizante, o fe-fer neconomo:

Danse) da tutti gl'illuftri Scrittori , che in varie Provincie d'Italia han compolto o verfi, o Profe; l'anode ragionevolemente può appellari perlare Italiano, ficcome ancora Tofenno faode appellari per altre giunte cagioni. Hanno ben le Città della Tofeana, e fezzialmente Firenze il hel privilegio d'avere un leggiadriffimo Volgari di quale men degli altri Volgari d'Italia è imperietto , e che più facilmente degli altri poò condurfi a perfizione; ma non perziò la for favella (cioè il moderno Ioro Dialetto) è quella eccellente, che hanno da ultra gl'Italiani (a) avendo anch' di bitogno, benchè men dell'altre (b) defere purgaza, ab ballando elfi per ificrivere con lode. Ora queflo commun parlare italiano (c) può chiamarti Gramaticale (d) el de un loo per tutta l'Italia, perchè in ranti diverfi luoghi d'

sondo il pengrio di sa tura , o poserusleggiarano. Delle Pode ei fano alcune Lettem inedite di Fin Giuttone perfoli gli Endi di Financio Rei; im quello Fin Giuttone er plebos nella coltruzione , e nel vocaboli , ficondo il giudico dell' Ausore del Trattuto de Valgari obpuratta ib. a. cap. 6. Delgiant regi separanta feitares calustera: Asteriusa, O' qualifam alea estallenta; suespumo in vocaboli. O' confincione dell'Entre perfore: Giudio Calle Gionne di Miffina ferifica et acco. Il show de Balle Trajune, cavandolo da Diate Crecetti, e quello. Geome il Molgaritzamento del Crecettono intrattuto estallenta composimento el filo Petro del Crecetti, e quello dell'esta performanta del composimento el filo Petro del Crecetti, e del filo più del controli della composimento el filo Petro del Crecetti, e del filo el filo el filo el filo petro del controli della consona del controli della consona della consona con ello del sono si neglio el la consona del filo Petro del controli della consona della consona con ello della consona con el consona della consona consona della consona con el consona della consona con el consona della consona della consona con el consona della consona con el consona della consona con el consona della consona della consona con el consona della consona della consona della consona della consona con el consona della consona d

(b) Se la favella Tofcana e Fiorentina ha biogno, men dell' altre, d'effere purga a: le altre favelle e diluteit d'Italia non hanno biogno punto de effere paratte, poicché nom son bouoi, aè accettati per iscrivere in esse. Niuno scriverà in Bergamalco, nè in Bologacie. In Fiorentino si può scrivere. (c) Ora qualis comuna punture Italiano.) Come pao esser comune quel che non si

parla da nian Popolo Particolare? e nel quale, 'e non s' ha riguardo, può fempre entrare qualche voce o maniera de Daletti ributati, e che non s' ha riguardo, può fempre entrare qualche voce o maniera de Daletti ributati, e che non s'ano avuto Seritori, e petrò non fono dal confeno degl' Italiana accertuni, i quali e da que el pordo, che tama disecte o al no-firo Volgare nel 1500. Establica particolare, si fectoro Dierpoli.

(d) Questo comun parlare Italiano pud chiamansis Gramaticale.) Già si è mostrato di sopra, l' Autore del Teattato de l'algari eloquentia per purlare Gramaticale non avere altro inteso.

Italia è sempre una sola, e costante conformità di parlare, e scrivere per cagione della Gramatica. Questo dunque si ha necossariamente a studiar da tutti, (a) come comune a tutti gl'Italiani, e come quello, che da ciascumo si ado-

inteso, che il parlare Latino a differenza del Volgare. Del resto, siccome Lodovico Mar-telli nella sua Epittola contra 'l Trissimu disse scherzando, che non sapeva, dove si trovasle quetta Cortigia , da cui s' era detto il parlare Cortigiano ; volendo con questo scherzo seriamente inferire, che la Lingua, o Dialetto, ha da denominarli da un paele vero e rea-Hamente interne y ra Zunga, vo Datacto, in accidentata de la prejere e este les, in cui popolarmente e comunemente fi parla, codi o non lenza rammanco dell'animo mio domandarò: o ve è quetta Italia è Quella Italia, e copo contenuto già da un folo figirieo, persocché fotto un fol dominan non ci è pià quando tutti in effa parlavano la Lingua del Populo dominante. La (cadata dell' Imperio Romano; le invafioni de' Barbari ; il Imago poticilo de' Loogobardi , che alla Lombardia , bella e buona parte di effa , per memoria la ciaruno il nome ; e la divisione , e smiouzzamento in tanti , e sì vari domini e governi e fono state le cagioni della tanta divisione delle sue favelle , dal Latino idioma, che tutta la possedeva, quanzo esa sotto un dominio solo, in varie gui-se, storte ed alterate. Tralle quali la Foscana, sorse manco posseduta dalle Nazioni barbare per lo suo magro terreno, sui di marropior, come era appunto quello dell' Attica se-condo Tucidide, patl ancora minore alterazione: laonde le sue voci si mantennero più incomo vocales par senora minore interatione: sociale le use voca i manera par le tere più pure ; e fonore. Di una corpo siavaque i con di dividi emembra, a è da un falo fipriro dominanore animato, non fi paò dire, che vi abbia vero e comme parlare. Per concelho gonno parlari il l'un proprio Daletto; e queulo parlare llabamo è più jasale. Per cittio per avventura, che reale e fulficiente. Il pariare ballaron e più fiprira dalla bia. Facoli il labora de Vigirare cloquettan a. Il pariare ballaron non ; impara dalla batabila, fecondo il labora de Vigirare cloquettan a. Il pariare labamo non ; impara dalla batabila per condo il labora de Vigirare cloquettan a. Il pariare labamo non ; impara dalla batabila per condo il labora de Vigirare cloquettan a. lia ; concioffiacche ognuno impara il luo Dialetto particolare ; e il parlare ttaliano fi luppone il comune. Adunque non si da logare Italiano, se non per arte; e l' Arte non sa il parlare, ma la Natura. E il sare i Dialeni, alla Natura s' aspetta, e non all' Arte. L' Arte, e lo studio, e l'efercizio, e le Regole, e la Gramatica ripuliscono, e illustrano i Dialetti già fatti ; ma non ne fanno de i nuovi . Che perciò il Dialetto comune , impropiamente , e xamusperani , o vogliam dire abulivamente , è chiamato Dialetto ; non fi parlando dalla nafeira , da niun Popolo : in che pare che confilla l'effenza e proprietà di Linguaggio . I Greet , perchè non erano fotto un folo Dominio , ma divili in più Regni e Governi con un folo nome non si nominavano : come si vede pretto Omero , che ora Achei, ora Argei, coè Argevi, o Domai, gli nomina, da i popoli principali, e poi da' Popoli particolari della Tetlaglia Hillener si denominarono i Greci tutti. Così il comporre in Rima Italiana, poscchè ella fu coltivata a principio molto, e con grido, da i Si-ciliani, fu chiamato comporte Siciliano. Così il comporte in Profa e Poesia Italiana, poicche maffimamente da due infigni Poeti , e da uno infigne Profatore Tofcani , fra tanti altri in quel felice e unico Secolo , corretto , e emendato del 1300, fu l'una e l'altra coltivata , fi potrà , e forle si dovrà dire comporte Toscano , anzi che nò . Che , con tutti gli fvantaggi del falto e incerto conjugare , e de' Solecifmi , che dopo al milletrecento corruppero l'ulo corrente del parlare Italiano , e non ne andò elente da quello contagio anche il Tolcano ( checchè se ne sosse la cagione ) il Tolcano Dialetto ha avuto per univerfal confenso il pregio sopra turti gli altri d' Italia , che non anno avuto Scrittori . Essendo pertanto finduto da quella purna d' nro del 1300, venne ful principio del 1500, il gran giudicio del Bembo a dar regale della Tofcana e Fiorentina Lingua , prendendole da i Fiogoateu et institut de l'action de la contra de l'action de l'action de l'action que le bato (colo ferifiero . E fempre fi è leguisto coi a fludiare il Tolcano , e a far Gramaiche fulla Lingua , e fag la Autori Tolcano . Non fu il Salvara Florenton, che fisto quel fecolo ; 'cu' ll Bembo Veneraino. La Lingua s'è arricchita ne'due pullati fecoli di Strittori di grido in ogni facoltà e Scienza; ma Lingua, come Lingua, non è tornata mai a parlaffi con quelta uni-

verfale emendaterza, e netterza, e candore, con cui fi pirlava nel 1300.

[a] Questo dauspue i ba intesserante a studiore da tutti es.) Come fi piò studiare da tutti quello Italiano parlare, le le Gramatiche tutte non sono dell'Italiano, ma del Tosca-

no ? Quanto alle Parole fi fa , che

pera nelle Scritture, nelle Prediche, ne' pubblici ragionamenti, e che

Qua nunc funt in honore vocabula , quum volet ufue ,

Quem penes arbitrium ofl, O jus, O norma lequendi.
Si fa, come diceva Celare infolens verbum, tanquam scopulum, sugiendum: nel che peecano Napoletani , e altri , che facendo la Lingua Tofcana come morta , nfano fenza di-ferezione Parole difinelle , viete , rancide , purche fi trovino ne nostri Autori . Altri , forezione Parole difinelle, viere, rancioc, purche li trovino nei mouit rausori, catter, non pefando di quali Autori finon gli elempli, che fi portano nel Vocabolario, fe di 200, le del 200, le di profa, fe di verfo, fe di Antichi foli, o di foli Moderni, o fe degli uni, e degli anti, indenne, fe di Componitori, o di Volganzazioni (che alla mecellità del tradurre molte cofe fi permettono, al comporre no) le elempli unici o molti. che qui uniti, lan fampre o delpeui ; o malfieui ; e di soci tratte, e roce in pende da altre Linque, o pore naive del perte : fena far numa di quelle invificioni necellarific me in prate quante e forre di Vocabolari , filimando , che tutto ciò , che è pullo nel Vo-cabolario , fi pofia a bonna equità , e a chius escribi utare ; che ogni voce , che fin mel-fa quivi , fia , per cod dure , confecrata , e canonurata , per fina , e rale, npofia in-difinamente il usano , emos fi poli fire , d'ong érba fafio E. Ela volta elique il sute voci Tolcane, da per le cialcuna confiderate, formano un discorso barbarissimo, non ne facendo buon' ulo nella legatura e composizione di esse, e peccando nella (celta . E' da vederfi la Lettera Dedicatoria del Vocabolario della feconda edizione flampato in Venezia e dedicato al Duca di Parma . Per quelto l' Ariotto , e molti altri gloriofi fpiriti Italiani fecero grata dimora in Firenze , per apprendere il genio , e l'ulo , e 'l maneggio delle voci Tofcane. Che alcuni de noitri , per avere cacciato tropp' ol-tre , e inculcato questo vantaggio della dimora in Firenze , e satuala apparire , come necessaria, si sono rirati addollo, e concitati invidia. Per suggir satica, cosa bramața comunemente dagli nomini, due diverse strade, ma che tutte conducono al medesimo fine , fi fono prefe in questo particolare della nostra Lingua . Gli uni l' han fatta morta , han riftretta a quel buon tempo, nel quale per comun confentimento fiorì . Gli altri confiderano quel tempo, come di Lingua nafcente; e dicono, che è giunta alla maturità e perfezione nel notro. I primi fa liberano dal confiderarne l'ulo prefente Totcano, e dal raccoglierlo o da i moderni migliori Scrittori , o dalle bocche degli Eruditi , e dal consentimento del miglior Popolo . Baila , che studino ne' Libri di quel Secolo , e ne richiamino in vita le maniere, e le frafi, e le voct. I fecondi, poili in maggior libertà , co' privilegi dati ampiamente al comun parlare Italiano , riveriscono e venerano quei ta, co privingi una implanente ai consul parater trainano, revienciono è venerano quei primi Maefiri e Padri della Lingua; ma gii alciano flare nel lor Secolo, i fenza che s'im-paccio molto del noltro. Così con .unquenti, e con lodi, come fa d'Omero Piatone, gi gli licetaziano. Ma ne anche nelle Linque morte, e che più non fi parlano, come è la Latina, è lecito l'usare tutte le voci, com'egli viene. Le Plautine molte non son da ularsi . Anche chi usasse il postquam per quoniam di Terenzio palitissimo Scrittore , parrebbethe avefic barbaramente mulei in Latino il Tofano Poichè . E' vi vogliono fempte per ben comporte in una Lingua , con tutte le facilità che uno fi proccuri , awvertenze infinite . E biologia avere convertato familiarmonte con gli Auori, che ne Libri la pariano auctora , e parletannola . Non minore difficoltà s'incontra nell' ufare la maggior libertà di parlare, con praticare Autori d'ogni Secolo, e di più paeli, che tutti anno a cala loro itrani e barbari Dialetti, de' quali, fotto l'ombra di comune Dialetto Italiano, ne può scappare sempre alcun poco , e macchiare quel candore , e quella purità di dire , che è stata finora tenura comunemente, e che si scorge anche per poco che uno vi si ausi ; ne gli Autori del Secolo stimato non senza qualche ragione il migliore , dal quale si prendono le conjugazioni , e il buon' ulo delle Irali , e se non altro ; il corretto Linguaggio . Ma che fiori anco di leggiadro e gentil parlare non vi fi riconofeono ? Chi attentamente gli legge, e gli rilegge, sa quel ch'io dico. E perciocchè alcuni grandi l'agegni , se-minando per entro i loro scritti ammirabili, come il Cardinale Pallavicino nella Scoria del Concilio, non col pugno, ma col facco, alcune Tofcane grazie, in oggi difmeffe, non ne riportarono per queflo conto nè da gl'Italiani applaufo, ne da Tofcan medefimi : effendo fennye cofa a tutti [paciente e nectola l'Affettazione : lo mi credo, che loro veniche. se in odio , e a dispetto avessero lo studio fin' allora nelle Toscane cose impiegato , e si volgeffero a fare quelto nuovo fittema ; thimando quella fatica buttatà , e gittando la colpa

in ogni Provincia, Cistà, e luogo d'Italia è intefo ancor dalle genti più diote. Pet ben ferviere, o favellare in effo ad ogni periona fa di melliere lo fludio, affinche il Dialetto proprio della lua Provincia, e Cistà fi purghi (4); nel che più fatica per l'ordinario fi dura da chi più è nato lungi dal cuor dell'Italia, cicè dalla Tofana; Provincia, che più d'ogni altra-s'asvicina a questo comune, ed Italian Linguaggio (4).

Ma egli dira taluno, (c) che non è Opera di Dante il Libro della Della Perfessa Poesso.

di loro medisfini , che non ne avgrano fatto buon ufo , fir 'll-Secola in cui quegli Autori forirorio , e aprendo uma moora fireda più-agerole e libera di comporte , e per cosò dre , ienza paticae . Li natoro, fiftenna de i polificiare qual vecchio Secolo dell'onore della miginere e più lecita Lingua , e di metterne in polificio : due profinni patini , ergando in Spaces qualco chinanta de laro comma Distetto Italiano , che , per dir evro , e una finarimi di Distetto in firmo dal Salamito il finerale. Electuae superiori della conligio di distanti della consistanti di la compania della consistanti di la compania di presenta di la consistanti di la co

(a) Affriche il Dialetto proprio della Jan Previncia e Gittà si parghi .) Cioè si tolga via , suorche il Tolcano il quale è l'unico , regolato tra i Volgari d'Italia , come tra gli altri lo Sperone concella nel Dasiogo delle Lingue.

(b) Tofonna Provincia che più è ogni clira è avvicina a quefta comunit , cà Italian Linguaggio :) Tatta al contratio l'illoria converti , per parlare coll' Ariolo : Tolcana, a cui , più che a nefini altro. Volgare d'Italia, si avvicina-quello comune ed Italiano Linguaggio, fe, cost s' ha a dire . Nuna altra Lingua-ben regelata ha f Italia f dice il Bembo apprello lo Sperone nel lopraccitato Dialogo y fe men quell man, di cui vi parlo : E in fine del Dialogo due lo dello Bembo, principal perfonaggio del Dialogo: Che fe vera sila pi perà mai di comporre o Canzoni, o Novelle, si mado voltre, cioè in Lingua, che ha diversa dalla Toftana , e. fenza imitare il Perrarea , o. il Buccaecie qi-per avventura vei forete buen Corugiano , ma Poeta , o Oratore non mai . ( Trattavafi del parlar Cortigiano e particolarmente della Corse di Roma ) Onde tanto di voi fi ragionerà , e farete conosciuto dal Mondo, quanto la vita vi durera, e non più ; concioffiache la vostra Lingua Romona abbia virtà in farvi pui tojta graniofo, che giariofo. Finqui lo Sperone . Quelta erefia, o fazione de preferire la Lingua della Corte, leccata, e arrifiziata, alla pora e natia del buon paele, era venuta ad infettare anco la Francia, come tellimonia Arrigo e nate, sei pour moi de la configurat du Langage Français sour le Gree , o ve dece Mais extrat qu'entre en museur , se vanis, bien calverir des Leibarrs , que mois interviru d'est par de partie de ce Langage Français form de grant de Constantin de la configurat de Constantin de la configurat de Constantin de la configurat de Constantin que la funtafia prend no. à Monfietar le Constituiri , on à Monfietar du Patrie , etc e constituiri que la funtafia prend no. à Monfietar le Constituiri , on à Monfietar du Patrie , etc e constituiri que la funtafia prend no. à Monfietar le Constituiri , on à Monfietar du Patrie , etc e constituiri de la constituiri de l coulter ( ecco il parlare Cortigiano , Gioè Cutiale , della Corte , e della Curia . ) E poco apprello: De quel François deneques enten je parler ?- Du. pur & fimple n'a ayeane run de faret, ne daffellation : le quel Monfieur le Courtifan n' a point encores changé a fa guife , & qui ne tunt tien d'Emprunt des Langues modernes . Il parlae Cortigiano è in ratte parti volatile , capriccioso , bizzarto , e murabile ; il Toscano semplice , puro , e sententi , quale lo ci ha cato quella età , che per la soa semplicità somiglia l'aurea , è faldo-, fermo , e frabile ; e non fiorlice oggi , domani shorice ; ma , come i buoni vini e-penerofi , reppe al tempo , bens assatem fert . Chi brama l'eternità in fue Seriemre , la quale viene in grandiffima parte dal condimento , e per così dire , dal ballamo della Lingua , bilogne attaccarfi al Tolcano , che è l'unico parlare regolito d'Italia , che ha avuto a principio , quando fingolarmente ei fioria , nobilifimi Sorittori , che gli han data una tal fama , che niuna età delle lodi di quelli , e della Lingua loro , fi tace-

ra gamman.

(2) Ma già dịch Anhara , the most Dorrer di Donte nò.) E quali tulugo. Teriti l'Escrettii , somice scripto . Il Gelli , il Foretti , o Nifeli y no Propanalini , Lobo-vera Marcelli , Vilvagni , so Donte Incom Dongrini E Zilmann Modelina quali Externito del Companio d

i Da że L Google

Volgate Elapaenza, pubblicato una volta dal Triflino, come in effetto sa detto da più d'uno, e s'pezialmente dal soprammentovato Benedetto Varchi, (a) il quale nel Dialogo initiolato l'Evolune crede, che questa su n'Opera indegna non che di Dunte, d'ogni persona anteenbé mezzanta a che modifiemen poco importa. Ancorchè, per avventura non ne soste Autore quel valetuomo, l'opinione però da noi poc anzi rapportata era degna di lui; ed è almen certo, che Dunte fete un libretto, che l'initiabi de Valgari elapaentia, (a) ove con since; e da daterno Latine, e delle ragioni rappora UTUTI i POLGARI d'Italia (b);

dalla schiera di quegli , che non negano esser di Dante il detto Libro , non ponendo mente , che laddove egli ne parla , non è il Salviani ma i contrari , in bocca de quali egli mette quelle parole , che si fervono dell'autorità di quel Libro , e che lo simavano legitimo.

forgers, e che egli medeimo accessa ; a exocenda siri dosse per l'incongrussar, che et l'engres ne de egli medeimo accessa ; a exocenda siri no sogi crest dopra la faranula profu ; ne mette alcune prove. Il fare una colt, e diren en altra, è una contradictione integna di giliaconomo. Call aveable fano Dente, e quel Libro è fius. Per tostume integna de giliaconomo. Call aveable fano Dente, e quel Libro è fius. Per tostume de la colta del colta de la colta de la colta del colta de la colta del colta de la colta de la colta del colta de la colta del colta de la colta del colta d

(à) Che Danne fanelle quel Truttato de l'algen' abaylantie, i' antella anche il Bocaccio nella vita del medelimo Dante verio la fine. Sapavaio il Varrità nonca: Ma qui non at tratta, fe quel Libro, che il Trilino dicke non tratta, fe Quel Libro, che il Trilino dicke di Cabinelli del Libro i come certo unione la more del Varachi a poblicatora in Parisi del Cabinelli nel Libro i come este unione la more del Varachi a poblicatora in Parisi del Cabinelli del Libro i come este unione del more del Cabinelli del Libro i come este unione del Regione e l'avelie o lippolto, o alterna postica del Cabinelli del Libro i come del Libro stance del Villanti, i fattori lopra a solovirare, ridai socrita e, le libro e dell'apponento del Libro stance del Villanti, i fattori lopra a solovirare, ridai socrita e, le libro e dell'apponento del Libro stance del Villanti, i fattori lopra condo ini era dettato qual Libro; perioccible il Villanti era bosso e vertierro, ma idioriari, il dice nel titolo del cap. roll. del libro, the le fatto solovirare in formatica con solo si di mandiali del libro condo ini era dettato qual Libro; perioccible il Villanti era bosso e vertierro, ma idioriari, il dice nel titolo del cap. roll. del libro libro condo ini era dettato qual Libro; perioccible il Villanti era bosso e vertierro, ma idioriari, il dice nel titolo del cap. roll. del libro libro condo ini era dettato qual Libro; perioccible il villanti era bosso e vertierro, en allo condo il significa Calino più bustarini, e pui trorretta, che non setta Masserbir, e acertece le ragioni dell'imperio. Lacode con pare, che dell'uniformità dello delle condo il significa del libro-condo il significa e robbilità i e podi erare grande erapmento della legitimità del libro-condo per interio con la calino e rabbilità i col altre lirace e batter eveni, e quali non pare, pet qual' Opere Lisue del Petrata, antila famolinia libreria Medica di S. Loretno, e fembrano anti cantestura dei chi voglia fingere.

(c) Ripravos Taui i Volgari d'Isola. ) Chiola acotamente il Nifeli , che verifimilimente Dante ripravante tatti i Volgari di Ladia. , funchi quell'umo Firevativo. o Tefenso , che egli ha fegaise, Vol. V. Proginnalma, 27. E meritamente ( dice il Nifeli chiofando il Viltania).

cost ferive Giovanni Villani nel lib. 9. cap. 135. della fua Storia . E. nel vero non so intendere, come il Varchi si francamente affermi, che il libro della Volgare Eloquenza non è di Dante, e adduca fra l'altre la feguente ragione, così scrivendo: Primieramense egli (cioè l'Autore del mentovato libro) dice nel primo Capitolo , che i Romani , e anco i Greci avevano due parlari , uno volgare , il quale senza regole imitando la Balia i apprendeva ; e un Gromaticale, il quale fe non per ispazio di sempo; e affiduità di fludi si poteva apprendere &c. Non so immaginare, come alcuno si possa dare a vedere di far credere a chiunque si sia , che i Romani favellassero Toscanamente , come facciamo noi , e poi scrivessero in Lasina . o che i Greci aveffero altra Lingua che la Greca . Travide fenza dubbio il Varchi ( a) uomo per altro dottiffimo ; in leggendo il Trattato della Volgare Eloquenza; perchè non diffe mai Dante ( o qualunque sia quell' Autore ) che i Latini favellassero Toscanamente , come si fa oggid in Toscana , e poi scrivessero in Latino . Molto men diste , che i Greci avellero altra Lingua , che la Greca . Jo per altro fon di parere , che ancor la Lingua de Latini , e Greci si dividesse in due spezie non men della nostra Italiana : La prima era Volgare , cioè ulata dal Volgo , dal popolo , apprefa dalle Balie , e foggetta a barbarifmi , e folecismi . L'altra era Gramaticale ; cioè imparata collo studio ; e propria delle persone letterate . L'una e l'altra però era Latina, siccome Greco era il Linguaggio de Greci , tuttoche si dividesse anchi esso in Volgare, e Gramaticale - Ora da niuno erudito dovrebbe dubitarli di quefta verità .

Imperciocche poco dopo la morte d'Ennio Poeta, ficcome ne fa fede Svetonio nel libro degl' illultri Gramatici, un certo Crate o Cratete Mallote introduffe in Roma lo frufio della Gramatica. (b) Crebbe pofosia

si) se con multa regione spirale l'anti el d'Armeir horiell , beuch finationi quante alla Clina di Frenza, vinanzament detterne more la Service time in Liveux Estentiata , colè confere unit e spetta, viula quate derifico Danse, via Service time in Liveux Estentiata , colè confere del il proporte sur rei Federa d'Armeir , finati , colè confere de il reporter sur rei Federa d'Armeir , fatta quant Danse, via Cole il reporter sur rei Federa d'Armeir , fatta quant Danse, colè confere del conference del conference del conference del federa del colo del conference del federa del federa en als laboro non frequello d'Danse . Atanque nor è anno mai, fondam

al foigetto, che un au labro son fie quello di Dinie".

(a) Provide fronze dobbe un Varrié Gr. 2 (deri è vero ; perciocchi dalle parole dell' Austre del Lino della Volgare eloquena non fi ricave, te i Larni facultaffero Tectura Grezi revellero attenti anno della Volgare eloquena non fi ricave, te i Larni facultaffero Tectura Grezi revellero atte dispute della contra resistata della discontra discontra della discontra di Companio George el Colori discontra di Companio George el Colori discontra di Companio George el Colori discontra di Contra della discontra di Contra della discontra di Contra della discontra di Contra della discontra di Contra discontra di Contra di Colori di Contra della discontra di Contra di Colori di Colori di Contra di Colori di Colori di Contra di Colori di

<sup>(</sup>b) Investaffe in Rome le studie della Gramatica. I Sectonio dice di liu s Primus igitur, quantum oprasmor, studium Grammaticia in urbem intalis Crates Malites Aristanda arqualis, che Svida nella voce konzo dice virgonio Anedrgai, Quelli faceva quel che sacera

a dismisura la riputazion di quest' Arte ; onde a' tempi di Cicerone

Aristarco. Emendava, e sponeva Ometo. Pubblicò la correzione de due Poemi del medelimo. Pilifugu l'asale xui O'Dorgius . Laonde per soprannome fu chiamato l'Omerico , e il Critico ; secondo che ne fa fede lo stesso Svida . Egli mandato Ambasciatore al Senato da Attalo Re, come dice il fopracitato Svetonio, effendoli nel Rione Palatino, cafcato in una baca di fogna , rotta una gamba , e obbligato a stare in casa , e in letto , sece sovente per tutto il sempo della sua ambalcinta, e cura, moltissime associur, cioè Lezioni; ar nostrir, soggiu-gae, exemplo suit ad emitandum. Costui era uomo Greco, venuto la prima volta a Rosma; e in confeguenza non fapeva Lingua Latina . Suo efercizio era il correggere , e sporre Omero, e gli altri Poeti Greci. Le sue lezioni son dimandate con titolo Greco a xondus : segno, che le faceva, e recitava nella fua Lingua. Ora quel passo : Primus fludium Grammaticae in urbem intulit, fi dee intendere della Gramatica in universale; cioè di sporre, correggere, puntare, e virgolare, e dividere jo sezioni i Poemi; e eid faceva egli fu i fuoi Poeti Grect, e particolarmente sopra Omero; e col suo esempio mosse a farlo i Romani sopra i loro . Hastenus tamen imitati, ut carmina parum adhue divulgara Cre. La Gramatica, quella che su bilogno alla Lingua Volgare caduta 10 Solecismi, per raddirizzarla, non era di bilogno a i Latini nel tempo che la Lingua fioriva. Quelti illustri Gramatici di Svetonio si vede che sono stati quali tutti Schiavi compri , e poi affrancati da lor Padroni , come mostra il loro doppio nome, o triplicato, de quali nomi l'ultimo è Greco, cioè il loro antico, proprio, e naturale ; il prenome , I primo nome, polto in fecondo luogo , avendolo dal manomettente , è quello, che nella tervità era a loro unico nome, dopo la manumifione, fervendo di terzo nome, ovvero di cognome. Così effendo Greci, faceano le loro Lezioni fopra Autori Greci; e quegli iponevano a i Romani , come fanno i nostri Maestri di Gramatica sopra i Latini; e tenevano in fomma lezione di Greco. E quando erano allevati in Roma; e flativi lungo tempo, poctano anco infegnare alcun poco di Latino, fpiegando i Poeti, e Storici lo-ro, come fi dice dal medelimo Svetonio di Atteio, per foprannome il Filologo, o l' Umanalla, o I Università, chianno de la insolita frommettute Latina, è bene era nato in Atene. E rapportali un petro di fual lettera a Lelio Erna, altro Listera, o Giannitto, e dei cit. E in Organitati Latina sunti un sunti del consultati del consul Plotio Gallo, dice Cicerone che il ricordava, quando era bambino, primam Latine decora eseptifie. E che andando alle fue Lezioni molriffirma gente, Cicerone al doleva di non vi pptere andare, perchè i vecchi , e dotti non volevano . Continebar autem , dice egli , docti morum hominum auctoritate , qui existimabant , Gravere exercitationibus ali melint ingenia posse Quei che chiamavano Retori Latioi , furono per editta Cenforia di Roma feacciatt : il quale editto è rapportato da Gellio e e da Svetonio de claris Rhetoribus nel Proemio i ove nota , che la Rettorica presso i Romani , come la Gramatica , su ricevuta con difficultà anzi che no. I Romani fiscome la Medicina , così ne anche efercitavano , o profestavano Gramatica; e erano per lo più Schiaw, e Liberti Greet, tento nell'una; che nell'altra profellione. Lo Spon nelle Ricerche d'Antichuà s' inganna a partito, volendo mostrare, che la Medicina, come Arte nobile , era elercitate da Gentiluamioi Romani; poiche quelle memorie, e inferizioni di Medici, ch'ei cira, tutte anno tre Nomi, è vero, come i Romani; ma il Cognome, o terzo Nome, è Greco, cioè propio di quel Medico ; gli altri due acquittati dal Padrone per lo benefizio della manomiffione. Non avevano bilogno i Romani di fludiare le coniugazioni della loro Lingua, come abbiamo noi; e cagion n'è la cadata, ch'ella fece nel 1400, dalla qual caduta non s'è mai rilevata, nè si può rilevare senza la Gramatica, la quale è stabilità per comune consentimento d'Italia, e approvazione di tutti i secoli dal 1300 in quà , fulle regole tratte digli Ameri Tofenni , che feriffero in quel tempo unico, che la Lingua si parlava dal comun Popolo , e da dotti ancora , corretta . Del reito si la , che il parlare, che i Greci chiamano, diseruste ci è sempre stato. Otni Lingua ha le voci buffe e triviali, del minuto Popolo, vili , fordide ; e le maniere di dire ofcure , e plebee . E dall'altra banda le voci nobili, belle, grandi, illustri. E perciò è necessario la natural Gra-matica del Giudizio che ne saccia quella scelta giusta, e propria, tanto lodata, e raccomandata da i Maeftri di Kettorica; e che si può ben dire, ma non si può integnare. Ma non per quello si fanno due fazioni di Lingue in un medesimo Popolo, cioè di Lingua Volgare,

ur \_\_ E.G00

prima ancora, davali gran falario a chi n' era Maettro. Pof boe ; for parole del fopraddetto Svetonio, magis ac magis o' grasis o' cue de-sei invocuis, su see clesiffoni quadem ciri abfinavenim, quo minus O' ipfi alaquid de ca fricterum, uqua evenporibun quibidam fapor vicjusi chlores Schole fuilfe in Urbe tradunum (A): peria Grammatecum tanta, meta-

ait inçus Generaticale; quali il Popolo puili une Lingua; il Nobili e alli Endiri un aleta. El la medifina Lengia septata meglio e, peggio y ma com must multa e rialmata Num ben folianna, quando la las correzione giugne a tal fagno, che fe ne forera da quella un larm diereta, some è avvenuco nelle rer Volgari Langua forder. Francefe, Spagnola, e Taliana; che fi roulori innendre; e mosi incendre la Lingua Mariera dei altra languagei ha generata is Grece. Romaica, overene Greca Volgare, che l'uma di quelle Lingua, come ben dilinque il Autore del Libro de Velegui elegantata i, fid cie Volgare, l'altra fe brisma Germanicale. E cono de Lingua per persione he ture dei ambi Popoli; que le maniere con la come del la come de la come de

-(a) - Super vigints celebres Scholne fuiffe in Urbe traduntur. ) Scuole di Gramatici in Roma sopra venti ; ma di Gramatici Liberti , che vuol dire nativi di Grecia; o di Soria, e simili, i quali integnavano la Gramatica Greca, e non la Latina; o più s' impacciavano di quella, ehe di queita. Che se lo studio, che si faceva da loro sopra Omoro, fosse stato fatto, per elempio , lopra Emilo , e lopra gil alter antichi Poeri e Storici Latini , non fi farebbero perduti, come fi fono, I Gramatici Latini, che hanno dato le Regole, e dificio le coniugazioni, fono fioriti dopo il cadimento della Lingua; ficcome i Gramatiei, che hango date de regole, e diltele le coningazioni della Lingua Volgare, fono fiari dopo che la Lingua era feaduta, e che si parlava colle sonocordanze, e ce' foiccifmi durati , e vertianti dal 1400. in in que; per isbarbare la mala gramigna de quali è bifognato lo studio della Gramatica Italiana , o vogliam dire Tolcana, non vi effendo in Italia altra Lingua pura , che si parli dal Popolo, e a apprenda dalla balia , che la Tolcana. La Franzese , e la Spagnurda , per opera delle coniugazioni, tutte parlano corretto, e a una stessa guisa, in cui la Nazione ba concordam; ne fi leggino mat le loro confugazioni interte, vaghe, e alterate, enme nell'Italiana, ove è chi dice Anashino, in vece di Anasono; Feciano, in vece di Facenno; tai facessi; in vece di Sacaste; amorno, in vece di amarono; Facevo, Dicevo, in vece di in facewa, to dierva . E cost in questo punto , che tanto importa del coniugar bene , e avere le coningazioni fille e accordate, le altre due Lingue Volgari, rispetto alla Latina, cioè la Franzele, e la Spagouola, ci vantaggiano; ne bifogno anno, come noi Italiani totti, e Tofcani ancora, e Fiorentini , di Gramatica della Lingua nostra, per fissare la coniugazioni , le quali fi traggono da niuni altri Scrittori, che da quelli Tolcani, o di Nazione, o di Lingua, che ferillero, nel Sccolo purillimo del 1300, in em , come dalle noftre Fiorenine domestis e comuni scritture di que tempi appare, tutti-parlavano correttamente a una stessa guifa : che perciò fu dal Bembo , e col Bembo da tutta Italia stimato il buon Secolo della nastra Lingua , si per la correzione, si anco per lo gran lume, che in goella accesero i tre primi Macitri e Padri di quella . Or quello Secolo per la fua fehientezza di het centil parlare, e per l'agrea femplicità, e bontà della favella, è chiamato d'oro, Che l'età dell'oro non fu mica per gli orramenti, e per gli lufti così chiamata; ma per quella fempice ingenutà, che fu leppellita con cifo fei , e più non comparì al Mindo. Chi nella lettura degli Autori di quel fe-colo è efercitato , fa quel ch io dico . Ma come dice Luca Olibnio Bibliotecario della Vati-

E - et L Googli

desque sam magna, ut constet, Lutarium Daphnidem ducentis millibus nummam Q. Catulo emtum &c. Doveva di fatto ciascun Romano apprender quell' Arte, affine di saper pulitamente parlare il Latino Linguaggio, anzi per saper parlare Latino , perchè rozzo , corrotto , e intorbidato da barbarismi, e solecismi era quello, che s'usava dal minuto popolo. Come dianzi vedemmo, è testimonio Cicerone, (a) che a suoi giorni la maggior parte de' Romani curava poco un sì necessario studio; e che il saper parlare Latino era perciò divenuto un bel pregio . Ipsum Larine loqui ( udiamo di nuovo le sue parole ) est in magna laude ponendum , fed non tam fua sponte , quam quod est a plerisque neglectum . Non enim tam praclarum eft feire Latine , quam turpe nefeire ; neque tam id mibi Oratoris boni , quam Civis Romani proprium videtur . Se il medelimo Linguaggio, che col latte beveano i Romani, fosse stato puro, non avrebbero essi avuta obbligazione di adoperarvi coranto studio intorno, come era necessario per divenir buon' Oratore, e per esser tenuto Cittadin Romano. E perchè avrebbe Ovidio configliato a i fuoi Romani l'appren-

cana, in certe norc ch' ei free , dando giustirio de Manuferini più rari della Libreria Medican Lurreniana, venedo a alcuni nella spenna di Pracio forpa più "bialoghi di Platore insediti, fasti copiare con classifilme diagneta dal guan Loresto de Medici ; e discodo, che mercebbero in luce, concludes, che biogna ajestura un'al rea Lorento perche un'aprilio partico propre a logo partico partico

<sup>[21]</sup> Quando. Cuermen, e gli altri vaccontandano il parlar Latim avi a Latim avi quanti dalla mistini la Lingua Liatais, sono crolo, che avedire hisogono core abbama biotopo gratuni dalla mistini la Lingua Liatais, sono crolo, che avedire hisogono core abbama biotopo gratulta del proposito del pr

tlere la Lingua Greca, e Larina, le foife lor batlata la Volgar ma-

Nec levis ingemus pellus coluisse per arres Cura sis, o Linguas edidicisse duas.

Non dovea certo effere purgato, e ledevole l'usato Volgar Linguaggio de Romani : altrimenti non fi farebbero da Tullio lodati si foeffo quegli Oratori , che sapevano favellar Latino . Fuir in Catulo ( dice epis nel Bruto ) fermo Lacinus ; que laus dicendi non mediocris ab Orasoribus plerifque negletta oft . E apprello ragionando egli del vecchio M. Antonio . dice : che gli mancò la gloria di parlar pulitamente Latino, benchè non parlasse molto corrottamente ; come dovea fare il volgo ; Diligenser loquendi laude caruis ; neque samen est admodum inquinase loquutus Ma più apertamente di tutti Quintiliano afferma nel cap. 6. lib. 1. ; che il volgo Romano parlava barbaramente, e che perciò non fi dovca da esso prendere l'uso del parlare, ma bensi dal consentimento de' Letterati . Non si quid ( iono sue parole ) visiose muleis insederis , pro revula fermonis accipiendum erit . Nam', (ut transcam quemadmodum vulgo imperisi loquuntur ) tota sape Theatra , & omnem Circi turbam exclamasse barbare scimus . Ego consucrudinem sermonis vocabo consensum eruditorum . Fu ancor da un certo antico Zoilo ripreso quel verso di Virgilio : Dic mibi Danceta, cujum pecus ? an Melibai ? quafi non foffe Latina parola . quel cujum. E la Satira fu da colui espressa in questi due versi. Die mihl Damæra , cujum pêcus ? Anne, Latinum ?

Non: verum Ægonis. Nostri sic rure loquuntur.

Portebbe parimente coll'autorità di Varrone, di Columella, di Vitruvio, di Plauto, di Uviero Mallimo, d' A. Gellio, e con abri-pati di Cicerone confermati quella efentena. Addinque di vero Linguiggio Latino era quello, che fi apprendeva non dalle balte, ma fi utava dalle persone letterate, laticandosi al volgo quell'altro, che abbondud di barbarismi, e solectioni. Ed è ben da offervatir, che la Lingua Gramaticale, o fia degli cruditi, propriamente foleva chiamati Latingua e non fi diceva, che alcua parlalle Latino, quando egli prima" non avea fludiata, ed appresa la detta Lingua Gramaticale (b). Ciò appare dalle riferite parole di Cicerone, altro, ron intendendo egli col dire Les

E by Good

<sup>[43]</sup> La Lingua, che apprenderano dalla bula, e dalla Madre i Romani; non era Folsemarra; in quel festingento, che nos desamo Longua Volpare la notra, rispere sille Letima, che lon dios Lingua discrete; ma era Lingua Lono della fina, e della bourni; ma che però a perfecionard, e a far le tutaranglie, che ella fazera negli Optori, reca d'usper di luttro, e di applicanto. Il Linguaggio Latino era tutti uno, quel del Periodo ce quel de Letterata, ma i Letterati fii firevisno in guifa del Linguaggio avuro dal Popole, che mon pare lazano, come il Popole.

avand, come il ropole.

(b) E won fi aircres, the alem parielle Latine, quesdo egli prime uno dreat findina, ed appreja la detta Lingua Gramaticale.) Le Centildonne Romane, che non andiavano a feuola a imparere la lor Lingua, pariavano britanament Luisso, confervacione l'antesa chiette con la principa Gramaticale.

sine loqui, scire Latine, sermo Latinus, che questa favella propria de Letterati , di cui Cesare stesso dovette fare un Trattato , sapendo noi per testimonianza di Tullio, che egli de ratione Latine loquendi accurasissime scripfie . Aggiungiamo a ciò un passo del 4. lib. della Rettor. ad Erennio , dove spiegando quell' Autore , che sia Latinità , così scrive ; Latinitas eft, que fermonem purum confervat, ab omni vitio remotum. Vitia in sermone, que minus is Latinus sit, due possunt esse : Solacifmus, & Barbarifmus &c. Hac qua ratione vitare poffimus , in Arte Grammatica dilucide discernus . Eccovi che propriamente per Linguaggio Latino s'intendeva l'imparato collo studio della Gramatica. In apprender questa non aveva Cecilio per avventura confumato gran tempo (a), perchè Cicerone scrivendo ad Attico, ne parla in tal guisa: Sequinulque sum, non dico Cacilium ( malus enim auctor Latinitatis est ) sed Terentium . Nella stessa maniera, tuttocchè il Volgar Linguaggio d'ogni Città d'Italia nomar si possa Italiano (b), pure propriamente per Linguaggio Italiano s' intende quel Gramaticale, che da i Letterati s'adopera, ed è comune a tutti gl' Italiani ftudioli (c).

Dalle

(c) Per Linguaggie Italiane s' intende quel Gramaticale, che da i Letterati s' adope-

<sup>(</sup>a) In apprende quift (Gramite) was areas Cessis per accounts confinent granten, ) A tempo in Carlino on vi enno Machi di Gramita Inana. Parisvon antininente bene i ma per una nie affetticone , come locerano i nollin Tofoni delle vo-ci Proventari, o rismachte. Demos di mellone gillo Antishimi Antoni Izani dele vo-ci Proventari, o rismachte. Demos di mellone gillo Antishimi Antoni Izani dele vo-Sectonio nel Libro de illiprires Grammateux Sepaides antiquissi delle una quida del Peris Grammateux Sepaides antiquissi delle una quida del Peris de Contras fengines esser. Il Perso ti seggenno molte reci Greche i Bibliri di article della de

aesthe Lexinetur.

( à ) Tautele il Poper Liespunges d spei Ciril d' Balix nomer fi prife Italines. ) Se l'unimos è quel Limpanggo di cui fi terrono commonmente tutti qii Italiani, il Volgar Linmane Italiano. I Dialetto d' General commonmente tutti qui Italiani, il Volgar Linmane Italiano. Il Dialetto d'General sepellato Commo, anno el il campolo de d'quatro principali Dialetti, come il Tetrapharmeno, compolitone di quatro medicamenti , come vio fe Giornani l'ilipano nel Libro de Dialetti, na espedio, di ciu tutto consucrente de Carte de

Dalle quali cose può maggiormente comprendersi , quanto sia necesfario a noi tutti lo studio della Gramatica (a), e de' più purgati Autori , non solamente per suggire il biasimo di parlare , e scriver male; ma per ottener la gloria di scrivere, e parlar bene la Lingua nostra. Senza un tale studio ne si schivano i solecismi, e barbarismi; ne può la Profa, o il Verio feco portar leggiadria. Ora due ieno i frutti, che fi cavano dalla Gramatica, cioè quello di faper ben prenunziar le parole, o di usarle senza difetto . E l'altro consiste nel saper leggiadiamente scrivere . Certo é, che ne' tempi nostri, ne' quali si è tornato a coltivar la Lingua (b), reca noia qualche Lombardo, che ful pergamo non sa pronunziare il C, dicendo in vece di certo, perciò, nocino, (e) pace : zerto, perziò, nozivo, paze; o chi poi pronunzia per G que vocaboli, che s' han da pronunziare per CH, come Ciefa, Ciofiro, Occi, Riciede, Cia-Della Perfetta Pochia.

re , td è Comme a nati gl' Italiani fludiofi-.) Il Linpuaggio Granaticale , cioè regolato , e corretto , che do i Letteral nello firette Volgarmente s'adopera , è il Tolatono ; perche le regol, e , è a foramicia Litalia è fatta fing là notore di quel poete. Per Linpuaggio Italiano si attende , feccodo il foppollo , che end vien portato , il Gramaticale e quello Gramaticale s'ale nollato ovidentemente effere il Tolatono ; adonque il linguaggio Italiano , o

Comune , è il Tolcano : ficcome Artico , c Comune , viene ad effere quali lo fieflo . (a) E meteffario a nei tutti lo fludio della Gramatica , ] cicè della Gramatica To-fcana , effendo finora quella unicamente in pofieflo , finoacchè non ne venga un'altra d'altra écana, cliendo honon quette unicamente in pointello, finoacché non ne venge un'altre d'attra-part d'Italia, che autorizzi tatte le firavaganz e, che parregiano colli travaganza de cli-mi della medefima, che in poco l'artio lono varisfimi. E de più purgui Auteur ; cio To-ciani, o che patinao l'Ociano. Li Lingua soffire, cio Commo, e Italiana, i quale til-lora li parla, e fi crive meglio, quano più ha in fe del Tolcano, che come fi dice, è il meglio, e il Bort de quella. Soron, na test fissilio, cio della minac firamatica Tolcana, non meglio, e il Bort de quella. Soron, na test fissilio, cio della minac firamatica Tolcana, non si ichivano i solecismi, fissando ella le conjugazioni, e prendendo le regole del parlare da i fuoi Autori o Tolcani , o parlanti Tolcano .

(b) Ne tempi mestri, ne quali si è ternato a coltivar la Lingua.) E quando s'era egli dismesso ? Parmi, che dal Bembo in quà, che diede le regole della Lingua Toscana, e Fiorentina, egli Veneziano, per ammaestramento de' Fiorentini medefimi, in egnando loro Footenina, egli Venezuano, per ammaettamento del Fiorenzia innechmi , ineganno ioro la lor prepri i inigua, e per ammaettamento del jaire Italina, o non fia fario altro da chi la volton summ entio feriver Volgare, che coltivare la bono Lingua Italiana, cicel Tolorau, invicichian promonatia, e frievenano Geries ) Persià, Norvey dalla meagor parte di Italia, at da Franceli nacora, ne dalli Spagnosli, fi fa, che davanti all E, e all I, il C promonaziono. Il Dialetto common a molte, e molte Città d'Italia fice Zotro, Persià, Novrey, Pane, con Zeta ottula, e dolor. Nè anche i Greci medelimi, i e al nome della elettra K, che effi serve con forme qualiforme con promonaziono i dello diferno loro, nun anticole della contra della con questa impaniatura del Ci , che così chiamano questa lertera i Fiorentini , gli altri Toscani , come gli Aretini , e tutti gl' Italiani , dicono alla Latina Ce . Laonde : dove i Latini Me-sedarium , i Tolcani , e gl' Italiani Abbere? , i Fiorentini foli dicon Mebice? , qual da pri-zini elementi moltrando ficcome la pronunzia particolariffima , coi particolariffima la Lingua. I Greci adunque Kixiser pronunziano Chicheron; Gerraharica Telfalonichi: onde per apocope, o troncamento da capo, Salonicchi; imitati da i Romani nel dire a vilo di uomo apocing, o transamento an expo. Januario i impatri da i Romain nei sirta a vio di utoria del Carle Correa, Perola, Novico, Pare, la quale pare più piana e più conforme forfe alla pronuntia del Calletto Cerre, Perola, Novico, Pare, la quale pare più piana e più conforme forfe alla pronuntia del Calletto, e che conferva più a verit della generale tener. Renza tradiguarda, pe padice in bouno d'altiamento dell'attra lialia, come migliore à feguita. E l'effere feguita forra turre, e prefertia all'attre, la toro proquatira de feguita. E le fore feguita corra turre, e prefertia all'attre, la toro proquatira de feguita. Le loro fruella ascorza, la quale dalla pro-

munzia non va difgiunta.

ve , in vece di Chiesa (a) , Chiestro , Occhi , Richiede , Chiave ; ovvero pronunzia Ghiaccio, Ghiande, come se sossero scritti Giaccio, Giande; o legge Trono, e fimili, che hanno l'O largo, come se l'avessero stretto; ovver Cofto (b), e fimili, che hanno l'O stretto, come se l'avessero largo; o pronunzia Andavamo (c), Portavate, e fimili persone plurali

( # ) Anacarsi Filosofo dolla Scitia , sentendosi dagli Ateniesi vituperare la sua Lingua , pronunzia, e come barbara, dicea loro: lo fen barbaro a voi ; e voi fiete barbari a me: Non ci è maggior ragione , che s' abbia a dire più tolto , Chiefa , che Ciefa ; Occhi , che Occi; fe non che l'una maniera è Toscana, l' altra nò

( b ) Collo , i Fiorentini dicono Collo . Così Propolto , quando è nome di Dignità; qua-A volendo , che vi fi ravvisi l'origine Latina , Conflo conflar , e Praepositus , che si sentono prefferire da noi coll' O aperto . Così Trope si pronunzia , come thronus da noi in Latino, che il pronunziamo, come se fosse spiros, e non spiros, come egli è . Proposta il dico-

cono coll' O piecolo ; il grande usano di rado .

( c ) Molte Città d' Italia fi dice che pronunziano Anddvamo , Portdvate colla penultima breve . Adunque queste molte Città d' Italia anno da riformare la lore pronunzia sulla pronunzia Tefcana; percieechè la Gramatica della Lingua Italiana, come iante volte s' è detto, non è altro, che Tofcana, e da Tofcani, o Tofcanifti Autori fasta e compilata, e dal rimacente di tutta Italia accettata, e vegliante ancora, fenza che altra Gramatica d'altra Lingua particolare di Città, o Regione d'Italia sia mai comparsa, ne si speri anco, che abbia a comparire . Anddvamo , Portdvate , leguitano la pronunzia della loro origine Latina , ibamus , portabatis . Dante ne fa chiara fede in quel verso Inf. 20.

57 mi parlava, e andavàmo introque, in cui full' ottava fillaba pofando l'accento, fa miglior fuono. Con tutto ciò, l' nfo ha prevaluto tra i Tofcani, che si diea Anddvamo; perciocche così diecndo, coll' antepenultima acuta, la pronunzia ne viene più spedila, e non tanto pingue e tarda, come in An-dituamo, ehe non so come, ha un suono piacevole a' nostri orecehi. E occurrendo questa parola , e simili , di dirsi spesso , la ragione , e l'analogia , n'ha tocche dall'uso , ehc è il Padrone , e l' Maestro del favellare ; il qual'uso non manca della sua ragione . Usum loquends populo concessi, dice il Macstro della Romana Eloquenza, sesentiam mibi re-fervari. So che s'avrebbe a dire Andavamo; ma dico Andavamo. E il simile sanno molte Città d' Italia , seguendo in questo il buono uso Toscano , che così pronunzia , Andàva. mo . e non Andatamo , che è di un suono vasto , o spiacente ; e mosse per avventura da quella stessa ragione del miglior suono , che muover dovette i Toscani a mutare contra la regola, e a fare questo solecismo di pronunzia. Portendete però da i Toscani così si pronunzia, e non Portdunte; perciocehe la ragione movente a concedere l' Andavámo di poteifi e doverfi profferize Andavamo, perché egli occorreva ípefio d'ufare quelta forma di verbo, non milita nel Pertardir, il quale in parlando non fi ufa, dicendofi in quel cam-bio Perfavi, da che il Tu aorco degli antichi fi trasformò, nel ragionare colle perfone nel Ver ferreo e barbaro de' moderni . Esfendo adunque per comune accordo inteso da tutti , che quando io volgo il discorso a una sola persona, dicendo Voi ( come se sossero più, quasi che un parli a tutte le qualità della medefima, come sua Compagnia, e Corte ) io in-tendo di dire in sustanza ciò, che i buoni antichi dicevano Tu: non si è mutato il Pertani in Portduate , più riguardando al midollo , che alla correccia , di quelto nostro Vei . Talchè il Pordvate, escluso da familiari razionamenti, e dal parlare, è solo riferbato alle sertiture nubili. Anddvamo adunque dirà il Toscano, e chi il vortà seguire; ma i' non dirà Portàvate. L' Us è Padrone di far solecismi non solo nella pronunzia, ma quel che è più, nella Lin-gua: come per esempio i Franzesi in vece di dire ma Ame, sa Altesse, come l' Analogia, e la concordanza richiederebbe , dicono con orrendo folecismo , ma introdotto e autorizzato dall' ufa , e confermato dal confenso degli Scrittori , mon Ame , son Altesse . Il governo principale delle Lingue è del Popolo; ma bifogna, che alle riforme ch' ei fa, aradireram ecofoglar accedat, chè è il Secasio, che conferna i Plobletti. L'Ujo popolare guatta le regole ordinariamente per tre motivi: 'di miglior fuono, di diffinzione, e di comodità. Egli pertanto fa la fua legge a parte : ma a voler che vaglia univerfalmente bifogna che fia palfata in Scoato , cioè 'l corpo de i Letterati , i quali in materia di pronunzia , quande' Verbi colla penultima breve, il che fanno molte Città d'Italia, in wecc di pronunziarle colla penultima lunga, ficcome fanno i migliori; o pur legge le parole Rifinta, Vita, Cofa, Andremo, Resa, Temo, Numi, Parentela, Querela, e fimili, come le fostero (critti così: Rifintaro, Vita, Cosfa, Andremoo, Reca, Temmo, Nummi, Parentella, Querella, (a), e altri sì fatti errori di pronunziazione. Mal parimente si tosse che della comi di parimente si tosse che di comi di parimente si tosse che della comi di controlla di parimente si tosse che di comi di controlla di controlla di controlla di controlla di comi di controlla di co

do hanno tutto il popolo contro, bifogna che cedano ; poicché le più bocche vincono : Ma allorché fi tratta di monore in matera si Lingua , che cola più d'intelletto, che di allorché fi tratta di monore in matera si Lingua , che cola più d'intelletto, che di respectato del proportio del proporti

(a) Sribido pomonziaro diverfamente da quello, che promonziarono i Galasdirio dei Sobstetho, codo la vira sa gli Ephratti, i hi du paffo del Frume Giordono, finto al Giosdice Jefte, come fi legge ne Giodel: al Cap. XIII. Coal quelte minastrate di promunza collusirogno, per codi direre i citurrifi popoli. Coal le voci con elettre tempire, o raddoppaire, e rindorzate colla promunzia, e come i Grammitei Ebrei diconto, daghedicate, canoni la diverfida de Dialetti, e de quali il Tolamo e quell'unco, in ceri fi ferre de channo il diverfida de Dialetti, e de quali il Tolamo e quell'unco, in ceri fi ferre de channo il diverfida de Dialetti, e de quali il Tolamo de quell'unco, in ceri fi ferre de channo il diverfida de l'aletti, e de conservati de l'aletti, e di supella regione d'Italia, in ciu ul'unon faitte voci ; e un quel Dialetto de pratez con gazati e fi figatrierabbe in certo modo chi dicelle altimenti, mentre non avelfe in quella medelima Cirià, pate e, allo conficio degli Eraulti, e de migliori. Ma perre de quello Dialetto, o proprica pate e, il conficio degli Eraulti, e de migliori. Ma perre de quello Dialetto, o proprica

ferive Noi amasssimo, serivessimo (a), per dite amanumo, laggemmo; overco io amass (b), io amasso, noi amassessimo, in vece di amasso, e di ami amassessimo, quantunque i uso del jamno abbia i autorità de Sanen; i' altro paia tollerabile, perché fa cliviava talora gli equivochi; e il tetra non si abbornica da qualche letterato. Molto men si vuol perdonare a chi parlando nel casio Dativo d'una semmina, le di raticolo del massichio, come sarebbe si dire parlando di Roma: Cesare gli tosse i laberata, in vece di dire le tosse. O parlando nel Dativo del puì, scrivere: Amibade feonsisse i dire le tosse, con parla di considerationi dovendosi dire: e loro apparitò infiniti danni, dovendosi dire: e loro apparitò infiniti danni. O pure usare in casio nominativo Lui, Lui, Loro, che solamente sino casi obbiqui; o Vei insigenavi, leggevi, per insignavate, leggevie; o Quirvi, che è lo stello che lori nvec di Qui jo Ci di una cola, che è luori del luogo, dove si parin vec di Qui jo Ci di una cola, che è luori del luogo, dove si par

di Linguaggio d'Italia non ha avuti Scrittori , come ebbe preffo i Greci l'Ionico , e'l Dorico : per quefto è riprovato ; e fi chiama errore, perchè è contrario al Dialetto Tofcano, il qualc ha avuto unocamente Scrittori , e che, per effere da i bonoi Scrittori d'Italia folo ricevuto , metriamente fi poò chiamare Dialetto Italiano , Dialetto Comune , e universile.

Netralis. J. Amafilmo. Intrinsfinos dicono in Corte di Roma. e a Siena, in vece di Ammanua. I forrenwos, non los prichis confonedas o I Amafilmos del Laimi, domde e fiasto, coli Jonavajuma de medelfini; forte perché doverte alle loro ovecche difiguera
quelle due MM. Ma da oracchio Tolicano non fi pub foffire; e in cantigueras da
quale è abbracciato per tutto. E per opera di consugariani regolate il Secolo del 1300.
è il Mactito, o Martino unico e lempiterno, nel quale, qu'e re peloriofi fioremini
vinono, che tanto onore feere alla Italica Lingua, o voglium dire alla Tolican, can trale
dell'ilimo.

(6). Amm's per Ameri samava di int il noftro Varchi; indotto, cerdi io, dall'origine di eff soce, che tanto vita quanto Ameri sa, bo ad Ameri; e gli antichifium Americano de Carlo de

la, o ferive; e Vi di una cola, che è nel luogo, dove si parla, o serive; o pusse presente in vece di parb passato, e puole in vace di puore sono altreste biasimati coloro, che dicono: Egimo sindiarono, mandarono, per mandarono, e Maliarono; e che letivono gli altri, gli odori, gli usomini; ovvero dicono: che colui abbi per abbia; o che i popoli vendino, vaglimo, in vece di vindi; man silo volta (a), per una sola volta; o vuodio in ovece di vindi; man silo volta (a), per una sola volta; ovvero usano il Pronome Suo, pariandosi di più, come: si algelino gli usomini produrii, pertebi il silo consiglio volta molta; ovvero di dire: sil lor consiglio; O non mettono il La, e Gli avanti alle parole, che cominiciano per due consonanti, la prima delle quali sia un S, dicendo il Sectivo, il Scolare, si Serittori, sel Studi, a, si Stupori; nece di dire il Settro, si Sestare, gli Serittori, sel Studi, a, si Stupori; e simili altri errori, ne quali tutto giorno cade, chi non ha pur beuto i primi primcipi della Gannatica Italiana.

E questo è il primo frutto, che dallo studio d'essa Gramatica si raccoglie, cios lo schiavar gli errori. Ma non basta il parlare, o si rivere senza errori, bisogna oltre a ciò per meritar lode saper savellare, e crivere con leggiadria. Ed ecco il secondo frutto, che eè ottiene si dalla Gramatica, e si dalla lettura de' migliori (b), che hanno scritto in Lingua Italiana. Questa leggiadria consiste nell' uso-de' buoni vocaboli; e nono solo in questo (potendo esfere Italiani tutti i vocaboli d'una S.rittura, e pur non esfere Italiana la Scrittura,) ma nell'usar eziandio il forme di dire Italiane che ancor si chiamano frasi, e locuzioni. Allo orecchie degl' Intendenti reca pur gran saltidio l'udir talora, che ne' publici ragionamenti si adoperi quallonque parola, o frasi evie fulla lingua del Dictiore, punto non badando egli, se queste sieno Italiane, o pur pellegrine. E chiamo pellegrine tutte quelle, c'he dal consentimento de'

<sup>(</sup>a) Ure fil sule un pare, che fi soltenga, cicle une file sules, cicle une sulte filea, mette : ma è ben altentréne, a sont va rende cierupii. Il Pocomos Tous, parlandio filea, ha più d' uno cierupio nel Vocabolario, ficcome Suu in Latino, forfe per Eserum. Ma non fi decto col di facile intireze, in dire al Sarten per le Sarten, de Sapuno per degli Sura non già chi ha apprefa la Gramarce buona Italiana, cuol la Tolcana, e quel che più morre, ha converfasco capi la Atoni Tolcani del bono Scoolo a mod el buona Secolo accreditato dal Telsaro tere mechant Antere , ma di quell'accreditato del Carlinale Bentop. Certifica del Carlina del Carlina de Carlina de Carlina de Carlina del Carlina de Carlina del Carlina

<sup>(</sup>b) Migiewi, etc abbismo ferito in Lingua Platima eccellente, cioè in Lingua Tofean, fono quei gloriol del 1500. che lono gli efemplari della Lingua, i quali fi può dica alle genti flusiole, di feriver bene nella nofira Lingua:

re alle genti italione in currer cente retain mount languar.

Non ferre partie coveren, e chickware i Solerinini, iltogan pattar puro, e (chivare i Bacharinini), e empieri di forme di dire leggandre, nobili, e figiganti. Di quelle abbondevionente ne formite qui benederto Scoolo, in cui l'i miveritale dell'i Notan; e di chichique il foro pattire intitiva, pattire anni lorgolato, ma porto. Alla qualt registrate puriori minima malti Machini segliorito anniche, e t e ha da dere il veco, il fapert, e l'eduquerata en il veco, il fapert, e

Letterati più riguardevoli non sono approvate, o per dir così canonizzate: sieno esse o Greche, o Latine, o Franzeli, o Spagnuole, o pure ancor prese da i vari Dialetti della Lingua Italiana. Il vero Linguaggio d' Italia ha le sue locuzioni (a) e i suoi vocaboli. Gran viltà, gran pigrizia è abbandonar le tue ricchezze, per usar le straniere . E suole per l' ordinario un tal difetto folamente offervarsi in chi pone tutto il suo studio nell'apprendere le Lingue forestiere , senza molto curarsi di saper la propria. Non si biasima già, anzi si reputa degno di gran lode, chi può policder molti Linguaggi, ma ficcome fenza disonore si può non imparare gli stranieri , così non si può senza vituperio ignorare il proprio . Quelli ci fon d'ornamento; ma questo è a noi necessario. Laonde mi sia lecito dire, che via maggior profitto si recherebbe al pubblico da chi ha cura in Italia d' ammaeltrar nelle lettere la gioventà , te nell' infegnar la Lingua Latina si volesse, o sapesse nel medesimo (b) tempo inlegnar l' Italiana . Il lodevolissimo sì , ma troppo zelo d' instruire i giovani nel Linguaggio Latino giugne a legno di non permetter loro l'elercizio dell'11aliano , e di lalciarfi uscir delle pubbliche Scuole ignorantissimi della lor favella natia . Da ciò nasce un gravissimo danno , ed è , che poscia crefcendo ne giovani l' età , e dandofi eglino allo studio delle Scienze , più non foffre loro il cuore di ritornare alla Gramatica, e di abbaffarfi ad apprendere la Lingua. Proprio degli anni teneri è un sì fatto studio ; e perciò dovrebbe con quel della Lingua Latina congiugnersi l'altro dell' Iraliana , Così appunto costumavano i Romani , facendo insegnare in un medesimo tempo a i lor figliuoli la Greca, e la Latina, come Quintiliano nel cap. 2. lib. 1., ed altri Autori fanno fede. E perchè mai non può fervarfi anche oggidì nelle pubbliche Scuole la stessa usanza? Insegnisi pure il Latino Linguaggio, ma non fi trafcuri l'Italiano; affinchè i giovani per divenir dotti in una Lingua straniera, e morta, non sieno sempre barbari, e stranieri nella propria, e viva loro favella.

(a) Il vero linguaggio d' Italia ha la fat laquationi , a i finsi vocabeli .) Il vero linguaggio d' Italia , ciò il Tofano regolatore del comun Linguaggio d' Italia , che tanto farà migliore , quanto più farà Tofano , (condo gl' inlegnamenti , e la praisa de i dotti di tutti Secolii ... della prate che c' infense la Latina ... infensera l' Italiana ... non des

di testi S. Scoli.

18 de Mondofess respes, che è inicana la Latina, inicguare l'Italiana, non das gli Austri degli ultimi Secoli, ancorchè ortimi ; ma da que permi del 1300. Reconte la più l'autori degli ultimi Secoli, ancorchè ortimi ; ma da que permi del 1300. Reconte la segne il Hembo . Intendici chie fee diluttoni . S. Sconi i fondamente della Lingua el Corrette. Ma que de l'autorità dell' Italiana a chi fludia il Latino , ha per fine di fondare prima nella Lingua della Lingua ella Lingua ella Lingua ella Lingua ella Religione ; nella Lingua ella Religione più volenteri si compore tella region nella Volgenci conce liminati da loro cafa più aggrotte, che in una remota e firaniera, le quello i Machiri Latini gli tengono in freno, perchè acerbi ancora del Latino non conce liminati chi della conce di latina di conce di più ancia di successi della concentia della co

Nè a'tempi nostri è difficile il ben'apprendere la nostra Lingua, dappoiche tanti valentuomini dopo il Bembo han faticato per illustrarla, avendo o compolti parecchi libri di Gramatica, o usatala in trattar tutte l'Arti, e le Scienze, o raccolte in Vocabolari quafi tutte le voci, quafi tutte le frasi più gentili ed eleganti , che s' abbia la Lingua. Nel che merita affaissimo d' effere commendata la diligenza degli Accademici della Grusca, per opera de' quali abbiamo un sì ricco Vocabolario, che può servir di tcorta a chiunque brama di leggiadramente scrivere, e parlare in Italiano. Ed io non lo punto approvare la ritrofia d'alcuni, che non folamente sdegnano d'accordarsi colle leggi di quella dotta, e samosa Accademia, ma per poco l'accusano eziandio d'alterigia, quasi col suo Vocabolario ell'abbia inieso di farsi per forza l'arbitra dell'Italiana favella, e voglia porre in credito ora il rancidume d'alcuni vecchi Autori, ora certe voci, e locuzioni proprie del folo popolo di Firenze. Ma poco giuste nel vero fon le querele di costoro. Se nel Vocabolario della Grusca son raccolte non poche parole difusate, rozze, e barbare, che si scontrano per le Scritture de vecchi Autori , ciò necessariamente dovea farsi per ispiegarle, e non già per configliarne l'uso, come chiaramente protesta l' Accademia medefima . Così ne Vocabolari Latini fi rapportano i rancidumi d'Ennio, di Plauto, e d'altri antichi, acciocchè se n' intenda il sen o ne' libri già fatti, non perchè in iscrivendo Latino, queste s' adoperino. Parimente fon registrate nel Vocabolario (a) suddetto alcune voci talvolta , e modi di favellare propri del tolo volgo di Firenze , perchè mancano gli elempi de' Letterati per ispiegar qualche cosa . Nè dee sdegnar taluno, che ove manchi l'autorità de i dotti, più tofto fi proponga l'ufo del parlar Fiorentino, che alcun' altro, effendo finalmente quel Dialetto il più gentile, il più nobile, e il men corrotto fra gli altri Dialetti d' Italia: e noi da esso riconosciamo il meglio della nostra Lingua. E non per questo s'attribuisce quell'Accademia una piena, e sovrana signoria sopra la Lingua Italiana (b). Era troppo necessario all' Italia un tal Vocabolario, in cui si adunassero, e spiegassero le voci, e locuzioni più belle, più usate, e più pure della nostra Lingua; e per mezzo di cui si ponesse freno a certi Scriitori, che si fan lecito scrivere, e favellare senza veruna scelta di vocaboli, e frasi Italiane . E a chi meglio si conveniva il compor questa opera, che a' Toscani, e spezialmente a' Fiorentini ; la Provincia, e la Città de quali oltre la leggiadria del Dialetto ha la gloria d' aver prodotto i migliori Padri della Lingua; onde altro non fanno

<sup>(</sup>a) Il Vectilatire è Teiron di tutte le voci antiche, moderne, di Profa, di Verlo, illuftri, billé, fiere, butlichte, e, caprisciole E. Per ammengino con discrumento positicelta. I modi di favellare propsi del folo volgo di Firenze antano tabra l'intelligenta desigli Scrittori nobili ; e in giocolo componimento posisono utilmente effere impiegati i e ferritre per le oritrini, e Etumologie.

(b) Ninna Accasiemia fi giob attribuire piena e civrana fignoria fopra una Lingua.

<sup>(</sup>b) Niona Accademia li può attribuire piena e fovrana fignoria topra una Lingua. L'ufo del Popolo, che la parla, è il fovrano padrone. I dotti, e gli kelti, possono bensì mantenetta, illustraria, puliria, ed accrefeerta.

i moderni Fiorentini , che continuar' ad illustrare , pulire' , ed arricchire quel Linguaggio, a cui gli Antenati loro diedero tanto splendore, e posfiam dire la vita. Non s' era peranche da altri Letterati con eguale tiudio impresa questa sì necessaria fatica; e noi l'avremmo lodata in altri (a), te folle ttato possibile, ch' altri l' avessero così acconciamente e fondatamente compilata ; perchè or non foffrirla , o perchè biafimarla , folo per effere fatta da un Accademia cotanto riguardevole della Tolcana? Finalmente non ha secondochè io m' immagino giammai inteso l' Accademia di mettere in ceppi , o di riffrignere l'autorità degli altri Letterati , che fcrivono Italiano, al folo Vocabolario fuo; fapendo ella beniffimo, che loro è permesso d'usar talvolta vocaboli nuovi (b), e locuzioni di nuovo fabbricate, purchè ciò fi faccia, non colla licenza necessariamente usata da i primi padri della Lingua , ma con parfimonia , e discrezione , e co'riguardi convenevoli; cioè purchè fieno le voci , e frafi , o addomesticate alquanto dall'uto della Nazione Italiana, o necessarie, o più intelligibili , più fignificanti , armoniole , e leggiadre , che ren fon le finora ulate; e purche fi cavino con grazia dalla Lingua Latina, madre, e nutrice dell' Italiana, o dall'altre Lingue forelle di questa. Così hanno sempre fatto i migliori Scrittori ; e tale fu eziandio l'ulanza de' più faggi Latini, essendo in questo proposito samos, i versi d'Orazio, dove egli così fcrive:

Es nova , fictaque nuper babebunt verba fidem , fi

Graco fonse cadant,

con quel che fegue. In tal guifa s'arricchifeono le Lingue. Nè la noftra de ancor giunta a tal ricchezza, che pofia gugaglira la Greca, e la Latina, o debba contentarfi delle fole voci, e forme di dire, che fon raccolte nel Vocabalario, e molto men di quelle fole, che usò il Petraca, e il Boccaccio, i quali certamente non poterono nominar tutte le cefe, e

<sup>(</sup>a) E mil autremme ledate in altri .) Altri per averatura non l'arrible pottute que de l'accidente, fonta venire a Frenze e, imparishiné de Tella a pena, e del Dialetto. Poiché, trattandoll di lepret e dichiarare voca di Autori Frierrini, e che fi protettuo chi di letrete in light amiljume Franzisse, come nelle Novelle il Becceco; chi afterna di debuttore Estrettion, quando è datto, e che la fia Inquiste la fa monifefici e quelle l'accidente del protessi del protess

non si poteva una canta, e sì varia, e codi forte impresa condurre, se non da i natii di quella nobal Patria, madre e nutrice della più netta, e della più gentii savella d'Italia.

gertia nous attini, and a mariant production of the production of

FRININA a cere e vias construire de la c

nè scrivere tutti i vocaboli d'Italia , nè pensarono tutti quegli infiniti , e vari concetti, che poteano cadere in mente di loro stessi, non che di tutti gli altri uomini dopo loro nati, e che hanno da nalcere . E di fatto ci fa sperar la medesima Accademia un'altro Vocabolario assai più ricco, e più copiolo degli stampati finora, conoscendo essa, che non son peranche adunate in un corpo tutte le ricchezze della nottra Lingua.

Ragion dunque vuole, che s' ami, thimi, e lodi la diligenza, e fatica della dottiffima Accademia della Grufca, ficcome quella, che ficuramente è il miglior Tribunale dell' Italica Favella . Dee parimente deside. rarfi, che tutti gl' Italiani, amanti delle lettere (a) gareggino con effo lei nel maggiormente coltivare, nobilitare, ed arricchir queita Lingua. E tale fenza dubbio è il defiderio di lei. Che le in quegli eruditi Accademici pur volesse cercarsi qualche cola da riprendere , altro per avventura non si potrebbe notare in esti, che la soverchia Modeltia. Imperciocche per folo eccesso di questa Virrà (b) egli non vogliono conolcere il valor proprio, e fi fanno a credere, che l' Italiana Favella fia men perfetta. men pura, e meno stimabile ne tempi nostri, paragonata a quella, che s' usava nel secolo quattordicesimo, appellato perciò da loro il Secolo d'Oro-Ma potevano per mio credere il Cavalier Salviati, e gli altri, che compilarono il Vocabolario sì vecchio, come nuovo della Grutca, effere meno modesti, ed aver migliore opinione del tecolo, in cui viveano. Si ha bensì da commendare il merito degli antichi ; ma non si dee , per innalzar quegli , abbaffare , ed avvilire il pregio de' moderni . Poiche ben pefandofi la gloria degli uni , e gli altri , si può di leggieri comprendere , Della Perfessa Poefsa . . .

( a ) Dee pure desiderarsi , che tutti gl' Italiani , amonti delle Lettere , quergino con esso lei ( l' Accademia della Crusca ) nel mergeiormente coltevare, nobilitate, ed articobie que-lla Lingue. ) Ma sia la gara nel comporte, e nel superarsi nella gloria dello scrivcee. Aprefie Liegus. ) Ma fie la grar mel comporre, è ne l'inperati nelle gloria dello fervece. Apset l'ajust à l'aprentire y per printer con Edodo. Quelle è la buna i let, j' emulai cont comporre in volgere Inaliano, e nel divenire in quello eccellenti. Post importe il nome. La Langua Linnia è deva del Lauto, i ne cui glà pratera. L'Ilanton y il Francise; lo la Langua Linnia è deva del Lauto, i ne cui glà pratera. L'Ilanton y il Francise; lo l'ence de la fiu a; coul è comune, ed è pula in mezzo a teut; p' chi bene in elficire; codi il e l'appropria: Per qualta via (cide do pregio delle loro feriture y da tenere la maggiaenare amos finaliare i migliere, diere il Salvasi negli Avvenimenti Lib. 3.

(b) E fiato lempre folio; che l'Cramsuici fongana gli anuncii, e di quali fieça ina più conto ; che de i moderni arequebt fismoli: lannie fu notato Quinto. Celilo Liberto Garmatico, il quiet orimino de Epro, nan odistant infigurato. Il Linno, nan chi libro com

gli altri in Greco, ch' egli leggesse i Poeti moderni, e spaegasse Veggiio. Di lui parla Svetonio de illustribus Grammaticis, dicendo : Primus dieitus Latine ex tempora disputasse, primusfaut Virgilium , O alios Poetas novas perlegere (·leggo prelegere ) capisfe : quod etiam Demitii Marsi versiculus indicat !

Epirota tenellerum nutricula vatum,

che è un verso miochionatorio, quasi facesse una cosa, che non convenisse.

L' Albanese Messer, de' tenerini Poets mefchinetta allevatrice.

Vergianfi gli antichi Gramatici Latini , ancora de' tempi più baffi . Non citano fe non gli antichitimi . Vanno alla prima forgente .. Non degnano i moderni . Non per modelila adunque foverchia il fecero i nostri ; ma perchè così era il dovere , e peschè avevano quei motivi di farlo , che fi fon detti .

che men da quelli, che da questi, s'è persezionata la Lingua Italiana : Potevasi ( a ) da quei valentuomini Fiorentini molto commendare il merito degli Autori, che dall'anno 1300, in fino al 1400, scrissero in Italiano , perchè essi nel vero furono i padri della Lingua , e per tali da noi debbono venerarsi . Ma non poteano sì francamente affermare, che con esso loro nascesse, e ancor cadesse la persezione della detta Lingua; ristringendo in un secolo solo ( b ) anzi nella sola vita del Boccaccio, la ri-

' ( a ) Petevafi ec. molto commendare il merito degli Autori , che dall' anno 1300, ec. Certo la diligenza in quegli Autori non è da considerarsi , non che da ammendarsi . E che diligenza usavano ne Quaderni de Conti , che per la bontà e purità della Lingua pur son citabili ? Nelle Cronache dettate senza alcuno ornamento , salvo che quel nudo della purità? Quelle belle frafi , quelle maniere di dire toccanti , esprimenti , le raccoglievano sul fuo ; le produceva il terreno , e quella stagione da se , senza studio , senza fatica ; perciocchè naturalmente e comunemente la Lingua fi parlava bene ; e bene in guifa , che tusta la diligenza de' moderni non arriva ( opera di Lingua ) a quella inaffettata negligenza de-gli antichi . Sovvienmi di quel che dice Terenzio pulitifimb Scrittore de' fuoi tempi , che avrebbe potuto competere con quegli antichi, nel Prologo dell' Andria .

Facient na intelligendo, ut nibil intelligant ; Qui quem hunc accujant , Navium , Plantum , Ennium Accufant, ques hic nofter authores habet .

Quorum amulari exoptat negligentiam,

servine semant scapin seggismism, per principal principa

Ipfa mella dabant quercus, ultroque ferebans Obvia fecuris ubera-lactis oves.

E con Ovidio : .

Ipsu quoque immunis, rastroque intatta, nes ullis Saucia vomeribus, per se dabat omnia tellus.

che il prefe da Efiodo i oftai si viera &c. cioè fecondo il mio Volgariatamento : Non avean d'alcun bene careflia;

E'l frutto ne pertava l' alma terra Da fe naturalmente, e molto, e ticco . Quet la roba codeano in fanta pace. Senna un rumor, con molti beni apprello.

Cost era appunto il Secolo del 1300 aureo tutto, e nella fua femplicità ricchiffimo [b] Rillringende in un Secolo , anzi nella fola vita del Boccaccio , la riputazione dell' Italico parlare Ce. ] Che gl' Ingegni eminenti fiorifeano in un tal tempo rufretto, e quali non elcano d'un certo spazio d'anni , l'offervò Velicio Paterculo ne Greci , e ne Romani . Or perché ciò che suole avvenire, non può effere avvenuto? E che la eccellenza della Lin-gua dostra giugnesse per mezzo de tre lumi di quella a sal ponto nel tyoo, che ( come che le cofe deil Ingegno umano, quantunque fmilurate, pur fono finite ) non abbia lalciato gran luogo a i posteri di passarlo i Vellejo verso la fine del Libro I. Quis enim abande mirare poteft, quod emmenteffima cujufque professionis ingenia, in com formam . & in idem artate temporis congruens spatium Ge. Una , neque meditorum annorum spatio divisa atas per divini Spicitus viros Efekylum, Saphoelem, Eurspielem, Illuftravit Tragadias, una prifem illam & vetetem fab Cratino ; Ariflophane , & Espolide Comadiam , ac novom Menandrus , aqualefque esus atates , mogit quam operis Philemon , & Diphilus , & invenere intra pagessismos anmes , moque muitanda religiure &c. Nepue hoc in Greste quam in Romanic eventu magit &c. E. Conchiude tutto-il discorso con quella sentenza: Emmentia enjufque aperis artissimis temporum claufires circumdata ... lo voglio, che il credere il Boccaccio fingolare nella Profa, Dante fommo putazione dell'Italico parlare; e mostrando con ciò di credere, che oggidi per iscrivere, e parlar con lode, sia non che utile, ancor necessario il copiare ( a ) affatto il Linguaggio di Dante, del Boccaccio, e degli altri vecchi ( b ) , benche in molte- cofe affai dispiacente agli orecchi , e alla leggiadria de' moderni . Perciocchè , fe diritto fi giudica , altra lode ( c ) non è dovuta a Dante , al Petrarca , al Boccaccio . N . 2

nella Fantafia, e nella vivezza delle espressioni, il Petrarca gentilissimo, e tenerissimo; e che questi seno Macstri di Lingua impareggiabili , e a quali non ne verranno , ne sien venuti de fimili; che il Boccaccio fia il discriffimma Italeram quot fure, quotque fuere, guotque pel alle erunt in annie, come nel Viglietto poetico di R ngraziamento dice all'Oratore Tullio il Poega Carullo, fieno tutte visioni ; e che il Bembo, e il Salviati con tutta la grande schiera degl' Italiani loro feguaci , e ammiratori , e imitatori de primi nostri da tutto il Mondo eternamente celebrati Autori , si fieno ingannati , che non abbiano fatta giustizia al loro secolo. dovendo pigliate da quello le regole della Gramatica , e il bello file , non da quell'antico e flantio ; che alz vera della verità cortesamente fi fia comunicata al Tesauro , al Pallavicino, in questi ultimi tempi . Io voglio créder tutto . Ma pure l'universale de dotti di questi medelimi preseriti Secoli non s'inganna, che quelli cercato ha sempre di studiare, e di pritare. Che il Boccaccio faccia egli solo la riputazione dell'Italica Lingua, è invidiola cola il dire; ma potrebbe anche darfi il calo, che e' foffe vero. E non è cola nuova, che un Uomo lolo venga in tanta eccellent în una facoltă , che dopo lui moi fe ne tro-vi uno fimile. Po cleff că no , ma pob effer anche ci el . Questi culi îi pollon dare, un fono novi in natura . Velicio Petersolo nel Alb. Ii Classifinium deinda Homeri aliacti ingrenium , fine exemple winzimum ; que magnitudine operum & fulgore carminum folus appellare Poran mernit ; in que hec manimum est, qued neque ante illum, quem ille imitaretur, neque post illum, qui eum imitari posse, inventas est Ge. Chiunque questa ultima cosa neque ante illum Co. diceffe di Dante , forle non andrebbe gran fatto lontano dal vero . Paol Beni nell' Anticrusca volendo mostrare Claudio Tolomes superiore al Boccaccio ; e nel riprendere , e uccellare ch'ei fa del medelimo; mostrandosi sì male intelligente della nostra Lingua, è degno più di compassione, che d'altro.

(a) Il copiare affatto il Lingnaggio degli Autori, è sempre vizio; l'usare parole dispiacenti , e che il preiente tempo ripudia, è affettatione, e mala imitazione, che i Greci chia-mano zangeniar. Ma l'imitare gli antichi, che han parlato bene, fu sempre lode ; e l'usare le loro parole nobili ; pure, vaghe , leggiadre , e che non difeonvengono anche al corrente Secolo ; e le antiche ancora a tempo e luogo richiamare in vita , purchè tutto con fobrierà.

e con giudizio fi adopera, non fia di bialimo.

. (b) I Rimatori antichi , i Danti da Maiano , i Fra Guittoni , il B. Jacopone da Todi , fono i vieti, e i rancidi. Ma non già Dante Alighieri, e molto meno gli altri due, Petrarca, e Boccascio, che sono cultissimi. Dio buono i il Petrarca leggialissimo, graziosismo , nelle Canzoni eccellentifilmo ; ammirato ed imitato da sutti quanti quegli , che han poetato in sima Volgare Italiana, e degli altri Volgari d'Europa, riporto tra quei vecchi decrepisi e squarquoi, che exportetto trussantur verba labello! per usare la frase di Persio : La Regina Criftina di Svezia dicea di lui : ch'egli cra flato granditimo Filolofo , grandifilmo innamorato , 'e grandifilmo Poeta ; e la Regina e per fua naiuta , e per la pratica co' primi Letterati, dava nel fegno co fuoi giudizi.

(e) Aliva lede non è dovuta, a Dante ce. ) Tutto ciò pare tolto dal Tesairo ; Autore di corrottissimo stile, di gualtissima etudizione, di depravatissimo giudicio. Delle Figure Ingeniofe [ che i Tofcani , e gl' Italiani migliori direbbero Ingegnofe ] al Cap. 6, ove parla delesà della Lingua Italica, dopo avere comparato lo fitile degli Autori del 1200. allo fitile delle XII. Tavole, che non lo quanto la comparazion corra, effendo quelle Leggi, come fi riconofce da frammenti, ecreate in buon Latino; leggiugne: Fior) pofeia la fua Giovinezza circa l' Anne MCCC, nel Secolo del Dante , del Petrarco , e del Boccaccio . Del Dante vorreb be dite del Litro di Dante , del Poeme di Dante , ma non gill s'intenderebbe da i Tofcani Dante, nome d'Uomo; accorciato, come in que tempi ulava, da Durante, la stesso di Dante, non è cognome, come rando. E così bilognava dire, nel secte di Dame y poiche Dante, non è cognome, come

e a tutti que' venerabili padri; che quella, che fi diede ad Andronico,

Petrarca [ detto così più nobilmente da ser Petracco, o Petraccolo, suo Padre] ne come Boc-caccio, che così comunemente da noi si dice: che il suo Casato era de Chellini. E perciò il Det va bene al Petrarca, e al Boccaccio, perchè sono Cognomi, ma non già a Dante, che è Nome, a cui vi vuole il Di, e non il Del. Li quali, segue, possima paragonare ad Ennio, Cecilio, e Plauto. Tre, e tre: ottimamente. Ma vorrei fapere, o Conte Emonuello; fingula finguin referendo, come quello paragone vadia ordinato. Infino che Dante fi paragoni ad Ennio, ella può flare : Ennius ingenio maximus arte rudis, diffe Ovidio . Così in paragon det Petrarea da tutti filmato gentilifilmo. Dante è rioutato rancido, falvarico, e rozzo. Ma che Cecilio; e Planto che fon due Comici, l'uno fi paragoni a quello, che altrove fi dice Priscipe della Poefia Livica Italiana; e l'altro a un Prolatore : io non intendo. Parmi un comparare, come diciamo noi, il Campanile del nostro Duomo colla Settimana Santa . Pure le facezie di Plauto possono avere qualche rapporto co'motti della solazzevole brigata, cui in-duce a novellare il Boccaccio; ma Cecilio, ditemi per vostra se, o Conte, che ha che sare col Petrarca? Forse perchè da Ciceione in alcun luogo, se ben mi ricordo, è chiamato ma lus Latinutoirs onction, sarà il Petrarca malvagio Autore di Toicanità i Dice apprello, che il Petrarca per le telestrhe licenze (n ha pure poche) e per le reliquie dell' latorismo antico, frante pei lun monoferitti, è da paragenare a Cecilio più facilmente che a Virginio. Posche per cagione del Latino , che più ceneralmente s'apprendea , fi pedanteggiava così nella Lingua , come nella maniera dello ferivere ; ma non fono pedantefeht gueffemi ( come egli impropriamente dice, non fapendo, che cofa fi voglia dire glollemi ) del Petrarea, e del Booearcio, o come egli dice, per maggiore Toscana eleganza, del Boccacci. Delle penne poi de' Segretari , che corrempono egni cola , melcolando parole cortigiane e forestiere è veramense da fare gran conto, e da contrapporle alle facende lingue degli Oratori Romani, e da mestere la lor lingua al di fopra di quella de Danti , e de Boccacci . Talett per ben parlare To-Scano, conclude più non è mestier di bere ad Arno. Noi abbiamo un Proverbio, dinotante una precila urgentifima necessità: B·sogna bere ad Arno, o affogare. Così potrebbe per avventura alcun dire: Bifogna a chi vuole scrivere bene in Volgare , bere ad Arno , o affogare ; fludiare la Gramatica Tofcana, fatta fu gli Autori Fiorentini, e i medefimi Fiorentini Autori; o effere d'oscuro nome, e nella dimenticanza sommerso. Così secero gli Ariosti, i Tassi, i Guatini, e tutti quelli, che co'loro scritti fi sono guadagnati eterna fama ; e fino il Marino modelimo, che; egli prepone all'Ariosto, e chiamalo la Sirena marina, quasi ci seno delle Sirene di Lago, o di Fiume. E io questo giudizio, ch' ei dà del Marino, siccome in ogni altro, stotta egli la sua gran perizia e finerza; e s'accredita maggiormente per la sua bella airo, Bootta egit la lus gran perrisa e înerra ; e 2 secredir maggorimente per la na bera e vaga diluncione delle cusi della Lingua Italiana. Quanto al non citer pli meltirer di bere evaga diluncione delle cusi della Lingua Italiana. Quanto al non citer pli meltirer di bere della contra del Lingua Latina e Romana,

 Ennio , Catone , Plauto , Cecilio , Fabio Pittore , C. Fannio , Pacuvio ,

gua latina in Tofcana, le medefime la corroppero in Lombardia, e'nelle altre parti d' Itain, non effend put uns, che un iltra, cfente illa universiti inonatione d'eclor), c.de. Longdorité. Ogni Citrà d'iulia corroppe il Litino a los modo, c. in quato al tempo, che u'itti dipura di pretenza e che utati i viere Volgari della Citrà e agioni di listin feno utati di un parto, e fono come taste Lingue genelle, filimole tutte dalla Latin neco utati di un parto, e fono come taste Lingue genelle, filimole tutte dalla Latin neco caltatti col Linguaggio del barborito consultato. Ma en quello forelle, benché ona sibiazo folialis cel Lintuaggo or assent coaquifatori. Ma ret quele forelle, benché on abbasa vanaggé d'un principal e l'empe, et pui ferra atoma, c'he c'alla actira shou for-vanagge d'un principal e la compania de la compania del la compania de la compania del la compania de la compania de la compania de la compania del la com cio Martelli Vescovo di Fiesole, poi di Lecce, per farle intendere da tutti. Così era intelli-gibile il Latino in bocca Toscana. Del resto la Lingua Latina i Greci tutti comunemente gible il Latino in boca Tofana. Del refto it lingua Latina i Grec tutti communement appelium alla Cutti, ri cui più pilicinacetti gi ritaria. Direz Romana evi Passinira france ever i Mitto Vitaritio i di principio della Grinantica. Latinira vil desferoria interrapia ever i di principio della Grinantica. Latinira vil desferoria interrapia del Nifeli di No. 7, Proginantia ray, i intoliato i Lingua mitte fi det appellunfi e Italiana, e I forma e Francissia. A i quali vi aggiungne la graditi del giant Cittico. Ci Mittelio di Rectione Qiniliano y Veria nomaso. O carboni de Rectione Qiniliano y Veria nomaso. O carboni de Rectione Qiniliano, vivia della vivia di programa di programa di programa della vivia di programa di pr troices (orte zakuszie o ywarza Azwaria persoche ne niche gia nucen agcemp pore Azwaria Ferminia Ateniel, per om chiamat R. mariate col home della Vergine Daxicolè di Pallade, dette anticamente Alvasia suche da Profutor, poi Maria, quando le Dante (come appende Percepte Comico) i Comicionano anche a chiamat. Alvasia sucho da Profutor i Comicionano anche a chiamat. Alvasia o Da effe fichiamatano Arvasal, per non profunet in foggetti mortali il none della Des Padona, tode vera gian i Damout alla Carlo. Di chia lungo calibrio, che il giant Comento fe o, gale vera della comento fe o, gale con profutor di Carlo. primo dell'Iliade, ove rapporta l'Afortimo di antichi Gramatiel : Abertico Atonaio possio-icrio . Il dire la Domos Atona e cioè Atenice e Attico non è . Lo lieflo replica e conferma fogna il terzo dell' Odifica ; e lo Scoliafie d'Artifona altres negli Uterli i. Longie non è opps il terzò dell'Olinea; e lo Scollaid d'Antiolaux attest inegli useeni i anome mon paraviglia, è anno il rovi nominata, pretiamente l'impa d'antife, una Linqua Attaife, una Linqua Attaife, una Linqua Attaife, una contra del tetto d'Apoleo, the dice: he Anthade pour pareitain [Inpadiu mens, non li cass, como vorebbe il Nifeli sì detto Prosinusiana 27, che qui dies si avere appress il Linqua un Arene, potche attente non è riene, un l'Antica-. E da Fiolitato nelle Vite de Suella, il linqua il prosinusia attente en ma "Antica-." E da Fiolitato nelle Vite de Suella il linqua il prosinusia del prosinusia del vite de Suella il linqua il prosinusia del vite del suella il linqua il linqu the fit gera; che il Città of Arene effere acconcia per impărare la limita; p-pricoctită; con-e quart dice non certo Agisthon da Eroce, gil Natendi per occasion del porto metocianno-fi cola praisca de fuerbiera; o comprando Schiuve di Trasa; e di Prutto, e di Stuto, e distre Natania; babure, e 4 qualti; l'amendit Arienti ferano condosti i refunit, come di vede uni latide di glisse-rence verò la fine, e da lora alicitati; che perciò fi decano Nedigogi; giuttivano dinti qualti-rence verò la fine, e da lora alicitati; che perciò fil decano Nedigogi; giuttivano dinti qual-re loro la natio printi delli Lumere; che el contribultiera al lacle e genti quattive. E per quello di producti report Averse s'però sal espassio aliziadante l'analysista del printi del Lumere. la Orazione Panatenzica, citata dal medelimo Benedetto Fjoretti, ovveto Udeno Nifieli, nel fopraddetto Proginna ima, ove in propolito della Lingua, dice della Città d'Atene quelle formali parole : immund be unt undanie un aburer nai propinguan reine des Entennes duciel parie devisionere : Para Lingua, e netta, e agricalevele, efempio d'agni faveila Greca, produsse. Cosà la Lingua Fiorentino, che è l'Artica della Toscana rigntata; il può a buona equità domandare ciempio d'ogni favella d'Italia; e Fiorenza la produttrice, e l'introdustrice di quella Lingue; e ficcome Atene fo detra la Grecia della Grecia, così a titolo della Lingua potreibe non ingiultamente appellarii l'Italia dell'Italia, effendo la fua Lingua il fiore e l'elempio dell'

## Terenzio, Lucilio, e ad altri vecchi Scrittori della Lingua Latina.

altre . Certamente niuna altra è in Italia , che più s'accoft alla Lingua de noftri più rimonati Scrittori : ne vi è altra Città , che Fiorenza, la quale naturalmente la parli.

nomai Scritori, ne vi è aira Cirtà, che Focenza, ia quide naturalmente la putil.

Seque il Sig. Alaxe Giullo Fontanti dell' Annutti dicio al Cap. Xi. Antre Bellafighe
Coffiginism mil Lish: t. del Jos perfestifilmes Corrigionis tense, che la mijora Lompa fue anui marta Isalia. Vestitimo y ma non colla mendetenta Isalia. Vestitimo y ma non capulamente, nata nel medicione tenno, ma non colla mendenatura Isalia. Vestitimo y ma non capulamente, nata nel medicione tenno, ma non colla mendedella meritan ha fatro ai, che ella e finat più menta e colivata delle altre favelle della meritani ha fatro ai, che ella e finat più menta e colivata delle altre favelle della meritani na coli mendecolivata e, e sibiellite, come la Tofanna, la Gircca avves infiniri-Dialetti, ma pochi arrianto a eller famorità, e ad avere Scrittori ; persicocche bono trate le favelle fono aggraderoli ;
mon della contra per lo foverchito motramento delle vote; e per altri dietti naturali.

Espi mo filamenti in Tidena, me in sinate P lata prepriormate e. Non vorrei pare-

re troppo appaffionato per quei tre gloriofi Macitri , che portarono la Lingua a sì illuftre fegno, che da loro le regole, e le maniere del ben parlare tutravia si traggono. Non anno avuto par nella proprietà, e porità, e finceretà, dello shie . Adanque fi può dire, atte-fo maffimamente it vantaggio della naficita, e del fecolo, in cui sutti, anche gl' diori, prelavano corretto , che aoni folo coliviaffero, ma perfezionaffero ancora la Lingua; e come tali , fanno, e faranno mai fempre autorità, e faranno , come efempi , posti a sutte le genti , che in puro e corretto file vogliono ferivere all'eternità. E guai alla Lingua Italiana, quando farà perduta affatto a que primi Padri la reverenza. Daralli in una Babbillonia di Stilt e di favelle orribile ; ognun farà testo nella Lingua ; inonderanno i solectimi ; e fa farà un gergo, e un mescuglio barbarissimo. Lo non dico questo, perchè mi dia a cradere, effere così sfruttata la Natura , che fempre non polla produrse maggiori e maggiori Impeant in qualifia facoltà. Ma fi vede però, che certe angullie di tempi, e di pacfi, ha voluo la Provvidenza rilirigarere, per le occidioni, e incontri di cole; che fi fon dati allora, e non dopo, la fius liberatità. Gli elempi fon troppo noti. I Letterata fono comuni ad ogni-pacele: chi il nega? Chi nega, che non poffano anche eraffo fub acere nafci i Pindari, e i Democriti? Le spirito, l'ingegno, la vivacirà, la perspicacia, il giudicio, lo atelletto, sono fruste, che nascono, e nascer possono in ogni terteno. Ma la Lingua migliore d'un paese non nasce per tutti i luoghi di quel paele ; naice in un folo e determinato luogo ; e da quel folo e determinato luogo le altre parti e luoghi di quel paese pigliano l' innanzi , e l'elempio , e su quell' unico modello formano, pulificoto, e migliorano la loro propria e natia, per lo più rozza e malgraziofa favella. L'Attica nella Grecia, la Romana nella Latina, la Caffighana nella Spagnuola, la Parigina, o d'Orleans, nella Franzese, la Sassonica nella Tedesca, sono le Lingue miglion; e chi bene vuole ferivere, ferive in quelle. Tutti s'accordano a pregiarle e flimarle. Solo la Tolcana, che fenza controversia è la migliore, anzi la sola d'étalia, a cui si dia pregio della più bella, e che ha Dopolo particolare, che naturalmente la parla, incontra difficultà negli altri Italiani , che malamente foffrono quello primato e e quello che a lei a principio di comune consentimento diedero , a lei vorrebber ritogliere , sui per dire ; poce grati Discepoli. Non contenti d'avere tra i loro , Epici , Tragici , Lirici , Comici , Satirici incomparabili , Scrittori di Profa ammirabili , e tutt'ora produrre parti d' ingegno viweiffini e fiblimiffini, pare che vogliano antora levate a i Tolcan quel poco, che a loro reflava, del prego della Lingua, il cui poliello, goduto da elli per tanto tempo, fi credeanò inè verno afforma , per ellere i lor paccia Rattina el mido di ella Lingua, ci ele tre tiloriti Seritton, refleto fino adello Maellri di quella. Così apprello a poco fi querelo. Apollonio di Molone, Maritro di Rettorica in Rodi , allorache avendo udito nella fua feuola declamare in Greco Gicerone , e sutti gli altri facendogli applaufo, egli folo tra le voci degli acclamanti , mello in filenzio, e con gli occhi in terra confitti flava. Addimandato, qual cagione foffe di fue triftezza, e di suo silenzio, alla fine esclamo: Dolgomi della sciogura della Grecia, a cui i Romani, dopa avere solta la Libertà, e il paese, quel solo pregio, che ei sera rimase, dell' Elequenza, e del dire, questo ancera, a quel eh se veggio, ci vengono a terre. Ciò racconta Plutarco nella Vita del Romano Oratore.

Del resto, per sornare omai, donde m'era dipartito, la Lingua Sassonica è, e si può anddmuniore Tedetca; la Castigliana, Spagouo!a, e così medesimamente la Toscana, Ira-

11-6-

Che ciò fia vero , può con alcune ragioni da noi provarsi ; e ci sa-

Avecto admigue i Yokuwi due vantagi per la Ingua, "la naigita, e la folio je ji altit, ano, colo todiso jolimente, pare, che L'autorità del prini debb effer prini i de l'eccadi, feconda, Lanode i tre illutir Maeliti, Tolcani e di naicita, e di fusio, vanno insani a tutti, e fono per autorità reversali i, l'ordenie in fecondo longo ficiamo, che fono come Tolcani 5 persocche parlan Tolcano, e fono fisti, per così dire, naturalizzati.

Ma pure confideriamo un poco , per nostro efercicio , questi Autori forestieri , che il Sig. Fontaoini dice effere citati nel Vocabolario . Si cita , dice egli , de' tempi antichi la Restorica di Cicerone , che fu velgarimenta da Galcono Guidotti Cavolier Belognese nei 1257. dedicata a Manfredi Re di Sicilia , della quale Rettorica parla il Salviari nel Volume I. degli Avvertimente pag. 125. e fu riftampata in Bologna nel 1658. in 12. Io non fo come l' Autore di quella Restorica s' intitoli in quella modernissima Edizione di Bologna; perchè il Salviati nel luogo qui sopra eitato allega una vecchissima stampa, che con Galcotto Guidotei Cavalier Bolognele lo nomina, ma Padre Maeftro Guidotto, o Galeotto da Bologna i. I Cavalieri nell' annico , come è noto , fi chiamavano Mefferi; i Teologi , come anche in oggi , Maestri ; e scrivendos Messere colla lettera iniziale della parola solamente; e Maestro con un picciolo o fopra l' M , può effere , che ciò abbia farto luogo a qualche equivoco e Perciò nel citarlo diverfamente dal Salviati, quello affare andava appurato. La copia a penna e di cui rigiona il Salviati dice che è, come accade quali sempre in quelli Libri di Lingua, più corretta delle flampe, e di quella antichifima con tirtolo di Pader Mirifro Grintite, e di quella antichifima con tirtolo di Pader Mirifro Grintite, e di quella finampea. in Lione dietro all' Erica di Ser Brunetto, ma fenza titolo, e che il Salviari ha riconofciuto effere la medefima. Dice quella d'antica stampa, scorrettissima di tutre, in muso che in altro Linguaggio, dice egli i b può dir quali, che lla trafigurata benche ne anche mella a ponna cradiam legitima in tutto, se well'età del Re Manfredi è par voto, obe detrata-fosse primieramente. Dubita il Salviati, e dubito anch'io, se nell'età del Re-Manfredi fosse dettata quella Retrorica primieramente . Ma celi dubita dalle feorrette maniere di parlare , che vi ravvifavano , e che a lui parcano proprie d'altro affai più baffo fécolo , come farabbe a dire , del 1400. Che però tolto loggiugne: ma trasformavanti questi Libri ogni giorno , è ogni cepiniote cereava di fargli fuoi , con quel che fegue. lo dubiro per un'altro verfo, e più forte, che e mi pate di poter dire, che nel Secolo del 1200, ci fosse benei qualche Poeta Italiane, ma Profatore no? Che tutti in quel Socolo i Letteratr feriveffero e comentiffero in Latino, e che tardi fi cominciasse a setivere in Profa Volgare, come non issimara Lingua di Letterati.

Gong

rà profittevole tal pruova , acciocchè fappiamo qual fia maggiore il merito

Qaindi con tanta squissta accuratezza si scusa Dante nel Convivio di non sute il Comento alse sue Canzoni in Latino, ma in Volgare. Così è verssimississimo, ette l'Autore dedicasse al Re Mansfreti la sua Opera in Latino, e che poi nel 1300. sosse; come tanti altri Libri, volgaritzata.

Quanto al Milione di Muco Polo Venezinio, io non ho veduto il Voffio., e non fo se mettendolo tra gli Storici Latini , egli ilimi , che quell' Opera non in Volgare , ma in Latino sosse dettata dall' Autore . Ma e non pare , che resti alcun dobbio , ch'egli non la servesse in Volgare dal Libro Latino d' antica ttampa in Venezta , che comincia : Librum prudentes , honorabilis , ac fidelifimi viri Domini Marci Pauli de Venceris , de condicionibus Ocientalium , ab eo in Vulgari editum O' conferiptum , compellor ego Frater Franciscus Pepuri de Bononia Fratrum Pradicato um a plerifque Patribus O dominis meis veridica feu venifica , O' fideli translatione de Vulgari ad Latinum reducere . E a quella tradurione di Fr. Francesco de' Peppori , o Peppoli di Bologna , è annello Itinerarius a terra Anglia in partes Hierofolymitanae , & in ulteriores transmarinas , editus primo in Lingua Gallicana a Do-mino Joanne de Manseville milite suo Austore Anno Incarnationis Domini MCCCLV. in Civitate Leodienfi , & p mlo poft in eadem Civitate translatus in diciam formam Latinam . Un tare Lenstein; O printo post in easem Civitate translatus in actams forman Latinum. Un Litho del vasggio d'Inghittera in Gerulalemme, e nelle parti d'Oltramare, pubblicato priftia in Lingua Francelca da Melfere Giovanni di Mandevilla Cavaliere l'Anno 1755, in Liege, e poco dopo nella medefima Civil, in Lingua Latina translatato. E nell'Anno 1770. dice il Salviati , che il Milione di Messer Marco Polo su translarato in Latino , di cui crede effer volgarizzamento quello, che si legge stampato nel secondo Libro delle Navigaziocrete eiter Yogarizzamenn queino, eine i ringge taimpaun nir seondon Doton deite Navidazio, in, cisè del Ramondio, per elfere di latra dettuurar, che quelli nella copia a pene filoso Bonita protezi piono di nai latamente e ger antichità di favella, e per puirà, è debletta di parole, e di modi. È dece ,-che ce ne ha mate appar de fin della Stradam (che era un certo Domenico Marzooli, ameno, e erudito unmo, e bunn raccopitore di Tolani. Manoferitti, caro al Gran Duca Collino Prizzo di quello nome, ti quale per Tolani. Manoferitti, caro al Gran Duca Collino Prizzo di quello nome, ti quale per l'autorità che aveva , e reverenza tralla nobile gioventà , e per la fua pincevolezza , era detto il Padre Stradino ) antica e corretta oltre modo ; le manca , dice egli , il principio parimente, e la fine. Senza il principio parimente, e fenza la fine, è una Copia a pen-na preffo il Sig. Guido de' Ricci Gentiluomo Fiorentino, avuta da un fuo antico Guidh; anzi è un Compendio del medefimo Milione , a cui fono anneffe le Lettere di Amerigo Ve-fpucci , che alla nuova parte di Mondo die il nome . Comincia : Narra et nobile hanne Meffer Marcho Veneziano la conformità de coflumi e ochupacioni , e modi di diverfe genti. e molte e diverse Provincie". Ed è carattere del 1500, a principio , percineche, coute ho detto, annesse vi sono le Lettere del Vespucci, che contengono le relazioni de stoi Viaggi in data del 1479. Il Manoferitto del Milione cirato dal Vocabolario fi conferva tra altri molti Manoferitti Tofcani , raccolti da Pier del Nero in cafa de i Signori Guadagni , che dal Palazzo loro posto allato alla Residenta dell'Opera del Ditomo di Firenze, a diffanzione d'altri della medefima prolapia fi domandano i Guadagni dall' Opera . Ho notato di ne d'airi della necleima protapa u commonano i Guangant cati Cyrra. El nortato de min amano, e l'ho cavato non do donde, nel principio della radirone. Latira, fiampua del Milone , che in Centa i, diero al Tearro d'S. Giovanni Criolinon, via la il Corte Milone, di Casi Polo, periocolchi dicono, tornato al la Parta, a chi l'interro-gava delle riccherze el aire consistenti della Tartaria, rifepedeva: Milioni, Miloni. Ma psì verifinni ent infineta, che tale nome imponetti al Libro II Patre hoc. Annore, per elfer quivi notate molte migliaia di miglia, e immenio spazio di paese colle se gio-nate e miglia delcritto. Il Santovino dice nella lua Venezia, che Marco Polo acquistisse quella cogname di Milione per le ricchezza portate con lui nel luo ritorno. Ne ho veduo un Volgaritzamento in Lingua Veneziana antico , in cui al Cap. 23. del Lib. primo , ove an Volgertraricto in Lingua venerinas amico, in cui ai App. 2, sec. in. primo, over lo finimpia Linnico dec: fed readment piler faliere, deditia, of feps. El la faz virso-da fi è listali, O'monia falada, e veroli, O'afi: d'onde fi emenda la Tradorion La-tina, che dec dire piler faliere, Additia, ai de Cepst. Pocos pipertio: O' di i mon ad-tiona, che dec dire piler faliere, Additia, ai de Cepst. Pocos pipertio: O' di i mon ad-tiona, che dec dire virilario de signale per la generale y di vensor a il fast besi. Il Litiniz-nationi in di virilario di se affaste baltistate: the proprimature Benfolio vale Girdono. de πιριβλιον diminutivo di περιβούσι, luono chiulo intorno intorno; e da περιβούσι fu fatto Bro-lo, che uso Dante Purg. 19. Ma di gigli Di fopra il capo non facean bralo. Gl' Interpreti

rito degli antichi, o de' moderni Scrittori, e quai di loro fieno più vo-Della Perfetta Poesia.

O

fonçato (mas. , phielata ; ma quello d il moprio ; e cul Datte mala fittotas ; chiamanda, la ciona di gigi une Cindina » Poss lopo e il è das piente a guija mora i surrit in nierte ; la mire la resulta pre mora per a quarre anti ogni di sua finda . To con la cecho Milione in laigua Veccinana appricio di me : ma e bo nosti in politili al mio, labor Lazioo vian politi ; che mi tianto rell'imminiaza , ch'in ; o Mannicrato ; allamanto Paeser vection D la trice, the 5-dento siri epid, to no noti el remo resultaminiazioni conmandi con cilia fine del 11000 spotica a menza il Milioneccino labi enedia in Latino y e interna a Quelle tripo pulfati a li Tolena.

Le foir del Browle, che nel lab 3. Cate dire 3. delle Prote, che cia Pre Creicari, Come no Volgaritamento, y me componimento del Mauter, more è milibile, periocole il Benho Escinente mon avrà vecino si tello latino, che fre fampaso in Andica; che veda più di mi cionvico, che il Volgarie, o pei dei mi engio Volgarizamenni ; che confoi varinno, forono, fatti de quello . Nel neche fe forra a, che il Redi gelle Atmossano il Dirita di Baltino dei Redi gelle Atmossano il Dirita di Baltino dei Redi Creicento che il vivillo e mandato fouri , since che sicasi fampi figir si fi più morbe france di Proportiona della Conforma con la Vegeraccioni della Conforma della Con

Gli Apparelliamenti degli amichi, non quelli rimodernati, cioè giuffi da Orazio Lombardela hi Sanele ; ma quelli dati alla bree in Errenze dal Reftorito Accademico della Crafca , revilla e rescontrare ess più rette, esob da Franceio Ridolfi, che pand all'altre vita ultimamente a Napoli . nelle qual Citti eta fiaro in Corta dell' Eminentificmo Pignatelle Arcivefcovo poi finocenzo XII: di gioriola memoria , forono creduti dal Salviati , e dal Roffi nella Prefazione al Creteentio , Sertati a principio in Volgare ; perche non aveano veduto il tello Larino , che fi conferou era i Mis. de i Signori Franceichi y Genteluomini Fiorentini , eredi d'un Loren-70 Francefehi Accademico della Cruica - compolto da un Fra Battolommeo da San Concordio Pifano ; poficia volgariazato L' Arrigherto , do cui il Salviati negli Asvertimenti , huona ferittura del 1200 le non fosse sura la difigenza del nustro comune e eruditissimo Amico, grantic ornamento e ora-colo delle Lettere : Signere Antonio Magliabechi e che aveste scoperto dalla subrerio de! Medici , effer' egli un Arrigo Piovano da Settimello del contado di Firenzo, che eibe che dire col Vefenvo di Firenzo, e per sifogo di fus pathone fa nel 1300, una Elegia Latina , the fu pubblicate dalle stampe Oltramontane , buona per ques temps , a piena di liptrito ? fi crederebbe ancora .' che foffe flata a principio dettata in Volgare', e non tradotta dal l'atino . Il Difenditore della Pace . ho travato , che è un Valgarizzamento d' un Libro hatino, Marilli Pataroni. Defenior. Pesis , dedicato a Ludovico Banero y di cui l'Autore fegul le parti e poi mello in Franzelo e e quindi in Ecicado, e peto pieno d'infinite voci Fran-

parti e poi metto in Francijo e quindi alo de Casto e petro pieno di Induse esce Francij come influire mengio da mencij e, cache Boucaspara manesti de artigo distintati e del produce de la productiona de la productiva de la productiva di questo del Processorio di quello ricito del Madini Addininado de Vivi, arrizamento dal Processorio del Processor

lentieri, da imitarli, e acciocche non c'inganniamo nell'adorar trop-

dovette lerivere , come facenno in que tempi , in Latino la Storia de bello Trofono ; cas vata da Ditte Crentele i, e: Darcte Frigio , nell' antico falificati , e poi in Tolcana Lingus traditti . E Bastiano de' Rossi, successe gustob bene il fatto luo ad animo ripolatin, nella celebre chizione Fiorentina del Crescenzio, nel gusto i passi e che nel Latino stanno bene , e nel Volgare flanno mule , per non effere ilato ben preso il Latino , dimostran chiariffimamente . il Lation effere il teflo ; il Volgare la tradizione : così fi pub eredere che offervaffe la medefima cola nel Guido Giudice , e che fi riolvefte con ragione a dire , aver egli feritto originalmente in Latinn ; e to Tofcano efferne flato fatto, il Volgariezamento : che il Satviati non avendo fatta questa necessaria difamina , no 'l diffe Volgarizza mento ... Le autorieli del Bembo ; del Manuzio , del Salviati , non fanno nulla e Q voole cilere Critica a fare quella decisione ;- e col prenderfi la pena di confrontare il Lati no 2 e 1 Volgare 4, di ciò agevolmenre si viene in chiaro . lo mi ricordo , che legared in Cielcenzio , ia non lo quale edizione , ove tratta di parlare le viti , il canfiglio d puli, queila fiale oni giunie nuova; e mi avvidi, che veniva dal Latino duffina, che così dovca effere caratterizzato nel Mil. preto per Confiliam. Dal che fi veniva in co goizion manifelta e dello sbaglio del Volgare venuto dall' aver letto male in Latino , e con in vece di ajuto di pali , aver detto Confilso di pali , quello effere Volgarizzamento, non tefto . Quando i Religiosi di Porto Reale , nella Presazione alla Gramatica Italiana , dicon noltra Lingua dovere principalmente la fue origine a Brugerto Latini , a a Dante ; not vollero intendere , che quelle affolusamente foffero flati i primi a ferivere in quella ; ma che furon i primi Scrittori di fama , e di rinominanea ; ne vollero dire , che effi creaffe la Lingua ; perchè la Lingua-non è mai creata da uno , o da due ; ma dalla moltitudine, ma dufero, che doveva loro la fus origine, cioè l'origine della fua gloria e chiarezza Inoanzi a Brunetto Latini , e' a: Dante de' quali fa onories menzione il nostro Giovana; Villant , qual mai Scrittore fi nomina ? Forfe quetti , che fi suppongono dal Sig. Fontanti ni Scrittori in profe Vulgare , quando furono in profe Latina ? In proposito di Guido Gia dice , non fa mente l'autorità di Paolo Manusio nelle foe bresere Volgari Lib. 30 pas

Incorni, a Buccotto Latini, e a Daure de quali fa camena merciocar il nodre German.

Ulitata, qual mui Scrittere di nomina il Forte quelli, che di fispongeso dal Sie, Fassatti an Scrittori in podre Ulagiare, e damonia faroni in pioni Latina il sia propolito di Guido Giudo Giudo Canona con la citata il suturni di Paolo Manusto nelle fie terrere Volgare, e desta di suoi sia di superiori di Guido Giudo Giudo

Che glis desadontei della Faquias terapas tella Projectiva alla Stario di Guide Grobella, Bampatas in Majori and Losso, et Guide Grobella, and Gui

pa ciecamente le ceneri de nostri Antenati . Primicramente adunque di-

di Ortografia , ma di Lingua ; particolarmente quelle , che non fon Fiorentine . E così vollero il rello Fiorentino di Guido Giudice , le non altro , quando anche fosse il medesimo colla stampa di Venezia , per accreditare la Edizione . Ma alla prova , che fi prenderà di confrontare l'antica , e la novella flampa , quantunque io ac l'una sè-l'alura abbia unto , bo l'ardire di cirro , che molto migliore , e pui inerea , e pui servetta , piere alle minuste d'Orografia , fafà cia .muvella, latta fui , biorentino Mamoferireo p. Sc. l'Afboria d' Guido Giudice fu terminata nel 1287, come fi dice appie dell' educione Spagundin ! e 1 Avcivelcovo di Salerno Mellere Matten della Porta , a cui ilianza dice l' Autore d' aver comiolo il primo: Libro della lua Storia , c non più , terminò di vivere secondo l' Ughelis nel 1273, adunque o l' Edizione Spagnuola , come è crecibile , comprende futta l' lifo-ria , avendola l' Autore feguriata dopo la Morte dell' Arcive sovo , a cui non avez postro fare altro che un Libro ; o pure non è quel primo Libro (elo , e non più , che egli afferice aver compello ad illanta del detto Atcivelcovo . Che l'Arcivelcovo motific prime non ha che fare , che egli non potesse continuare la sua Storia , di cui il primo: Libro a istanza del medelimo avea commensto : Il comunciare dal principio del Mondo , cola lolta degli llorici del tempi bathur (che per quello a è sedunto a noi in proverbio : il farii de Adianno) come 6. vede nella Hilleria Francessumi di S. Gregorio. Turonente; e Giovanni Villani comincia dalla Torre di Babelle ; mi dà indizio , che la Traduzione Spagnatola fia tratta da tefto più intero : che forle quel Proemio pigliato tanto da lontano , fu fortoposto , come superfiuo stimato ed inutile , a essere tolto via . Non è maraviglia , che in quell' anno 1287. 'si veda ester compiuto il testo Latino , e il Vulgare , che nella Biblioteca Cefarea fi trova volteto anco in Lingua Fedelca , al dire di Pier Limbecio . Pereineche il Vulgare è traduzione del Latino ; Latino fu compinto, nell'1287. e così il Vulgare , come traduzione , non fa altro che rapportare quel tempo , che ha rrovato notato nel Latino . Sarebbe flato, Guido troppo valente a fare , che il fao testo Vulgare e e la fua Traduzione Latina, finissero per l'appunto nello stello anno-

Il titolo euriolo d'uma Guerra fantola e qual fu-la Trojana e terrata da Manoferisti. Latini come di Ditte Cettenfe, in ella a ogni poco estato e allendo tutti a traduria e ficcome poi gli Spagnololi e e Teleschi, costi a principio a Folcani fenza che l' Autore avelle a durate quella doppa fattea.

Federico H. come Tedesco , componendo in Tolcano , non eredo che possa pretendere . che la Lingua , in cui compole , fia Tedelca . Cosi gli altri Italiani computendo in Tolcano , cioè in Idioma particolare d'una regione d'Italia . non mi pare , che poisano pretendere di dirla akolutamente Italiana , se non in quanto esti coll'usala la fanno di particolare .-Comone . Benuevate da Imola lo che fece il Comento lapra Dante in Latino ; e si ritroya-Mis. Nella Libreria famofillima Medicea in S. Lorenzo . Melfere facopo della Lana ; figlinolo di Fra Filippo Frate Godente di Santa Maria , forife in Vagare Bolognefe , come ha il Sal-vinti negli Aspertimenti Voli L. a carre 115. Non fi fece minagne Coffesia di Tofenna , come ri medefimo Salviati ferive Vol. I. a carte aga. E mai fa a metterio tra i foreffieri che gareggarono nel comporte co Fiorentini . Nella Dedicatoria del Comento forra Danie di derto Meller Jacopo flampato in Milano tiel 1478 e citato dal medefimo Salvisti , & lurge : Sad Jacobus baneus materna cadem & Bonenieft Lungua Superare oft vojus . Turti quelle ; che a carre eva, esta il Salviati di foretteri , che anno fernico nel buon Secolo in Tolonno, funo Rimatori ; laonde quando nomina i due Giudici da Mellina , intende sa quanto alle Rime , le quali facevamo più pulite della Profa - Ques , the ferivevano in Profa , o Buloguefi ; o Veneziani, o altri d'Italia, torivevano per lo più nei Disferto delle loro Parcie i alguantonia corretto e e rifiorito col Tolcano ; come li pan agevolumente vedere dalle Cronache di quei

Che. Nicigà Mapini: Bolopeté Sortiore Achdelio da Autore d' an Foursi in vera film a simiracon ed Danse, che perché tratt ai quattro Regne, sé quit Piprim à il Regne d'Amore, ci cassister Quaterrigo fina ha da der Quettrirgen, contra tiene frecetture cette de la contra de la contra de la contra de la contra crierem cette de la contra de la contra de Verachite Bolopeté, (sera abbrepar tras provas ; e chiami quetto un turto colomistimo hecterio Sano de uno Sermpator, Quello , che altriga Amonto Mandali, porveyo Carrido Magnitulues Bolopeté, (sera abbretario del contra del contra del contra del contra del contra del contra percenta del contra del contra del contra del contra del contra del contra contra del contr

E pubobal Go

ciamo che non ci ha Scrittor veruno Italiano del fecolo quattordiceli-

ta sulla semplice parola di lui il Sig. Abate Fontanini a carte 269. con iscoprire di più un alera edizione fatta in Firenze da Pier Pacini da Pescia del 1503, che quella estata dal Montalbani del 1524. è di Venezia, e ha per titolo : Ontricizio (teggo Quattiregno ) del decolo della vita umana, di messer Federico Fratre del Ordine di Santio Domenico e guinnin Maefice in Sacra Theologia , & già Vofenvo della Cipià di Fuligno : il quale appella un falfo citelo il Sig. Abate Fontanno, fondato full'agrorità (enza prova del Montalbani e la qual pruova pure era necessaria per levare il Vescovo di possessi. Ora coltre al lodare qual prinova pure està necessaria per revare il concoro di politico di regli venire da Troja e ch-ni, ello Poema la Cada de l'inici Signori di Fuligno e, fargli venire da Troja e ch-dree la Città di Spello e di Fuligno e, dicendo e de Spello vuoli dire Specchio (quali Speglio ) che è cursofa Etimologia e, quando viene dal fino nome antico Hipfollow : nel Capitulo Mono del Quato e ultimo Regno delle Virali i cuopro per Cittadino di Fuligno manifelliffimante. Potche quivi la Prudenzia, che è come la Beatrice di quello nuovo Dan-te, lo guida al Monte Elicona, ove vede molti valenti Poeti dell'antichità; e poi tale colla scorta della medeliena Prudenzia al Monte Parnaso deve la seuola filosofica era , dice egli ; dicendo apprello questi verfi: o

Mentre io fguardava a quelle grandi Scole , La pomea mente ad me con gli occhi fifo, Et poi la bocca mosse un poco ad viso, Che in eagion, che la splendor si eccese, Et ininstructi più la faccia, e'l visa; Allor Prudentia a me la man distese, Dicendo i va ; quell' è Maestro Gentile, Del luoga, ande la fa', del tuo paefe .. La experientes, & to insertes fortele:

Ob cobe noil Acto della Medicina, Et ciò che egli feripfe in bella file Dimofirm quella lieu, Coppe, m estas que
Dimofirm quella lieu, Co-fiae Debrina.
Alter me messe, e andaé verse lai.
Quenda ma alisse, vene, quella Regina.
O Pervica mis, plandar, per cui O Patriota mio, splendor, per cui
Gloria e fama asquifta el mio Faligno,

Dixi io a fue, quando appressa el fue.

Qual gravia, a qual dastir mi ha fatto degno. Che io si vegha? ah quanto mi diletta ,

Che in I ho trovata in questo nobel Reguo! Quetto è quel Gentile Fulginare Medico famolo, che fiort nel 1310, che foriffe moltiffimi Libri in Medicina , e tra gli altri, Comentari fopra Avicenna in due Tomi flainpati ra Pavia. Ecco aduoque mantenuto il proprio Autore in pollesso, il cui Poema e secondo il giudizio datone dal Corbinelle nella Prefazione alla Bella mano di Giulto de' Conti da Valdimontone . 6 ftima non punto indegno d'ir dietro a Dente , a imitazione della cui-Commedia, egli è composto ; longo fed proximus intervallo . Questo Poema pure attribuilce a lin il noitro Ughelli nell'Italia Sacra ne Veleovi di Fuligno; il quale fu del Cafaro de Freeze ; Cafaro , credo jo e nenuto da Friei , acorciaro dal Genttivo Latino, che ferve in Italiano di Parronomico, Federei , o Federei , ell di pronunziato con Zeta . Del refto Niccold Malpiglio da Bologna , invellito Autore di questo Poema dal Montalbant , si trova registrato nell'Indice de' Poeti Italiani dell' Allacci i

Segue il Sig. Funtanini : De mono antrehi pol fi adilucono dalla Crufca P Ariofto , e il Guarms, da Ferrara , Baldaffar Caftiglione da Mantava , che il Menagio lopra l' Aminta dice Ferearele per ishaglio, nello stello modo che il medefimo Menagio nel Librerto Latino de Feminus Philosophus la Signora Selvaggio Birghini , nobil Filolofa e Poerella celebre Italiana dice Saneie , e non Pilana , ottati ingannato dalla nobiliffima Famiglia de Borghefi di Siena; Pietra Bemba l'eneziano es. Quelli si adducono in sussidio , perchè que primi non poterono dire suite le cole sall Castiglione , che ha alcuna fina singofare opinione in materia di Lingua , d verla da quella del Eembo , e da ture els altri dotti d' Isalia ; ficcome non era nell' antico Vocabolario , forte non meritava d'effere mello aveo in quello . Ma la tra grad que

mo . Il quale pienamente fia da imitarfi nella Lingua , trattone il genti-

lità, e î ho îngepto, e la fas fam hin fatto, cred lo, patire figra quello mituuc e picculo patricolne ripteto. La folgoarne poi girio de l'alle, e los no per diffiriin della notra Circi , ma a guite che git Oratori namo, fuor della cinta antora anche contro l'averiniro, forire più che upo gio ner, de clamando, ogni antica montra ricorpre. Calebra: e respectiva per la matiera Frinderica, e A naestonicia leggi con il del giuscio e differetta intenderica del Tottomo, e Paris Gorrer, politificino e giuscattimo Decisive, molti Cittacher del Tottomo e la respectiva della controla della con

L'airceasione del Saivisti nel Cip, 21. del Lib. 2 degli à vertificati i, e tutto quel Capitolo à filludo degli Oxtori, quando, come di dice, piglian lotto op pungente e acres ma quelta serimona foi premuts dalla mondacità di alcuni, contra i quali inveice; e di na qui tempi fan neceliara contra quel Cigni, e i los finiti, el, pon volenno i Finnii To-fett. Per altro il Solvati non cri tanto indetro, che non consigniti, che ognato -, che e della contra di contra

in the definition of the vocal colors of the v

Plais mife Dante des volte, a l'empre nella Rima, nel los Poema : en colierto, che la fili rollento dire molte e forti cele, per compo di delicatezza con volte effere chimo de la , ma subronegguria . L'asoné nel Coincato dell'Inferno, che mui lo , is fia di Pante Figliado di Direta; a cata nel Vocabalto o, nella Vice Rimar, il di ale ini quello, propolito ana cola qualcito : Elo Segliuro e, dire quali firma Budiero (min Minima el Inagle a din

liffimo Petrarca , nelle cui Opere turtavia (e specialmente ne Trionfi (0) ) 10-

re alive , etc. qualle , cli accres la feo proponimento . Perciò fi fervì cell di nieri i Dialetti nono fol d' Italia , ma è Europa , i quali innolezi particolamente in fone del verfo , come a chi legge fi in manifestimo . Del ciftò il autorio "Regge a Geomo de devento dal Latino Flavra , onde lo Spannolo fect Edura , y transce l'isya uni pire , che venna, o pete di reggi a controli del comi in già minechanimente de Plasa , richame de Plasa per meutet , o tetriforizzo di tetre, fatto cial Latino Pratrama, ii fece l'antro l'ocimo per over, e timili ciale de na l'enert dalino a formar i hocc, che maga, chem au di peter qualità della controli del

Lingua Tolcana e Fiorentina è flata fatta Grammatica", non delle altre; e gli Scrittori, non Tolcani di nascita, fono stati Toscani di studio . Ha avieto l'accrescimento . E l'accrescimento, e la perfezione. Perciocche per opeia di purità, e proprietà, e regolateztardi Lingua , non fi elce del 1300. I due Sceoli ultimi fono itati fecondiffini in Ilcrittori graviffimi e onorariffimi. Ma il pregio della Lingua buona e fina è di quel vecchio Secolo i Il Guiceiardini è incomparabilmente maggiore Storico di Giovanni Villani e ma non è già più Tofcana : fiecome Tacito migliore Iflorico per fentimenti , e per virid di Storia , 'di Silena na , di Celio, di Fabio Pittore ; ma da quelli antichi si traggono da Gramatici le autorità , percocché di Lingua più pura. E procé queu è il Dialetto e la pronunzia giudicata migliore. E'il Dialetto e la pronunzia migliore. Che l'esser migliore Il Dialetto, ha fondamento in natura ; ne perche egli fia tale giudicato , egli è migliore ; ma perche egli è migliore , è

A caste 27, de Frence plà che directe , fem flati femire dest harget etc l'aven-ne de la caste de la caste de la caste e la minica naturale di quella Lingua, degli ingone Forcami librità e, cell la con e delle fian antaria bonti, cell lavare delle fan antaria bonti, cell lavare delle fan antaria en Forcami di librità e, cell lavo e, delle fian antaria bonti, cell lavare delle fan propriate del para del corri e cia largea dirita, energiana del pascie di firita e, e quella mali della corrinte. In del vialgo e, che etra nelle bonche destitilimenta dell'accioni. la del valgo , c che era nelle boeche degl'illinerati e degl'idioti , si chamb Falgare . Fale France : Luigo de che era nelle boeche degl'illinerati e degl'idioti , si chamb Falgare . Fale valgare . Luio chiamb, la Lingua Volgare nella Telende , o almore ; il Roccaccio", code Lanno-Volgare .

A. carta '273. E quantunque alcuni de fopeadetti Autori non Tofcami foggiornaffero quidebe tempe in Fireine, come porta il Lenzoni, il Salviati ce. Che tutti finalmente percrono alle me-define armi. Quando vi ha una ragion buona, e d'incontrattabile verità, ogni volta che fa bilogno, è da casciarli fuora, e da sperimentardi. E alla stessa obbiezione lva daen il their ripolit, quando elli, di ven e fendati. Ad upri mieti me vita esti, vita esti, vita esti primeri p ta la stella ruposta , quando ella de vera e fondata". Ad agni mede non è da dirfi , che quale pase che per lo più abbia maggior vantraggio a intenderla , chi v'è nato E dell'Analo v'è tradizione in l'irenze, che egli fletle in Mercato wechto a udire le moite-re di dire della noltra plebe , dalle quali egli , che mataviglioto guadicià ava , segaletti il migliore

A carte 274 Il Muzio wella Poetica :
Rientrito a i Muestei della Lingua ,

A due Centiuomini Venerani Maetiri però non di Lingua Veneziana, nè Itàliana, ma Tolcana, abri Forentina, Come vuole il Bembo.

Toleans, after Tiorennas, come vaou e premo.

A extra 27, Ne 19 Pr gapt find the trientificat il prifes, è la belleuz della Georfane.

A extra 27, Ne 19 Pr gapt find the trientificat il prifes, è la belleuz della Georfane.

Me dell'Escale, del questis radais, si da Prin, si da Turca. Certo, che Girolano de Georfano doctimo fromenio in lettere Greche e Linne lockura de Piere Vertora.

Varo, se Tucca, gatificationi Gratic, elboro firito è ingegno da fate una Gerularia del la la paterna breta che le leur avertenta e di Lingua, e come la loctura, come Tolecto.

tra, pumpital si quelle marchie, lo quali per le flufic equi àutern, ècanchi panelle, non a sibile a vicine. Ne decono de lore quelle giante Desan remonêrer il perga i presciocide quello vice dall' Autors; ma lette qualche Juliu e pilitale prin è ma quelle politale principale qu'en en destinament de la comparti del comparti de la comparti de la comparti del la comparti del comparti de la comparti de la comparti del la

me, a ofife selle gheitena delle parole.

A aux 17.6 Gl. dendemut selle Erifes well accenture per Masfiri di Luqua gli Sirater et de mo flost Diston. Non Toleani, una Toleanizzzi, patre che han fatta in Granzizzi et den mo flost Diston. Non Toleani, una Toleanizzzi, patre che han fatta in Granzizzi una montante della properationale della prope

con a recument per de la constanta del la con

a dieu chait

ed e un parce delle funcia Ortstolia. Il pette gene e sublic in tari i Sueli fi appete del Liber. Veriffino e E citig becache ancora degli Comini pette parte di migliore Daderio, citic dat l'opolo e di uni al appetede la natural propietà e forza delle vota e del Evenent, e fier en Enno utili emisegion. Cencre del Terro di Ordster y Sue omizi dezentia (in quella la richi), a la la i londamento e i principio dalla micio, a per patra poto e corretto p quengona magniture l'attentio l'attentio della micio, a per patra poto e corretto p quengona magniture l'attentio l'attentio della micio, a meno firmosa disficiali qui rivati, an Capitate qualtra phenosti e principio della compania della ficcione e patra poto. Per sul la carriore di resulta della circumera, i utarana il accreteca, e il priectiona della leizone e princi qualta della de

A care 210 d'uniféries virue delle Primercus, ju riginité à Teleni. Serrète d'il cliair e, é mode qu'intere 2 il disclient vitue d'elle Promune, se honn prague à répérenteure gullament quelle de Teleni. Dis ploi des Greens interno dell'Storica de Teleni. Dis ploi des Greens interno dell'Storica de Telenia de Primer de Controlica de Primer de Pr

A arts 400. Il Derwinsels vermente, non price l'aris, e il caratter di Taglio e dellera i (danjurenti e quanto d'i pot, anche dil parole; vice representar principilmente il Tradettore. Rapporte intel principi mente il Tradettore. Rapporte intel la berori, me mon più in graviti, empietado la fast solicita di anne di difformità e l'aris dell'aris mente di diporte, come a trobblichi coressioni, dondi unicate di distributo, che in fe acchienga gran forta el ferminente quantinaggi così price to folic distincture a nobele companiente, pure il lapperi, poli dari fine cole a riginate en in altre parole, o con financhegiardo e conobrate con altre forme cole a riginate en in altre parole, o con financhegiardo e conobrate con altre forme più diluti 71 netros.

C' menggia. "Sinome foi è "mattrata e sun agrico Dolore et Successi e reto, e del mina-

c. A. cette 481. Quind il Leccui una rimorde spilli accussorili vibrar in citte Verpiner, e alte formitali e alteria e interiori e confidera e di compositori e alteria e interiori e alteria e interiori e alteria e alteria e interiori e alteria e interiori in questi forta e confidera e interiori e interior

(a)) fono sparsi alcuni vocaboli, che oggidì non sarebbono molto ap-Della Perfessa Poessa.

pure il genio di piacere a' suoi Signori, il portò a questo genere di Poesia, in cui egli diven-

A Caste: 18, 1 Religible di Peterselle, che hamo feitto, che l'Accedenta Fooresia de fiel formata re pelesse persisterio; non hai travato percioche in origine egii fucol e nacque da quella degli Umità, come fi pob vetere dalle Lettere di Nicciolo Martelli e della quale Accessimi degli Umità, che crub, fi regnutli e racia di Domenico Martelli e della quale Accessimi degli Umità, che crub, fi regnutli e racia di Domenico Martelli e freque delle pareti della gande thatza nello itudio pubblico Firennona, donna tall' Accedenta Forenina dal Gran Duca Franccio, i e quali Imperie foso cutur race da cofe Umita della vero nacora, ciò, che dice l'Admini, che l'Accedenta Forenina fulle certa, e imflutta viligi dell'antico indisci Forenino, e il Conolò odil' Accedenta sette qui entedici Privilegi dell'antico indisci Forenino, e il Conolò odil' Accedenta sette qui entedici Privilegi e avea il Rettore dello fluido, quando lo lusio era in picci, innattri che il fuffic restricto a Fili. E quello il delchara di fire il gran Colino, poccele la Lança Tofican dia. Dell'erdo furnono gli Accadenti Umità, che fi negunavano in luogo privato, che poi ragnamadolia pico possibilo ci difiero Accedentia Forenzini.

nagmandoù ja luogo puonico, in cuerto accasamica roternitana, alicanea alla quafi propria del Laterni II arrivario i. La gioria della Lingua fia, ed è , e fais femero compresso pre conferentinento occume di texti gli Italiani, e delle altre Nazioni d'Europa. La gioria poi dell'Elogenza è comune a tutti queli, s. che firitrono eloquencemente; e non è più de Tofani, che de non Tofani, obpo nante e giuffe losi dell'Accademna Fiorensina, detta la compressiona della compressiona della proposita della compressiona della compressiona della compressiona della compressiona della protectione, como coggi il Serentifimo Sip. Principe Giuvanni Gallone, sconsognio als Serenio. Giano Dara ostolo Signore, il quale in tratte il Accademia ristrivient, deposito della ferra della Cafa Real di Tofania e la li Prosettore, como coggi il Serentifimo Sip. Principe Giuvanni Gallone, sconsognio als Serenio. Giano Dara ostolo Signore, il quale in tratte il Accademia ristrivient, como con Revia listera e anginificata in fassono. L'Opera grande del Vocabolazio l'ha tredistriumorostico. Quelle, colevazioni in è partio bese di ristriu di suprio posto del Sip. Abase Fontanini, che parla della notira Lingua; i tenendo egli i sprefio a poro in fedito opinione, e alte toglie viverebe quello motto e proprio proggio della Lingua ai Tota fieldi opinione e alte toglie viverebe quello motto e proprio proggio della Lingua ai Tota in fedito opinione e alte toglie viverebe quello motto e proprio proggio della Lingua ai Totalia primo della contra con contra della notira con con contra della notira con con con contra contra con contra contra con contra con contra con contra con contra con contra contra con cont

Teniamo adunque al nofiro Libro, che abbumo tralle mani, a extre 101, ove fi nominano Anderino; Aemos Pilasse, Paño Piletre et Quelli vecchi Scrittori in materia di Lingua Lesina facevano più certa e jodubitata autorità, che i moderni ornasifilmi e cloquera cifficii e, quegli di Grannatici foncitati, e non quelti, chiamati da non fo qual primario Crisico Anderes dasia faita. Coal Sienaa, Celio da loro fi cierà, e non Tarco; Lucilio pi todo, e Enno, che Virgilio. Chi stanchi Tolcani, oltre al merico di una bouna Elotano, pregio lovo, quanto dell'età, in cui vifero . I moderni anno ul merito di aggiungere quel che mano gali antichi, e maggior valniti di obtturia, e d'evazirione, e altri ornamenti e lumi di areboruta Eloquenza, accreficiuta dalla lettura e de' Latina, e de Greci; di stricchire, coll'occasione di strattar vara materie, di nouvi voccholi e maniere la Lingua. Ma quoli aurea (chetterza, e quel guillo di farella, sono di fideri portoro, ma nuto cala, di quel controli dell'età e trattare delle controli controli e trattare vara realere, di nouvo voccholi e maniere la Lingua. Ma quoli aurea (chetterza, e quel guillo di farella, sono di fideri portoro, ma nuto cala, di quel controli controli e trattare vara reale reale controli controli e trattare vara reale controli controli e dell'eta venerazione agli antichi, la guidi el tima ai moderni.

ent, ia guilts timas de moderni.

middima, e poco fopra è riegaro tra i Denvii, e ru qui
Enni della Linqua Tofataa. Non aèscordano quieto cle. L'utiet exceldi, ciès esgud mo
farebiono malto apprenzir o tallerati, non fa che un Autore non fia purgato nella Linqua,
mantre que vosabile canno currenti di quel tempo, come fi prove dagli Autori, que feinpio
mentre que vosabile canno currenti di quel tempo, come fi prove dagli Autori, que feinpio
Pectiche, o ciprefic dalla neceffità della rima. Così Ennio, e Pianto, annorché molte delle
voci inate da loro, dificulte fullerico, el aniquates 7, non per quello relatavos d'affere pungati

provati, o tollerati. Dante, il Villani, il Crefcenzi, Fazio degli Uber-

nella Lingua. Horatium Lyricum in Satyris vix agnoscas , dice il dottiffimo Casauboco sopra Persio Sac. 1. Nella stelfa guita Danie, che nelle Canzoni amprofe è geotile, nella sua Commedia, che si poò dire, quasi per sutto, una Saitra, è stuvido talora a bella posta, ed aspro: jaddove l'amporsa marenia del Petrarca, e la inclinazione sua, e geoio, che titava alla dolce za , siceome si vede ne' versi suoi Latini , ne' quali più a Claudiano è simile , che a Virgilio, hanno tato tì, che egli ha trafcicle voci e maiere vaghe, e gentili, e foari, che anche in oggi utate fi postono fonta ferupolo. Ne Trionsi poi, materia più grave, e puì ampia, la invertione de quali price egli, ere fio, da un Poeta riporatto da Lattantio de falfa Religiare lib. 1. cap. XI. che fece il Trionsio d' Amore, non poit ellere io alcune dicea; ma, come Volgarizzamento, è foggetto a avere qualche voce, e muniera Latina: che fempre alle Traduzioni s'attacca aleun poco della Lingua dell'Originale. Così Bono Giamboni , traductore pulitificno , ma non fenza i difetti delle Traduzioni , massime di que tempi . Il Tesoro di Ser Brunetto , opera lodata dal suo gran Discepolo cel Poema , su dettato da lui in Franzele , com' egli medesimo attella nel Proemio , sì perchè egli era in Francia , sì perchè la parlatura Francesca è più dilettevole , e più comuna ( così il mio Ms. in carra pecora ) che tutti gli altri Linguaggi . E nel testo citato dal Salviati , avuto dal Lasca , e cost si chiamava rra gli Umidi Antonfrancesco Grazini, nella fine del primiero Capitolo dice egli, che si leggono queste parole: E per meglio invenderlo coloro, che non sanno il Francesco, si fue translatato in noftro Volgare Latino per Meffer Bono Giamboni . Quelli fu un noltro Fiorentino . Il testo Franzese è citato con numero di molti più Libri , che non sono nella Traduzione , dal Du Freine nel Gioffario media & infime Letinitatis, e fi conferva Manoferitto in foglio in grande antico carattere nella Libreria della Maesta Cristianissima del Re di Francia. Ora io non io, perchè il Salviati dica, che il Telo o di Ser Brinetto lia compolio nel Provenzule, quando l'Autore, el Volgarizzatore, dicono in Francefo; se non percepi littob, che l'antito Francefossi lo fesso, che l'Antito Francesa l'Antito de l'Antito Francesa l'Antito de l che sono Dialetti differentissimi; e chi se ne vuole chiarire, può leggere le Vite de Poeti Provenzali, scritte in Lingua Provenzale, gran parte delle quali si trova manuscritta in carta pecora, avanti alle Rime de'medelimi, nella famolissima Libreria Medicea Laurenziana, tradotte poi in Franzese dal Nottradama, e dal Franzese in Italiano da Giovanni Giudici Aretino, flampate in Lione nel 1375. E nella medefima Libreria può leggere il Lione del Conquillo di Certulalemme, citato da Giovanni, grafio ML in carta pecora in forma di grafio foglio, dettato io vecchio Franze E Linguaggio, di sui yi ha accanto, to figlio comune, un antico Tolcano Volgariatamento, il quaie ho trovato effere per lo più Traduzione dal Lati-no dell' Arcivelcovo di Tiro Guglielmo. Il Provenzale era un Dialetto particolarifismo, differentissimo dal Francesco. Ora, per tornare al proposto, è giustifimo il giudizio, che dà di questo Volgarizzamento del Giamboni il Cavalier Salviati ni gli Avvertimenti Lib. 2. Cap. XII. il quale può fervire per tutti i Volgarizzatori . Le parole fon belle, e nette, e la ler giacitura allai vaga. Perciocchè tanto dalle parole Franzeli, che tornano in nofira Lingua, e voleotiert i' ha abbracciate , o pure fono naturalmente all' una e all' altra comuni , per hè dal medelimo eeppo della Lingua Latina; quanto dalla giacitura lemplice e piana, comune a tutt' e due i Volgari, il Tolcano non ilcade, ma le ne rila. Per elempio, allifes, allifes creance, cognoiffance, come allors ferivevano, credema, coenofema, e' eff à dire, ent a dire; jugement , giudicamento. Nel Proemio, mio bel dolce amico, mon bel , o biaus , che così diceano, dons amis , in vece de ami . Ma troppo faret lungo, fe io voleffi qui notare, e confrontare il testo colla traduzione . Basia , che molto frutto da chi con avvertenza , e collà debita riflessione, questi Volgarizzamenti legge ( che per lo più dall'antien Francesco , anche de Libii Latini, come delle Pissole di Seneca, di Livio, di Lucano, si può trarre. Segut il Sal-viati : Avvegnatic alquanta men semplice di quella del Villani . Se oe vede subito la ragione, Il Villani scriveva liberamente; il Giamboni obbligatamente, e quel che è più, attaccatamente al sello, tradocendo parola per parola per effer fedele : laonde qualche volta la giacitura delle

## ti, Franco Sacchetti, Ricordano Malaspina, Bono Giamboni, Fra Gior-

parole non pare così nostrale, e paesana, ma che seota alquanto dello straniero, e che non sia così agevole e facile, ma duretta e sorgata. Ma molto certo, ed in ciò, e ne vocaboli questo Libro gli s' avvicina; Che dubbio ? Se Giovanni Villani su studiosissimo del Francesco, talehè non fi astenne dall'usar voci Francesche, che in quella età mi suppongo che corressero, essendosi la nostra Repubblica per alcun pretido tempo a loro data; e il Re di Napoli Carlo d' Angiò essendo Protettore de Gucifi in Italia; e la Cità, e'l nollro Populo essendo Gueiso, e divoto di S. Chiefa. Così fi trova nel Vitiani garpelotti a fufone, javetots a foifon ; conidofo, convertenz ; all'avvenente , fecondo la promunzia Franzele , cioè fecondo il convenente. feambiandofi nel fignificato l'Ad col con , cioè a proporezone ; dommiggio da dommage, anticamente dommage, venendo da domnum; e che so so . Or chi per querle parole, che seminate allora nel nostro terreno, non fon vaoure innanzi, e fonsi inaridite, ardira dire, che Giovanni Villani non fia puro e purgato Scrittore, o pieno di barbarifmi ? Chi di lolecifmi, farebbe bellemmia il dire tanto di lui, che degli altri di quel Secolo . I rovalene bene alcuno in Franco Saechetti ; ma eg'i è del 1400, e però non dovea qui porfi in mazzo con Dante, e co' Villani, e sol Malaspina, che io direi Malespini ( che così egli alla Fiorentina muita s intitola ) il quale fu del Secolo precedente al Villani , e pereilo non così puro : Nel medelimo modo veggio fopra, mello Terenzio tra Pacuzio, e Lucilio, egli pulitiflimo Scrittore, e le eui Commedie furono approvate e rive ute da Gentiluomial turbitifimi fuoi Padroni , tra due de quali l'uno era stimato tuvido e vieto; Accius & quecquid Pacuviusque vomunt , dille Marziale; e l' altro è semigreco , all'uso de' vecchi Latini ; e come Satirico , disgustoso ed aspro ; e che dal tersulimo Poeta Orazio si dice , che facea dugento e più versi l'ora a piè zoppo; e che a guisa di gonfio torrente meoava di molto loto e sanghiglia. Bisogna distinguere i tempi, e gli Autori; e pelarne le qualità , dopo avergli benbene praticati . E allora il giudizio è, per usare la frase Spagnuola, che tra noi s'è introdotta, accertate. Fra Giordano e Autore di purgato e bnono itile; ma perciocche nelle Prediche, e ne' Trattati (pirituali , o Sposizione della Scrittura , occorre di usare le pasole Latine medelime dei divin Teito , come facre , e d' una fanta efficacia , così gle Autori da quelle e di quelli sembreranno a chi non ne penetra la necessità, pieni di barbarismi . Sirò contento di un solo esempio. Non erat es locas in diversario. Chi dicette: non uca a lui tuogo in ofteria, in albergo, direbbe due parole proprie Tofcane , ma baffe e triviali . In Ofpizio : per Ofpizio intendiamo quello de' Frati , che non anno Convento in Città, o quello de Pellegrini, che si ricevono allo Spedale : talchè pare , che volendo stare sul sesto , non si possa sar di meno di non usare la parola Latina diversorio, ficcome l'usò il Cavalca, non potendo (cambiarti con altra migliore, e ancora di eguale fignificanza. Si farebbe potuto dire : non trovota albergo in minn luaga ; non trovova alloggio : il fentimento ilarebbe faldo ; ma non vi farebbe l'espressione , e la socaa , ch' è nel Latino, in qui si dice, che nel luogo pubblico, ove si raccettavano tutti universalmente, che stanchi dal viaggio volevano fermarti , non vi era luogo per Nostro Signore . Sicchè fu giuoco forza servirla della parola Latina , volendo effere Interpetre telluale e sedele , e maneggiare con religione la divina Scrittura : la qual fedestà non confide folo nel riterre il penfiero, ma ancora nel rapportarne le parole, col-valor delle qualt quel penfiero è improntato, e dalle parole spieca e ricita . Il nostro Idioma è fatto scapertamente dal Latino , più affai che non fi vede fatto il Latino dal Greco. Ora fe in esto era lecito prendere, e d.riware quilche parola dalla Greca forgente, purchè ciò fi facesse con senno, e con milura, molto più fia permesso di farlo nel molto Volgare, che è un Latinessimo accoraco, e perceò dagli attrichi, desto Volgare I atimo. E se si la niguardo, molto più Latingtim si troveranno per avventura negli Autori de Secoli proffimamente trafcorii e molto maggior licenza di vocaboli , ehe in quegli del 1300. E ciò , perchè rifendo l' Italia aperta sempre alle straniere Nazioni , quanto più fi va in là , sempre più fi mescola con altri Linguaggi , e s'allontana dalla limpidezza del primo fonte. Quindi è, che consustoche uomini grandifimi , dottiffimi , eloquentifimi, in gran copia, di rutta Italia, abbiano conferito co' loro feritti divini ed immorfali al bene ed accrefermento della Lingua Italiana , pure quell'aurea , incorrotta , faporitishma , delicatissima purità non agguagliano ; quel candore natio e schietto di voci nate , e non fatte ; quella nudità adorna fol di se stella, quella naturale brillantissima leggiadria; quella efficace , animara , chiara , fuzofa breviloquenza , quel colore ancora d'antico , che i Pittori chiamano patina, e gli Attici ne gli feritti nico, che è , mi fia lecito il dire , an

a), non van-

vage sucido, e uno squallore venerabile. Quanto essi dunque riconosceranno questa dote di favella in que buoni ántichi ; e oltre al regolare su quelli il proprio parlare , seglier sapranno le pure e nette voci, delle quali esti ne loro componimenti han stata conserva e tesoro ; anno più si potranno eternità di nome promettere . Che non tanto le cose , quanto la Liaua, è quella, che gli Autori vivi mantiene, e freschi, e per più e più Secoli, incorrotti. Or perchè tanto armarli contro di noi, o Signori Italiani , e quella Lingua , le cui ricchezze noi non conoscevamo, e che voi i primi avere posta in luce, e bella, e cara rendutala, e in cui con tanta vostra gloria avere scritto, rinnegate ora, per così dire, e più non conoscerla? Non vogliate disputare del Nome, quando del suggetto medelimo voi tenete così gloriofamente il possesso. Ella è Toscana; ma non per questo resta d'esser Italiana. Toscana la vuole la sua Gramatica, i suoi primi famosi Autori, il suo terreno, il suo Cielo, che con più parzial cottesia l' ha riguardata . Ella è Italiana ; perciocchè voi soste i primieri , che la regolatte, e precetti ne deste ; e che tuttavia co' rari, e molti , e maravigliosi componimenti vostri, la coltivate, e l'arricchite . I vostri natii Dialetti vi cossituiscono Cittadini delle sole vostre Citrà; il Dialetto Toscano, appreso da voi , ricevuto , abbracciato , vi sa Cittadini d' Italia ; poiche egli di particolare viene ad effere per le vostre diligenze comune ; e l'Italia di regione di più e stravaganti climi e Lingue, che la moltitudine e stravaganza di quelli feguono, non più un paese in più Città e dominy partito, ma una Città sola d'una sola Lingua addiviene : il che non poco contribuisce a poter essere d' un solo spirito, e d'un cuore, per quell'antico valore riprendere, che me gl'Italiei euer non è antor morte. Che non li pub dire; quanto la comunione dell'Idioma leghi in ficambievole carità, e fia come un finbolo, e una teffera d'amicizia, e di fratellanta. Il fare quella unità di Lingua, che poi influito mell'unità degli animi , necessaria al ben'esser degli uomini , delle case, e degli Stati , a voi tocca , o Letterati , o dotti ; de' quali sertilissimo è stato sempre , ed è , e sarà quel bel paese, Ch' Appennin parte, e'l mur circonda , e l'Alpe . Voi col coltivaria , coll'efercitaria , con licitrereri, e trattatvi materie d'ogni ragione, necessaria la renderete, ed invidiabile alle altre Nationi, che vedendo in esse user tout ora alla luce Libri pieni della gravità, e del giudicio Italiano, e recleranno i los premure in appenderla; e nostre colle articono si faranno, e col genio, ed il bene, e l'acerescimento nostro vorranno. Ma è ornai tempo di raccogliere

e col genio, ed il bene, e l'accreticimento nolirie vorranno. Mi è omas tempo di raccoplere vele, e toranze a nolirio propioli. Sinchi Pappili d'ure, sua usone fraze molti Stetistimi, e forma matifilimi Bacherifini. ) Quilto è qualto, che fin singa. Visili provene Malleri papono Solicitimi, e fom grassi: molti Rabratinini, e fom grassi: molti reproportative in the second reproportation of the second reproportation of the second reproportation of the second reproportation of the second reproportation contra le resolut, oners la coliri reproportation of the second reproportation of the second

nelle fue varie Lezioni .

Rex Jupiter, quam immensa res est noclium!
Numquamme pulsit neste nascetur dies?
E io nella mia Traduzione di questa antica Commedia.
O Giove Re! La cosa d'este nosti

La cofa di guffi matir, è le l'officio de quelle neste. Così tarto l'intero di quello Peni in mentra illus temperis, di è l'officio de quelle neste. Così tarto l'intero di quello Peni in mentra illus temperis. Ad Cettaris, part Solicilino, de Reve, ad Plantari, Na vi s' interde carèce, admun. Triple lapa fibelia, diffe time triple anti propie avveni della coli. Alla consi quelle coli. Alla coli della col

baffamente diciarno, un corfe di cent' anni ; perciocche quel cent' anni fa figura di fingolare, ed è come fe fi dicesse, un Centenario. Gli antichi diceano: egli ha cent'anni, cioè, il tempo, ch' io intendo, ha cent'anni . E' da notare ciò , che dice Stefano , o pure il fuo Compendiatore Ermolao Gramatico Bizantino , nel Libro comunemente detto delle Città , ma che il Gronovio da un Manoscritto di Perugia trovò effere intitolato ifrizio, etoè, de Nomi derivati da' Luoghi , alla voce Borpos , che vuole , che Birpos , Città della Fenicia , faccia il derivato suo Botryanos, e non Botryanos; e pare, che condanni di Gramatical sallo questa seconda voce. Contra lui l'Eminentissimo Noris, grande splendore della sacra Porpora, e ornarrento della nostra Italia, oppone la Medaglia de' medesimi Popoli, ove si dice a chiare note ΒΟΤΡΥΗΝΩΝ, non già ΒΟΤΡΥΑΝΩΝ. Il sopraceitato Cardinale de Epochis Syromoredonum alla differtazion Quarta al paragrafo VII. all' Epoca della Città di Botrys : Stephanus V. Berpes scribit, erronce a Pausania esus Urbis Gentile dies Bremeit, cum Berponte scribendum effet Ge. Eloquentemente e solidamente il dottiffimo Noris ribatte il Gramatico Stefano colla gge w. acceptantement e contament in continuou north matter in claimfact of Schille Collas autorità della montet. Ma guardianto, le pante punto il Granatto il Gallando si autorità della montete. Ma guardianto, le pante punto il Granatto il Gallando si autorità della monte della si l'Esta già elabore, s'pièterie, sei Osfiburia ; Kocharir. Betry 2 Città di Fentino ; il Cittadio Berriero, sema di Parlino il Gallando si regla i proisit dal guattore, che la vocale setta Cicò non mirrotatta ; nel londa di confonante, che finadole appetito, con lei fi metodi, per partici (nono) had Esta avanta di la Pete Coverto nella grattori di grattori avere l'Alpha, conservir (nono) had Esta avanta di la Pete Coverto nella grattori di Sevento della vere l'Alpha, conservir (nono) had Esta avanta di la Pete Coverto nella grattori di Sevento della vere l'Alpha, conservir (nono) had Esta avanta di la Pete Coverto nella grattori di Sevento estre l'Alpha, conservir (nono) had Esta avanta di la Pete Coverto nella grattori di Sevento di Peter di Coverto nella grattori di Coverto nella contra di Coverto nella grattori di Peter di Coverto nella contra di Coverto nella contra di Coverto nella di Coverto nella contra contra di Coverto nella c Olbiames, Cardianes, ehe fono i derivati dalle Città di Olbia, e Cardia. Παραλόγω adunque non pare che figurichi erroneè; ma bensì prates rationem, contra analogiam. Talchè Stefano non vuol dire, che parli male, chi dice Borryenos, poiche egli parla coll'ulo del paele, che è quello, che vale, e tiene, ma dice, che un tal parlare non è secondo la regola, è fuori della dritta ragione Gramaticale, che voirrebbe, che non Bestynene fi dicelle, un Bestynene i Alle Toce Ayeinat dice il medelimo Stefano in manora che pare, che il ditt. Bestynene lo fitmi errore, e ula la parola giastrare, cicle erratei, ma può voler dire anche traviatio che ejasparia mo lolo perta re e errane lignifica, ma ancora travilare, e fimarine la fitada, abertare. Prefito al medifimo Stefano fono molti efempli, dove l'analogia vnole nna cofa, e i euvillue, ilos, è roros intipue, la confuetudine, l'ufo, e la forma di dire del paefe, ne comandano un'altra; e la regola por un comprenente y also, les formes de dere del parte, de conscionno di artici e di reçues dell'artici e dell'ar vero sentimento di Stesano, e mostrato, come si può disendere in quello luogo quello insigne Gramatico. Ma con tutto ciò savissimamente è ributato dal dottissimo Noris, poschè doveva egli faggiuguere, che Borryenos fi poteva dire aneora, fecondo l'ufo di dire del puefe. E di vero questa era la forma o guisa Punica, la cui Lingua, secondo S. Agostino, Hebraa Lingua munime erat affinis; che terminando i malculini in Im, ne faceste la terminazione alle Greca in arm. Così Philistimm, Palaestimi; Suracini, e Sareceni, e cento altri. Ma sorle in questo, secome in altri luoghi, sara stato malconcio dall'Epitomatore , il quale trall'altre belle cofe troncava le autorità portate per conferma dall'Autore, come fi raccoglie da i Frammenti dell' intero e legittimo Stefano, dati in luce da Abramo Berkelio . E avra detto il genuino Stefano poterfi dire Borremor, e Borriamor; quello fecondo la regola, quello fecondo la confuetu-dine del paele; come appunto nella Voce Forma, e Gangres, e Gangrese; e aggiugne, poterfi dire l'uno e l'altro come da Edessa, Edessa, e Edessa, e Edessa, e e rei remaine au vive rixen cioè su nome del parse, e dell'arte y Gamero. Secondo l'arte Gramaticale; Gameron Secondo la tre Gramaticale; Gameron Secondo la definenza del parte. Cotì nella Voce se de ce la Ciri d' Gara si chiamava anco Aza; e che così fino al suo tempo i Soriani appellavanta, non già, come egli afferma da Azone figliuolo d'Ercole, ma dalla Ebrea radice Anzan, roboravii, che pronunziata coll'Ain più aspro, direbbe Ngozan. Gaza a'unque vale sortezza; e così su detta voce Persana, tramandata a i Latini , per fignificare Riecbreza ; quafi podere mostro , e forza , e facoltade. I Siri , o Soriani la doveano questa lettera pronunziare più dolcemente , e meno gutturalmente

forse allora tali non crano, o non parvero, perchè non era ancor sormata la Gramatica, ma che ora il fono, e farebbono intollerabili nelle moderne Scritture. Ufano eziandio parole, e forme di dire, che oggidì riescono pedantesche, rozze, e Latine, e in una parola, col molto lor Frumento hanno mitchiata non poca quantità di loglio. Il Boccaccio medefimo (a) ne' fuoi libri ove più, ove meno, anch'egli partecipò della

deeli altri : e perciò quella loro Cirtà, che forfe gli altri Orientali, e da loro i Greci, chiamavano Gaza, i paelani chiamavano Aza. Launde nella medaglia portata dal fopraddetto Cardinale Noris di gloriota memoria , nell'erudifillimo Libro de' Conti degli anni de Soriani Macedoni, ove è scritto AZA, io non estimo mancare lettera alcuna; che non pare anco, che a principio vi fia spazio per altra lettera ; e che sa, come Stefano dice, che i Soriani la chiamarono coll' Am lene. Tutto questo discoso conchude, che nelle voci, e nelle manere, l'ulo principalmente dee considerars, ove quella Lingua fi parla; il quale molte volle. Accorde la regione da regola e non luthus covrete a conformare una voce, o una maniera e, che ora phi non 'tuit di Solectimo, o di Barbarismo. Ecco per elempio alcunì progon per regola nel Todano, lo feolire dal Letino Cuerla regola in eento esti, fulliste. Dibbit i foolis dal Latino Debit, vulno in Debit, vulno in Debit, vulno in Debit in '19 debit i phi. Ma chi vollet dies on Gisquitta debit i phi. Ma chi vollet dies on Gisquitta e debit i phi. Ma chi vollet dies on Gisquitta e debit i phi. Ma chi vollet dies on Gisquitta e debit i phi. Ma chi vollet dies on Gisquitta e debit i phi. Ma chi vollet dies on Gisquitta e debit i phi. Nota chi vollet dies on Gisquitta e debit i phi. Nota chi vollet dies on Gisquitta e debit i phi. Nota chi vollet dies on Gisquitta e debit i phi. Nota chi vollet dies on Gisquitta e debit i phi. Nota chi vollet dies on Gisquitta e debit i phi. Nota chi vollet dies on Gisquitta e debit i phi. Nota chi vollet dies on Gisquitta e debit i phi. Nota chi vollet dies on Gisquitta e debit i phi. Nota chi vollet dies on Gisquitta e debit i phi. Nota chi vollet dies on Gisquitta e debit i phi. Nota chi vollet dies on Gisquitta e debit i phi. Nota chi vollet dies on Gisquitta e debit i phi. Nota chi vollet dies on Gisquitta e debit i phi. Nota chi vollet dies on Gisquitta e debit i phi. Nota chi vollet dies on Gisquitta e debit i phi. Nota chi vollet dies on Gisquitta e debit i phi. Nota chi vollet dies on Gisquitta e debit i phi. Nota chi vollet dies on Gisquitta e debit i phi. Nota chi vollet dies on Gisquitta e debit i phi. Nota chi vollet dies on Gisquitta e debit i phi. Nota chi vollet dies on Gisquitta e debit i phi. Nota chi vollet dies on Gisquitta e debit i phi. Nota chi vollet dies on Gisquitta e debit i phi. Nota chi vollet dies on Gisquitta e debit i phi. Nota chi vollet dies on Gisquitta e debit i phi. Nota chi vollet dies on Gisquitta e debit i phi. Nota chi vollet dies on Gisquitta e debit i phi. Nota chi vollet dies on Gisquitta e debit i phi. Nota chi vollet dies on Gisquitta e 2a, e fimili. Licito per Lecto parrà voce Latina, e pedanteles; pure è lecondo la forma, o come dice Stefano vivos, o vogliam dire Sule, Fiorentino; dicendo la nestra plebe, Spinisle in luogo di Speziale quello che vende le Spezie , e i medicamenti ; Sipoltura , Filice , Santa Filicita : ove fi vede l' E del Latino in queste prime fillabe fatto 1 . Cost Licite , Sollieito , Simplice , Simplicità fi leggono ne Manoferini , accordandoli col Latino il genio del Linguaggio Fiorentino

Dante volle compiacere gli altri Linguaggi d' Italia , non usarne alcune voci , e trarne dal Latino , e farne da fe ; perciocchè non voleva effer , come noi diciamo , farro fare dalla rima, ma padroneggiarla. È per lo più le firane voci fono in rima. De i molti Solecitati, e de' moltiffini Barbarifmi, che fi dicono ritrovari in gote del 1300. - quali dal Carilmal Bembo, e dal reflo dell' Italia, fono fitati pobli in poffetfo d' Autori, e Maettri di Lingua , se ne vorrebbe addurre alcuno . Perciocche una semplice affermativa colla contraria negativa fi difrugge . Biognano adunque le pruove . Gli Scrittori bene de' due paffati Secoli , ancorchè ottimi , non ne andranno per avventura netri .

coli , ancorché otimit , non ne anoranno per avventura nerri.

(a) Il Boccació medigino ac. ) Il Decameton è finanto, c meritamente , l'Opera più purgata , in materia di Lingua , dell'alire del Boccació . Il Laberinto può fiarle apprefio . Gli altri, Libri non fono tanto puri , particolarmente l'Ameio, pieno di Eatimi-mi volendo introdurre nella nollra Lingua l'ufo de participi del prefente ; che fe cella gli ammetteffe un poco più , come la Frantefe , buon giuoco farebbe . Ma con rutto ciò egli è per rutto il Boccaccio , facondiffimo uomo . Nè men nella Poefa , che nella Poefa , geli è il Boccaccio . Dal Filoftrato , e dalla Tefeife fuoi Poemu fi polfon trarre molte egii e ii noceacio . Dai rinoriato ; e unità accine tuoi gorini o pouno rirrer monte buone cole per la Linua; e i verfi e gli affetti ; e le cole non fon così difprege voli . Andavano più [poglitati , ch' e' nôn lono ftati . Ma vanon letti Manoferitti . La Tefeide flampara, di cut of ferrì il Taffoni melle Annostaini al Vocabolario , è tarta guafta, e più non fi riconofice da quel ch' ell' è ne' tetili a penna, fidi depolitari delle antiche voci , e maniere , e che agli Autori contervan fede e lealtà ; non cost i Corectiori , anzi Corruttori delle flampe . Vogilo , che per tutti mi baltino due : uno preso dalla Voce Scontano . L'elempio di Giovan-uno preso dalla Voce Scontano . L'elempio di Giovanwww proof unto your succession of 1 action quita your Scottards L Elempon Gi Grossian William ib. pp. E for fifteenine, e repired gene press, e featureless in perfesa, fe rits egi, e più de fasi. Il mo ottimo Mi. dice E. Cultractie, che per di evousaggio del peggio vedata tutte y pine fulle far febere versur i l'accentiu, e fa fifteenine, e ripinto gene perce, e fervalitas in perfena, e feito egil, e più de fasi. E. Boccaccio Tetisic lib. I. citato del Talioni cod:

Or così Tefen fieramente andando,

della disavventura comune al suo secolo. Nel Decamerone, o sia nelle

Co fuoi compagni fra le Donne ardite. Molte ne gla per terra feavalcando.

Il Mf. de' Signori Compagni:

II ML

Così Tefen fieramente andendo, Co suoi compagni infra le Donne ardite

Molte ne gia per terra ifcavallando. E Lib. 2. come lo eita il Taffoni:

Facean nell'armi i suoi stupende cofe, Contra nemici e forza e cor mostrando,

Nel Campo quelle genti si orgogliofe, Uccidendofi, ferendo, e feavalcando. E fuoi facevan nell' armi gran cofe. Contro ai nemici gran forza mostrando,

E per lo campe le genti orgogliofe, Uccidendo, ferendo, e feavallando. Scorgeli benistimo, e he il Correttore ha voluto rimodernare anco il numero, e farlo

più fonoro , e più pieno , guaffando quella antica femplicità , di cui egli non avea lapore . L'esempio di Scontento , che mi rimaneva a addure , è veramente curioso . Il Tassoni

dice : Addientivo l' usò il Boccaccio Tefende Lib. 3. car. 19.

Grandi erano i sospir, molti i tormenti D' amenduo, lo vadersi impergionati;

Le mentante se vous impressants;
Via più che mai facea loso Scontents
Le ffere a punto fimile rectai:
Devo ne verfi, che fagenne (legue a dire il nodro Accademico ) venne diferredutamente ai quel valentaumo messa una rima fassa.

The state of the s Mí. che libera il Boccaecio dalla compassione del Tassoni .

Grandi erano è fospiri, e il tormento Di ciafcheduno, e l'affer pregionati.

Così diceano allora; e pregione per prigione. Via più che mai faceva disconsenso

Ciascun di loro a tal punto recati. Quell'avere a far la pois lo' I Tal (fella fele , non piacque al Soprantendente . Mutollo .

Ed egni giorno ler parece crate .

Che fell'er metri e quindi liberati .

Chi badasse alle stampe, direbbe, che il Boccaccio sa de solecismi, come Fossen per Fassero, o Fosseno. Ch' egli si dimensica la rima. Ma le stampe sono bugiarde; epiù sono tenaci della vera lezione i Manoscritti : i quali , quando fi tratta di Lingua , pui onto centaci colta vera scinote i binantecetti: 1 quali, quando in insuita vi conferencia e di dar repole, e di criticare, vanon necellariamente praticat, e confeitati. Poca pratica moltra d'averne ful bei principio in quecha Opera il Tufoni; mentre claminamento il padio del Bocaccio Nov. 4, E fi fil mandi dicreba e, ce que fi filia per fic. 0 per fibri, o vogliam dire per sì coll'accento, come vuole 'eriverti; o per fibrica a come si controlla accento, come vuole 'eriverti; o per fibrica a come si controlla accento, come vuole 'eriverti; o per fibrica a come si controlla accento accesso, particella riempira, trae argomento, che per non averlo trovato, in alta guila, che fenza accento, nelle copie flampate, o fante a pensa, egli debba intenderi per fin eli fecondo modo. E non s'avvede quefto valentuomo, che le copie fare e a penna non anno mai accenti; e corl non fi pud dalla ferittura di quelle deracte a penna non anno mai accenti; e corl non fi pud dalla ferittura di quelle deracminare , come egli vada intefo . Puoffi bene dall' ufo Fiorentino , che non permette il dire in quelto fentimento , fi eli mendò ; ma dice coftantemente , fe gli mandò ; raecento Novelle ( che per la Lingua , e per altre Virtù dello Stile sono un preziolo erario dell' Idioma nostro, ma per la materia sono altrettanto bialimevoli; e vergognole) truovali un gran numero di voci (a), e locuzioni, che fenza timore di farfi beffare, niuno a'nostri giorni oferebbe adoperare ne suoi ragionamenti, o scritti. Ed è ben da offervarsi che queste Novelle sembrano composte dal Boccaccio non attempato, ma giovane; perciocche il Petrarca in una pistola, ch' egli scrive al medesimo Boccaccio, e che da me si è veduta in istampa non solo, ma ancor MS, in un Codice antico dell' Ambrofiana, dice d'aver letto quel libro, e va scusando la poca onestà del novellar Boccaccevole coll'età giovanile. in cui era l'Autore, quando le scrisse. Delestatus sum, ecco le parole del Petrarca, in ipfo transitu, & si quid lascivia liberioris occurreret, excusabat atas tua tune quum id scriberes. Ma dal Boccaccio stesso, miglior testimonio, possiamo raccogliere, che tal non susse l'età sua. Nella Fiammetta poi, nel Filocolo, nel Corbaccio, nell' Ameto, nell' Urbano, nel Filostrato, nella Teseide, nel Ninfal (b) Fiesolano, e in altre Opere Italiane, alcuna delle quali fu composta dal Boccaccio più avanzato nell' età, e confumato nello studio della Lingua, egli appare talvolta un Maestro tanto inselice dell'Italico parlare, che gli stessi compilatori del Vocabolario della Crusca si fanno scrupolo di citarne, e adoperarne l'autorità, confessando talmente disettosi que' Libri nelle voci, nella tela delle parole, e nel numero, che purgasa orecchia non li può soffrire.

Ciò pollo, chi mai ragionevolumente fi perfuideră, che l'Italiano Idioma folle pervenuto in que tempi al più alto grado della fua perfezione, quando fra coloro, che allor l'ularono, o niuno, o quafi niuno fi mottra, che fia fenza macchie, anzi (per dir meglio) che non abbia motifilme magichie (che tali almen farebbono chiamate ne' Libri de'

mo-

ongitere, che il Boccaccio, che fortife quella celebrate Opera in Fotorenino, come egil fi proteila, non innofe nel focondo figalicito, i perchi previbe devos, fi più mans di, o giù mansil ; ma fermplicamente nel primo, cocì ; e sì gii mansil diorale ; e coci. E botte manta a propolito accentato ii 57. a carte și, delle Annotationi del tre-defimo Tuffoni, nel pullo d'una Novella di Franco Sagebeni : e fe masi sì feet un di-lativi, de qualle sulta ma 18 feet un di-

detimo Indois, sei puble d'uni Novelle di Frinco Sagebrit: f fran i Jieru midlanis, de quelle vulle en di fe un fore quattre. Si fee, veix felium finnes timmer di feefbeffere, niume d'uniformi etc.) Più di tunti gli thai, vulc il guidzio, et l'discursitimento. Che modet di quelle uno di Bocaccio; sakattudoli a 1 modi, e alle voci di passi di coloro, de quais regiona nelle Novelle. Coal contraffa il Siciliano, il Vereziano, e simil. Quando diece de Borgogono; so ia la parafa Restafe, annes Frantfe; e va discorrendo; che quota materia farebbe da longo trastaso. In oltre I udo de Topel Forentino e dilares ha patter materiore in alcute parafa, fisconese chi è uncel Topel Forentino e dilares ha patter materiore in alcute parafa, fisconese chi è uncel Topel Forentino e dilares ha patter materiore in alcute parafa, fisconese chi è uncel Topel Forentino e dilares ha patter materiore in alcute parafa. (fisconese chi è unteridentito, che servissimo cambino da Cartalita.)

<sup>(6)</sup> Il Ningdi Fiefelause fu compolho da giovane, nê ha che fare con gli altive Poemi, Tefeide, e Fisiglette, il Cerbescio per purit a, e per grazia, e l'Utisso ancora, non ha che fare coll dmetto : e il Filosolo, e la Finametta lono dell'admetto migliori. Il Salvietta ne ha dato ortimo giudizio di tutti ; e a la mi miento.

non

moderni ) potendosi contar fra quegli antichi Scrittori alcuno si pieno di rancidume, e d'altri difetti, che nulla più ? Veggafi per lo contrario, fe negli Scrittori del Secolo d'Oro della Lingua Latina appajano le medefime imperfezioni; se truovinsi parole o frasi da riprovarsi e suggirsi , nelle molte, e varie Opere di Cicerone (a), d'Orazio, Virgilio, Lucre-zio, Catullo, Tibullo, Properzio, Cefare, Sallustio, Cornelio Nipore, Livio , e di tanti altri Autori , che vissero in quel secolo fortunato. Certo che no. Segno è dunque, che ne tempi del Boccaccio non potè la Favella Italiana effer ancor giunta al colmo della fua perfezione, e bellezza. Perciò può giuftamente ancor dirfi, che nel medefimo ftato foffe allor la nostra Lingua, in cui fu la Latina a' tempi di Plauto, Ennio, Pacavio, Terenzio (b), cioè non ancor pienamente purgata, non pulita abbastanza; e ch'essa dopo l'Anno 1500, solamente comiaciasse a persezionarsi, come parimente avvenne alla Latina nel solo secolo di Cicerone. Oltre a ciò niuno Scrittor prudente ci è oggidì, che stimi cosa o lecita, o degna di lode l'adoperar tutte le parole, e maniere di dire, che fi ufarono dagli Autori del folo quattordicefimo; come fa talvolta ne' fuoi Libri Lionardo di Copova (c). Per confentimento di tutti i faggi fi debbono elegger le voci più pure, le locuzioni più leggiadre di que' padri dell' Italico Idioma, e non toccare il lor rancidume. Altrettanto ancor facevano i Romani Scrittori al tempo di Cefare, e di Tullio; e chi altrimenti operò, fu dileggiato da tutti.

Secondariamente le Lingue allora più fono falite in alto pregio, quando elle hanno avuto più Scrittori eccellenti , che con esse abbiano trattato tutte le Scienze, e le Atti. Contuttoche Omero, Esiodo, Orseo, Lino, e altri valenti Autori aveffero si felicemente feritto in Greco, pure non gionie giammai quell' Idioma alla fua perfezione, e gloria, fe

Della Perfesta Poefia .

<sup>(</sup>a) Cierrene, Oixio, Proprezio ec.) Non fon degnati da Gramatici. Citano quei rancidi, quegli antichi, Lucilii, Eunii ec. e quelti flimano ottimi Autori di Lingua. Vedanii Pricisano, Nonio ec.

Lingua , Vedanië Priciarso , Nonio cc.

Terenzio non vo metodato en quegli iltit, (d. ) Essar, Peatris , Terenzio , Terenzio non ficesorem folectini e il altituti del promo del

<sup>(</sup>c) Lionardo da Capova pratico col Boccaccio folo, cioè coll' uso del Popol Fioren-zino di quel tempo ; e ci bifogna alcun poco conversare col Popolo Fiorentino di quello tempo , o immedistamente udendolo parlare , o mediatamente per via degli Scrittori Fiorentini , o allevati in Firenze , per d'fernere , quali voci anche in oggi si pratichino di quel Secolo , she sono le più ; e qual sieno le dismesse . Akumi Napolitani vorrebbero la Lingua Toscana, Lingua morta, per non avere la pena di studiare, se non i Libri d'un so-lo secolo. Salustio su criticato come affettatore di voti antiche. L' Affettatione sia sempre vizio; ma non pare per quello si condannano gli Autori antichi, come barbari, e impuri.

non in quel tempo, in cui fiorirono Platone, Aristotele, Isocrate, Demostene , Eschine , Sosocle , Euripide , Aristofane , Teofrasto , Senosonte , e mille altri famoli Greci, che trattarono, e coltivarono tutti l' Arti, e le Scienze. Non fu differente la fortuna del Linguaggio Latino. Al secolo di Tullio, in cui vissero tanti gloriosi Scrittori, toccò l'onore d' averlo perfezionato, quantunque ne' fecoli avanti non pochi valentuomini avessero acquistata gran lode in iscrivendo Latino, e si stimassero, e tuttavia si stimino cotanto per cagion della Lingua le Opere di Plauto, e Terenzio. Certo è, che si credette una volta da i Romani: Musas Plausino fermone laquaturas fuiffe , fi Latine loqui vellene . Sappiamo altresì , che da A. Gellio (a) è chiamato Plautus bomo Lingua, atque elegantia in verbis Latina princeps; e altrove Lingua Latina decus. Terenzio parimente fu da Celare appellato puri fermonis amator; e Tullio lodò in lui elegantiam fermonis, per tacer tanti altri, che fommamente lodarono la favella di questi Autori. Certo è ancora, che da i Libri di que primi Latini fi traffe la Gramatica Latina, e non da quelli di Cicerone, Virgilio, ed Orazio, Ma ciò non offante l'aureo secolo dell' Idioma Latino fi riftringe all' età di Giulio Cefare, e d'Augusto suo successore. Ora venendo alla Lingua Italiana, è cosa palese, che in quel secolo riputato d' oro ella non ebbe Autori eccellenti, se non Dante, il Petrarca, e il Boccaccio, i quali pure non trattarono materie gravi, ne Scienze, ristrinsero i lor selici Ingegni ad argomenti leggieri. Non meritando i libri de' Villani (b) d'effere proposti per idea delle buone Istorie, perch' effi più per le cose, che per la dicitura, e per altre virtà, sono da prezzarfi; può dirfi, che mancarono in quel fecolo alla Lingua nell' Arte Istorica valenti Scrittori . Le altre spezie della Poesia , cioè l'Epopeja , la Tragedia, la Commedia, la Satira &c. la Gramatica, la Mulica, l'Astronomia, e le altre discipline Mattematiche, la Teologia, la Filosofia Morale, e Naturale, l'Orataria, e per poco tutte l'altre Scienze, ed Arti , o non furono per alcuno coltivate , o pur da rozzi Scrittori infelicemente comparvero registrate ne' libri . Anzi sembrò , che in quel fecolo non ofaffero gli studiosi impiegar la Lingua nostra in materie gravi , effendo infin' allor durata l'autorità della Latina , she si usava in tutte le scritture, e nelle stesse lettere samigliari. Il per-

<sup>(</sup>a) Specchiamoci in Aulo Gellio, Gramatico dottiffimo. Era dopo i tempi de' Cefari, de' Salullii, de' Ciccroni; e purc fa quello Elogio a Plauto. Plastes Innes Line; gase, atque stegentie in veris Letina Princepp. Non dicc Ciccrone, ma Plauto. Difingorva la Lingua dalla Eloquenza; il ferol d'oro della Lingua, dal fecol d'oro della Eloquenza.

quenza.

(b) Le Storie de Pilleni , particolismente di Giovanti , Goo dimabilifime per la dictivira , c fi pedicon paragonare a quelle di Tobre Pietore, di Siciona, e degli altri puedicioni per la constitucioni della propositi della propo

chè non si veggiono libri composti in Italiano a que' tempi, che oggidh si leggano, o si vogliano leggere, se non son le Poesse d'alcuni, e il Decameron del Boccaccio. E le così è, come son può negaris, portà egimai con ragione affernarsi, che il secolo decimoquarso (a) suffe il più glorioso, e perfetto per la nostra Lingua? Gli Autori grandi, e gl' Ingementati son quegli, che dan vita, e perfezione alle Lingue, non l'ignoranza, e la barbarie de' tempi in cui senza dubbio era sepolta s' età del Boccaccio:

to freza luogo pare (b), che son potesse mai nel secolo mentovato effere giunta al non più oltre l'Italiana favella, fapendosi, che non
n'erano prevanche stabilite le Regole, non era sormata la sua Gramatica;
e ciascuno usava a suo talento locuzioni, e parole straniere plebee, roz-sensa conoscere quesi, che ora sono a noi folocissimi, e barbarismi,
est'eglà in serivendo o parlando commettea. Quindi nacquero tutti que
difetti di Lingua, che si osservano ne'libri di que' tempi, non potendofi ben parlare, o scrivere, senza il sondamento della Gramatica, e sen-

(a) Seedo idecimo quarro, non glorioso e perfetto per la universalità della dottrina, dell'evulzione, delle nottrità aggiunte dopo, di altri lomi, fori, genulcezze, fubblimità di comporre i ma glorioso e perfetto quanto a una incontaminata, e cichietta, e femplice

Linear Google

the component and a second a s

za Ispere ciò ch' e virtù, o vizio nella favella. Nè vale il dire, che ancor con Solectimi (a) fi, pob paramente in qualunque Linguaggio ferivere, effenda i foli Barbarifmi contrari alla purtu delle Lingue; poichè in ogni Lingua è vero ciò, che fa loritto dall Autor della Nettorica ad Eronnio nel lib. 4. Latinitat (corno a riferir le lue parole) of, que formonem parum confervat ab omni vitivi remetum. Viria in fermune, quominat Latinus fix, duo poffium elfe, Solaccipum; Or Barbarifmus. In quarto luogo ne pur fu in quel fecolo purgata il Ortografia (b). Si ferivevano con fomma confution le parole, fenza le necestarie textre, o pur con altre non necessarie; in maniera che, qualor si leggono i Manusciritti di quella eth, blogna confessare, che le Italiane Scritture erano allora mole

c) Con Selezijni non il può personere in qualunque Linguaggio ferivere; perciocide è peggiore visio del Barterimo il Senezione. Non il può dire peggiore conficencioni del proposito del concordante per selezione del conficencioni del recordini mentione a noi Firerimi , che abbanno nel noltro parter ordinario finilità i una mano di fenocordante trannadateri dal Secolo del 1400-in cui il gualdi la lingua, checche cagion fe ne fulle, il ricorrere alle Gramatiche; e non avere busicanta per la malla naturale delle voti , e del modi , che è ricca e leggianda; pociche un Solezimo, ped (cappi in nobile) e penfala fertirara, gocorroppe del propie in nobile e penfala fertirara, gocorroppe.

<sup>(</sup>b) In quarte luego ne pur fu in quel secolo purgata l'Ortografia . ) L'Ortografia era porava con quella, e faceva tutt' una voce : imitando in ciò la ferrata pronunzia , come appunto si vede nelle Inscrizioni Greehe , nelle quali all'uso antico non così sottile e accurato, come il moderno, ma pure, non fo come, più femplice, e più magnifico, non compariscono nè apolitofi, nè figiriti, nè accenti : de' quali non vi abbilognava nel tempo che fioriva la Lingua , e pronunzia Greca; ellendo poi venuti i Gramatici a ritrovare que fegni, per perpetuare e mantenere la vera pronunzia, che con tutta la loro diligenza mon è riufcuto. Io non ci ho dubbio, che fia preferibile l'uso degli apostrofi al non uso: poiché a chi non intende molto, nè molto è efercitato, può generare delle tenebre, e delle confusioni . Il Cavalier Parino , insigne Antiquario , in una Greca Inscrizione , ove si leggeva ΔIΩN , in vece di tradurre Per quae , Fier , traduffe Dio cioè Dione nome proprio ; e di que li shagli ne porrei contare moltiffini ; ficcome quegli nati dall'attaccarfi nelle Lapide The state of the policy of the state of the role insieme, son quelle cole, che fanno pigliare in grandittima parte gli sbagli a chi non è molte avvertito nel maneggiare i Manolcritti ramo Greci , che Tofeani . Ma non fi può condanare quell'uso, col quale sono scritti tanti preziosi avanzi della Antichità, e pub condanare quell'ulo, col quale sono scritti tanti perciosi avanzi della Antichià, e a di quale noi pollimo trarre putale e difficilimite conietture. E i see aver grado agli antichi di quella ioro semplicità, ia quale i moderni col disentere e fegarere le voci in ou colla Lingua. A nati quando le Lingua e partivono e ficriveruno bene, aono ci esta quella fottiglieran e diffirmione di Ortografia, che è nara, dopo che elle sono scalute, e traili-grate dal primire laftro. Gli accesti, e i punti sono sitia in tutte lingue moderari , e inventati da Grammatici per lo schirimento degli Autori. Lontano era allora adroque l'Intione (ilona d'Alla perfettoro dell'Ortografia i o voglio consedere. Lontano dalla perfettoro dell'Ortografia i lo voglio consedere. Lontano dalla perfettori dell'Ortografia i lo voglio consedere. Lontano dalla perfettori della Lingua : nego .

to lontane in questa parte dalla lor perfezione : Il medesimo ancora avvenne alle Latine, prima che Cicerone, e gli altri suoi temporanei (a) deffero loro l'ultima mano. Aggiungali finalmente, che le Lingue han bilogno di lunghistimo tempo per conteguire la lor perfezione, come si vede nella Greca, e Latina; laonde può parere inverifimile, che l'Italiana potesse in un secolo, anzi durante la sola vita del Boccaccio, quafi nascere, acquistar corpo, e gingnere alla sua più alta perfezione, masfimamente sapendosi quanto grande, e universale sosse la rozzezza, e ignoranza di que tempi . Finalmente merita particolar confiderazione ciò . che il Petrarca vecchio ferive al Boccaccio fuo grande amico, e anch' esso attempato, intorno allo Stile Volgare, o sia intorno allo scrivere in Lingua Italiana . Ecco le sue parole prese dalla pistola 3. del lib. s. delle Senili : Mibi aliquando mens fueras , totum buic vulgari fludio sempus dare, quod flylus alsior Latinus co ufque prifcis ingeniis cultus effet , us pene jam nibil noftra ope , vel cujuslibes addi poffet : As bie modo inventus, adbuc recens, vastatoribus crebris, ac raro squallidus colono , magni se vel ornamenti capacem oftenderet , vel augmenti . Quid vis ? Hac spe trattus , simulque stimulis actus adoloscentia , magnum co in genere opus incorperam ; jactifque jam quasi adificii fundamentis calcem, ac lapides, O ligna congesseram ; dum ad nostram asasem respiciens O. Superbia marrem , O ignavia &cc. , intellexi sandem molli limo , instabili arena perdi operam ; meque , O laborem meum laceratum iri , Tanquam ergo qui currens calle medio colubrum offendis , substiti ; O consilium alind, ut spero, rectius, atque altius arripui; quamvis sparsa illa, O brevia, atque valgaria jam , us dixi , non mea amplius , fed vulgi porius facta effent . Polcia fi volge a declamar contra l'ignoranza , la fuperbia , e i vizi del fecolo fuo. Le quali cofe da lui feritte in tempo, che già le sue Rime, quelle di Dante, e tutte le Opere migliori del Boccaccio erano pubblicate, affai palefemente dimostrano, come allora stesse l' Idioma Italiano . Perciocchè diceli lo Stile Volgare modo inventus, adbue recens, cioè poce fa nato, e ancor bambino; vastasoribus crebris, ac varo squallidus colono ( b ) , rozzo , squallido ; perchè pochi le colti-

<sup>(</sup>a) Cierrone, a gli inter Juni resempseroni, non dicter o l'ultima mano alla lingua. Latina II elomo, e è fisco, per conò dire, della lingua Grera a, Latina, fi runchilo in una flella età. Quando fi comunciò a ferivere ornatumente in Volgare, la Lingua non era infente : vare più d'un Secolo datello e cra a ha paffera per più d'una strallà, e ria partara, e ripurtas di molto tempo. Del relto il Petrace channa lo Soile Volgare di frefor remote, e remesta, per tangoro talla Lingua Latina, vi fera veriro di lati antichiffitta i nella quale i Letterati avenno durato a ferivere fino al foo tempo.

<sup>(</sup>b) Quando il Petrera dife, che lo filte Volgare rea sono fossilitato colono, dicare voro i perché olive a Dante non ei ere che gli averde daso lutto, n. è cra falito fu egli colla gentifiliron fun maniera, n. è il tou fosite Boccaccio; o pure di poco eran faliti fu, qui petranno vecterne tutta l'efferto. E di fatto il Petrana fe ne marquigli della fatta que avenno incontrera fuori della fua efpettazione le fae Rime, e fi può dre , che in parte na consistatifa e fattiri quallo fosippo, che eranno per far poi vi epi fu grandifimo nel tem-

vavano bene, molti lo trattavano male; magai ornamenti, vel augmenti-capar, e iacevafi conoscer capace di molto accrescimento, ed prinamento.

Per lo contrario chi vorrà credere, che fia andata dopo il fecolo quindicelimo fempre più declinando, e mancando la bellezza, e perfezione dell'Italica Favella? Non ci è persona letterata, che non sappia esferfi ravvivato in Italia lo studio delle belle, e buone Lettere, principalmente a' tempi di Leon X., ed essere poi questo da li avanti cresciuto a tal fegno, che non si può punto paragonare il secolo del 1300, a i due ultimamente scorsi . Trattone il Petrarca, ingegno veramente maravigliofo, come dalle fue Opere Italiane, e Latine fi scorge, ed eccettuari pure il Boccaccio, e Dante, e qualchedun' altro, non ha quel fecolo. chiamato d'oro (a), alcun' eccellente Autore, che abbia meritato l'eternità; laddove infiniti, per dir così, dopo il 1500, ne può mostrar la Lingua Italiana, da quali fi fon felicemente trattate le Scienze, e l'Arti tutte. Per valor di costoro è salito in sommo pregio apprello le. ftraniere nazioni l'Italico Idioma , cioè lo strumento , con cui si sono esposte e descritte le suddette Scienze ed Arti ; sonsi sbandite , e più non si soffrono tante parole, che forse una volta surono in pregio, ma ora fono da noi tennte per barbare (b), e pedantesche, tante maniere di dire intricate, rozze, oscure, e Latine, che tratto tratto s'incontrano per le Scritture antiche; s'è coltivata, e ridotta la Lingua fotto le sue Regole ; sonsi composti più Vocabolari , e Gramatiche ; s'è infegnata l'Ortografia: onde ben si foorge, che l'Italia tanto per l'Arti , e scienze , quanto per l'Idioma ne' due proffimi passati secoli è più che mai fiorita. Vero è, che noi abbiam tratte e dobbiam trarre le regole della Lingua da i primi , che scriffero in Lingua Italiana . Ma così ancora fecero i Latini, fenza che ciò toglieffe la maggior gloria al Secolo di Giulio Cefare. Vero è, che dal 1620, in circa fino al 1680,

pi avvenire. È noto il Sonetto: S' i avvili credato, che sì core Foffer le voci de fofisi mini n' rima. È altrove: che de fost detti fi fuenas conferve in più d'au longe. È Dance fu faibito, letto in filiali pubblici, e da per trutte comercato; e cla molectima Boccaccio letto e fosto pubblicamente in Firente. La Dan Maelli per telimonianta d' nel Mondo in nofa Lingua in perfona di que tre primi Autori, fa tale ci tanta de fi poò dire, che quegli e primi fosfero, e perfettifismi, come di Omezo da Velleio fe detto.

<sup>(</sup>a) Il Secolo d' oro non tanto è detto dall' eccellenza degli Ausori , quanto dalla linga: ha quale allora gorreva e, fu da quegli parlata e ferita. L'effest rattata nel Se. soli fuffiquenti le Scienze e el Arti , non rifufcita quella antica mimistabile purità , fohtettezza e evideora di dire.

<sup>(</sup>à ) Oh în quatito a persit berhare, chi le veol cercare col fisicellino și incontrano per tutto. Le Communite, ce le regist tutte fon fondate fu qui fecol dectantes in oggi per barbaro del 1300. ci Vocabolari ancora prendono da quello il più. Al tempo del alvinia, per confisione di marchéfeno, fi lacivazione vedere le festitute fessa rerori colo del 1300. il quale far fempre il fecolo Regolatore , o per dit meglio , la Regista.

il Gullo Marine(co (d), fra gli altri danni da effo recati all'Italia, ebbe ancer per compagno il poco fludio della Lingua; ma ciò, non fu generalmente, nè da per tutto; perché nè pare allora mancarono va lentiffuni; e ligiadriffuni Scrittori; e a' nolfri tempi s' è ravvivato più che mai col bono Gulfo della Poefa ancer quello della noffa Lingua.

L'unica ragion dunque, per cui argomenano alcuni, che dope il 1400. (d) comincialfe a declinar l'Italica Favella, e a perdere la fina perfezione, confille in dire; che in vece de vecchi buoni vocaboli, e modi leggiadri di dire lono dappoi introdotti de nuovi) e tanti in numero, che il favellare, e lo ferever ancro del più lodari Auseri è divenuo men fignificante, men bereve, men biune, men bello, men varge, men doler, e men puro, che quel sun me, che fipulativa, e fi firevellare, col ferrire il Cava Salviari nel 3-lib. cap 3. degli Avvertim. della Linna Ma tanti firmatifimi verfi, canti nobilifimi più compositi e due ultimi paffati fecoli da uomini eccellentifimi, in tute l'Arti, e le Scienzo posono ben tollo farci apparir mal fondata, e finana la proposita dire, posono ben tollo farci apparir mal fondata, e diamo le ragioni da lui apportace in pruvua di quella lua opinione. Ma per buona ventura il Salviati niuna ne arreca, facendoli forfe a credere (c), che batti l'affermazione fua, o por ciaficuno fe ne possa per fiefe (c), che batti l'affermazione fua, o por ciaficuno fe ne possa per fiefe (c), che batti l'affermazione fua, o por ciaficuno fe ne possa per fiefe.

<sup>(</sup>a) E Grifo Mainufe non cice della Poefia . Ma la corruttela nella Profa quanti hanno introdotto la distinti del cuttivo guilo, ci vende quel feculo bendatto. Dana te, Petrarca , Beccacio: a suggit degli siani feculi ; che dietro alle loro veltiga fi fono altati, o Del redo fe non fi tien termo il riperto verfo la revvento autorità dei nontin maggiori , ho pusur si la Lingus, i a tove di creferer, andech in decidia cione, e ta novina; ci cutti alla la Lingus, i a tove di creferer, andech in decidia cione, e ta novina; ci cutti di active della fiateranti opinioni , sono il fapendo, a che appigliati fi fi fart tassiti come l'aver in also mare ; a sacca notte, fenza go-veno.

<sup>(4)</sup> I Isalica freult, non coniech a deliurer depo il 1400, pet l'introduzione folsemente divendent nonvie et tible, non principalmente per l'intantrie le consignationi e fare loccioni: che questa è l'imporrante a; quali 1500, che erano netti de quelle toller delle Giamatiche fatte full'autorit di quel del 1500, che erano netti de quelle toller delle respectatione. Cli fimmiffied verif, e tenti mobilficia Livie compfili se lore introducera dell'autorit di quel del 1500, che erano netti del quali finanzioni se la comporte quali controli della controli della controli della controli della controli della controli della fore opinione della controli della fore opinione della controli della fore appropriate quali controli della controli de

<sup>(</sup>c) Ferrado de la composition de la conferior de la composition de la conferior de la composition del

fo avvedere. Solamente rapporta egli un faggio d'un'antica Operetta, in cui può ( come egli fi pertuade ) apparire, che in comparazione della moderna fiu maravigliofamente più efficace, più bella, breve, chiara, dolce, vaga, pura, e leggiadra la dictitura degli Scrittori del Secolo d'

il sofino S., chel mini Mo. Ma fe voi poi chre all'afferture, venite colle prote, e con gli argunetti e allor noi contrappoghismo alte prote, e al trai argunetti e; e flancho in contrappoghismo alte prote, e al trai argunetti e; e flancho in colle prote e al trai argunetti e; e flancho in colle protecti e al trai argunetti e; e montreremogi in quel merzo con una transpullifiana, alcevano effi, arteraire, e non protennos varia putto e de poco, ma templetenente pronounriandola, e voule, che gli di creta. Ma il săstiaria dei lodre fonumentere, quel Liberto degli, d'armendamente regli arteriori, mon mi pare de fa sel crol e, potché egli col recare da cui Libro, che non era allora dismente che non filma, che balli la farquite affermation last in fronte per avvalettal, a rea sichane technomiame fedolmente produte da guel medefino Libro. Ma ciò non è ferrio i poinde de non filma, che balli la farquite affermation last in fronte per avvalettal, a rea sichane technomiame fedolmente produte da guel medefino Libro. Ma ciò non è ferrio i poinde de non filma, che balli la farquite affermation last de la forde degre a povare ch. che intende il Salvaria e de con distramine di sono avolto cacciara, come modello e deripiare di Lingua, e per un capo d'opera, ovvero per un fino e maedina laccondita di sono di son

Multa renafcentur, que jam ceciaere, cadenique

Ogne and he les peoch, et quait vanno e vengono; e ognom he a Perizer colle proportion de les peoch et quait vanno e vengono; e ognom he a Perizer colle proportion de les peoch et quait vanno e vengono; e ognom he a Perizer colle no Periger i nelle XII. Tavole Esda per les, dal Greco 12-les, e non pla de terre, some voole est flor Cancochais il Tavole Esda per les, dal Greco 12-les, e non pla de terre, some foso Autore di bonon Latinità. Il rego. Nel anche terre le proble di Ciercroc Banno de dicono Essamigliane ; in vece di lenera; a mano di dei lemen proprieché, e nere de se fidero più su tio quelle voci, che quelle, Per quelle repose di non illimare Autori adoptere ten no linguest filtrare pre tail, e les on quelle dell'est, in ciu uno viev, di mano in sumo e c. che ferivano fecondo la mocia, la quale matandoli cgal ruar anni fra che fil mosì ille, e siempe finorimo gli anchi cono control dil vitano veci in tauti t'empi ficuragente; e alla cicca unite / Sterbbe troppe la bella cola. Il guidezio, che va dobretto, colle ficali principalmone delle parole, filo provibbe andre a risoli colle dell'esta dell'esta dell'esta dell'esta della colle alla colle principal dell'esta proprieta la colle colle provide dell'esta della colle dell'esta della colle della colle dell'esta della colle colle colle della colle della colle colle colle della colle c

oro . Eccovi alcuni di que' detti scelti . I. Come bella , e come splendiense gemma di costumi è vergogna. II. Ella è verga, e sconfiggisrice de mali . III. Guardiana di fama , onore di vita , fedia di virtude , e di virtude primizia, lode di natura, e segreto di tutta onestà. IV. Armamento 2 di Della Perfetta Poelia.

mente , e dalle sue sorgenti , vogliono studiare le Lingue . E forse anco eredeva , che a mente, e anie use roggenii, vogazioni unusure te tringue: a mire ano crotova, che a nas, come lui spretturino sullo mantate della fina Lingua, il dovette alcun poro cer-cano come lui spretturino sullo s la tue non fentenza farà giudicata , ma tenerezza. Esaminiamo un poco i tuoi esempli portati da te , di quello tuo tanto decantato Libro

degli Avvertimenti.

I. Come bella e come splendiente gemma di costumi è vergogna . Che cosa ci è . per l'amor di pellegrino in questo esemplo , se non la parola Spiendiente , della quale io non mi posso valere ? E che scienza inntile è questa di apprendere parole , che subito imparate mi conviene dimenticare ? Questo vostro teloro , o Tolcani , per dire un Proverbio Greco , mit diventa cambinatare i Quello visito tendo, o loccani, per aire un Proverbio Greco, mit diventa carboni. Non ho bilogno di caricarmi la memorna di roci da non tiufa; o che leggendo cotefia forra di Libri da voi polta innanzi (come che, fecondo il Fiorentino Proverbio, e chi pratica col 1000pp qili fe n' attaca ) io, per voler effere troppo Tofcano, venga ad effer barbaro, cicè non intelo da coloro, a quali io fetivo.

Splendiente è voce tra gli altri ulata da Giovanni Villani , alla cui purità il Salviati dice accoltarfi questo Libro . In alcun caso può parere più espressiva , che Spiendente ; come in Crefcenzio Lib. 4. Cap. 19. ove , benche due stampe di Venezia dicano Respiendente ; e la Edizione di Firenze dello Nierigno , ovvero Bastiano de Rosti , abbia Resplendiente ; così fia citato nel Vocabolario alla V. Risplendiente: pure mi piace, non so come, più la lezione di Splendiente, portata nel Vocabolario in quella Voce. Dice adunque Crefcenzio nel sopraccitato luogo, ove parla delle Uve : Il loro granello fia dalla luce trasparente, e Splendiente : ove pare , o io m' inganno , che Splendiente (pieghi più che Splendente , il Pellucidum de i Latini, e il supuro de Greci, e'l Trasparente degl'Italiani, e'l Resplandeciente degli Spagnuoli; e come questo sia derivato non da Spiendens, ma da Spiendescens, ehe non de la fiesto, Giovanni Villani diste: Splendiente di splenderi; quasi Radiis splendescens, etc. non vascense; Lib: XI. Cap. 3; E vidi solui medesimo Splendiente di splendori at mado del balenare. Siccome adaque Spiendeus, e englerar, non è la medelima di Spiendeus, nuccessi cure; cod.
Spiendeuse promustato dificio, e di quattro fillabe, non è lo fletfo, come a prima vilha parrà, di Spiendeuse. Il lager quello forte, non far a finto infruttosi coda, per gore qu'illa roue i mandenticie. a luojo i tempo richiamare. Com belle , e e monta, ter poter quita regiment l'origine. E en notate i maniera di en alloitui, a Perspuer, e non a, le le fregges, come commentente i direche; ia quil moniera per tento qui Libro l'iroquentifima, perricolarmente nelle definitioni di Virtò, e di Virti. in maniera lagitata, efiperillia, vir a, e acconcia al parlase figurio, e fentensiolo; maniera utita afisi nella loro fecconda e rivera Linqua degli jagledi; e che il posi ultimoste, perche non fi faccia di overchio pattere. anche in oggi .

11. Ella è verga , e feunfiggitrice de' mali . Io non so considerare altro in questo esemplo, che la Voce Sconficgitries. la quale è galante, e ne infegna a formare delle altre fa-la la la Voce se la laberiato di dicorrendo delle Fernmine. Non faretlatrici, une fecca-trici funo. Il che fu initiato dal Cala nel Galato: Malte mericai facultatrici, i, e fectarici, fiche guar a quelle orecchie, che elle affamanno. Il Bembo nel proemio elegantiffimo delle fue dottiffime Profe: Se la natura, Monfignor Messer Giulio, delle mondane cose produciri. ce, e de fuoi doni fopra effe dispensarrice; mostro di questa desinenza di compiacersi; nè più ne meno che Tulleo nel quinto delle Tusculane: O vitae Philosophia dux, o virtutis ndagarrin , expultrinque vitiorum ! O della vita guida , Filosofia ; o di virtà rintracciatridiristura lo dispiacere a' rei . V. Non ci diamo troppo ne nostri intendimensi, e rangole, srappassiamo in quelle cose, in che gli accidenti ci menano. VI. Neense vale apparare le cose, che far si debbono, e non farle. VII. Leggiamo d'alquants ch'erano nelle mans molto gottofi , e di grandi poda-

ce , e di vizzi difeneziatrice ! Quelto Sconfiggitrice non è , come Splendiente : fi può ben ulare con franchezza .

111. Guardiana di fama , onore di vita , fedia di vertude , e di vertude primizia , lede di natura , e fegreto di tutta onessa . Guardiano oggi si dice nella Religione di San Franceico il Superiore del Convento; e in Firenze il Superiore Secolare delle spirituali Confratar-nite : o Compagnie ; e il cultode degli armenti, a delle gragge. Ed è la propria Tolara parola, che risponde alla Latina Cojilar s. Sodia è la Toscana, che risponde alla Latina Sades . E con tutto che anche in Tolcano ottimamente si dica Custode , e Sede ; pure Guerdans, c Salis, linguaggio più particolare del pede. Di tarta confile y compile per di mano e porte dans de gene confile, per feginicare de gene confile, por que de mense portette confile i è maniera ulgifilma da tenti : nodiri annicha, che il Troe del Provennich, c 1 Tose del Gosquenolo e 1 Tose del Formarie, vennero anch'effi a rapprefenare. E voglio anche aggiugnere il via de Circet, viair è consip directo con i in tarta deligenta. Pupilipinemente

V. Armamento è de direttura lo dispiacere a' rei . Io credo che abbia a dire Argomento è di dirittura : il che fi convincerebbe dal Latino , donde è prefo . Fanfi molti ertori in quelli Volgarizzamenti a non rifcontrare col Latino . Il Taffoni nelle Annotazioni al Voca-Oldri Volgarizziment a mir. Errore, dice: E pni firmo errore il Mare, per commensare, o andar per la mare. Entid. Virg. L' ampie pamora dei Mare it conviene errore i elempie cavato dai I Italioni, dalla Voce Piano el Vocabolanto, over fia ciasto. Ma ebi non vede, che panto si ricordi del vassimo maris august arandom, di Virgilio Eneid. lib. 2. che quello Errare ha da dire Arare I il modesimo Tassoni alla V. Conserva (per non parere io di volere eferciare la centira più co forestieri e, che co nostri ) claminando la Voce Conserva, non si avvide, che nell' elempio di Crescenzio, addotto dal Vocabolario, Conferent non vuol dire laige rieglis per festion de crie, ma Serua compagne d'aire Serue', metidone, che il Ten Latino charana Cofernome. E quella centina gli arrebbe faito più onore re quei leogo, che quella del Cellarismo, che per lo più rintenda d'acque, che poù effere benisfimo sha gio di filamps; c che avelle a dire Cellarismo (conferva d'escapa; o per il Latino Cellarismo non vi andalle, effendo giù flaco detto di lopra, e quivi ripettuo fallamente. Alla UNCC Comptell' lettempo di Crictorico 5.66. Allassa gli sechi pioli, e it marfeste comprelle. non fignifica quello, che fignifica Gemprific apprefio al Boccacco, detto Fiorestinamente per Campicili, gugli, remediari na è il Latino Campinilir, cicé faitile, halfe, fabissar-to, che è tuno il contrario di quello - Campinglir, cicé faitile, halfe, fabissar-to, che è tuno il contrario di quello - Campinglir andis, cicci il Latino e, che è trasso da Varrone Lib. 2, de Re Rull. Cap. 11. ove gurla de' fagnali della banda de' boso i Pidgir veriar, campinglir matir, fabismiri veri Alla Vocc Criptomo I elemplo di Livio: E ana le gia-rirari campinglir. taro nella più presso crescenza del Fiume ( ove parla de' gemelli ) filmerebbe uno , che voles-Te dire , dave il Fiume è più groffo ; vuol dire , vicino alla ripa , alta quale egli pola della terra possiccia. Il Latino: in proxima alluvir , cioè dove il Fiume creice , cioè accresce , la terra : che Alluvier appunto è definita nelle Leggi Romane , incrementum latens , crefeenza, ehe fi fa a poro a poro, l' sequa fempre deponendo alla riva . Alla V. Fordare, l' elempre di Seneca Pitola 98. I Fordari rano nell' antica Editione figuegati per Affrat, quando dal tetto fi vede, che vuol dire gli Senderviounder, che fono piccoli Fordari portatili . Tumultus coquorum eft , ipfos cum obsoniis focos transferentium . Laonde l'antica-ipiegaz one è stata meritamente nella ultima Edizione tolta via , con mettervi la propria e genuna . Alla Lettera L. si leggeva Lontanamento per Lontananza; e apportavalene un solo esempio del libro di Marsilio da Padova intitolato Defensor Pacis, indrizzato a Ludovico Bavero , tradotto dal Latino in Francesco , e dal Francesco in Fiorentino ( così si legge nel Mff. Medico ) per Lorenzo di Frenze Critadino . E notifi , che nel 1300. e in quel torno , i nostri uomini quello , che ora si dice Italiano , e Toscano , diceano comunemente Fierentino, così aftriagendoli a dire la cosa steffa, e'l comune no del parlare, prima che fossero inforte le siere quistioni, che sono venute dopo. E la Lingua Latina, perche nata e parlata a principio nel folo Lazio, benche fi dilataffe per rutta l'Italia, e fuori del Lazio,

ges ne piedi molto infermi, e fuvono isbandiri, e lovo beni pinvicati, si che womnere a fastile menfa, e povere ichi, e per queflo guerriono. VIII. Molsi bo io veduti, che paelando hanno fevallato, ma appena vidi mai nince, che favellasse accondo. IX. Noma costa puose essere più siera: commestere sutto a colui, che si convenga dure. X. Grande merevigliamanto

fi durb a chiamare sempre Lingua Latina , c Lingua Romana ; ma non mai , almeno comunemente , Lingua Italica ; e pure fi parlava tunto bene nel Lazio , quanto fuori . Ma musemente, pe elempio del Difenditore della Pace: Chi contrafia alla possanza, egli contra-lla al lontanamento di Dio 4 la confiderato savistimamente, che sosse tratto da quel di S.Paoto ad Rom. 13. Qui peteftati Dei resistit, Dei erdinationi resissit ; e in consegueoza , che quel Lontanamente aveile a dire Ordinamento . E cost nella seconda Edizione la voce , è l'elempio furono levati . I compilatori de' Leffici", de' Dizionari , de' Vocabolari , hanno un gran fafcio di cofe alle maoi ; e non possono tutto vedere ; e le tante e sì varie autorità claminare . Nel Calepino si legge Cremium per Carne fritta nella padella, quasi ella avesfe la derivazione da spisti, quando questa voce fignifica tutte quelle aride cofe, o brucioli o scope, o stipa, o sermenti, che si pongono per accendere, e avvivare il tuoco, che si Bologaefi ebiamano Brufata, e noi potremmo dire Brucingia, e i Greci gecyano da guina, Latino servere, e guiyana. I Latini da Cremure differo Cremium. E così a quefli fecchi alimenti di fiamma fono paragonate l'offa fue dal Re Profeta. Kuntim av , è posto come vocabolo custrente ; o militane ; nel Lestico , con manifestifiumo sbaglio , ficcome mi fete offervare , quando fi qui in Piorenza , il dottifimo e amabilisimo Patre Don Egrando di Mentingon i porche il patto d'Arriano del pattiaggio d'Alessandro, che quivi si cita, ins apparen pertropio neutro dell'Arontho, i supere, da sequene s'finctino, successo responsables. Pendergiamento della falsange: frate unha, credi o, anche da Sconfonte, di cetà driiano fu cotanto imitatore, che n'ebbe il nome di Senofoote novello. E il Leffico d'un Particine colante missione, etc et recoet il nome di segolicole novicio. Le il Lettico d'un Partici-pione del motto, seur modificion bolgon, che anno il Vecabolari, immolio di sefaulto lavoro, d'utifice piongari e mondasi. A quella piecolo opera è acciafe il Taffoni i e come quel Letterato nobbo ch'upel et ra, e come Accedentio della Critica. El fi fimile altri Ac-che nel Vecabolari di Lingua viva non fi fimile mai. Or per tornare il primo (conpio, rifetto da quelli testi dal Cavallera Salviari del Littor della finita caracteria della critica della contra si la primo (conpio, egli ei è pel fatto della Lingua da notare la Voce Dirittara , colla quale gli antichi Tofcant sprimevano la Giustivia , siccome i Franzesi antichi con quella di Droiture . E ciò è tolto da solivos ; Reclivado della Sentrara . Recli vorde , isone ve napin leali e dritti nomitotto de movem ; Accurrano netta Seritura. Accurrano netto serior tente de della monta di Dirito degli dice nell'un del Popolo per affano , accura ja ma pure nell'ul do degli Senitori di conterva Dirito per Grifio. La Ragiono, o pri, in Proventia Dire, come appar dal verio del Mactivo di Provacio ; Arnaldo Daniello, portato da Peterara : Dire C. refones ; que cunte domora : Dirito ; "refinos è ; d'is canti d'Ameri. Il Enancio Dire; anticarente Dire; anticarente Dire; anticarente Dire; anticarente Dire; anticarente Dire; als Capanolo Directos ; d'i Tolcano il Directo; s' cui li Guita di La contra del Capanolo Directos ; d'i Tolcano il Directo ; d'inicia ; d'un di Provincia del Capanolo Directos ; d'i Tolcano il Directo ; d'inicia ; d'un di Provincia del Capanolo Directos ; d'i Tolcano il Directo ; d'inicia ; d'un di Provincia del Capanolo Directos ; d'i Tolcano il Directo ; d'inicia ; d'un di Provincia del Capanolo ; d'inicia d'inicia

V. Neu c'i diense-rioppe ul suffici introdiment i rangle i. Ne sus aldiense ptr. Il contrar è Siefre i un refor. Rangue, vecchia parial c'reci de fine lo fiele o, cit. Rangue, cicle Riventimente, 'allie preportioni Re, c' le, c' del vome Cura. Perfino i, c' le vada peter cole preferense di uneveno sella presidenti Re, c' le, c' del vome Cura. Perfino i, che vada peter cole preferense di uneveno sella presidenti Re, Rangue, Coll Farrie Farrie fronta d'Estanta Listo i, veliditara di Agnolo di Ser Gherarde y octoro Ser Pempli - Calitara per Cottani, finare in Ferrare from del la composita del la composita del considera del la composita del la comp

dell'uomo, che parla capioso, e sevio. XI. Molle è il colpo dell'appensate male. XII. La figlianda traccua la poppoa, e call'ajuna del latre alleggerius della same della sua madee. XIII. Quando. he Verih sottane e sonospinamente occupate, he sovrano se ne impedisono. Se tali sono i più vaghi par-

è Omtro nell'Iliake al folto, per Bellencime; ¿Or haptenelle, nive sisteme dabanes, mis Cercine al vivenu elegantement reduffe, ¿phe finam er edans ; misman vollatinationes. E'l notro gentilitimo Lirco nel Sonetro, llodate infin dal Tiffoni ; Marre tel. on degli amorti verse l'expossare, la fonnas quale nosi Raspeis; che fi del anche Raspeis, Rasparticolare ricovenitif, e un ricordal della inquiria ricerata, la qual fovvenenta è medicata ella dimenticana. Dante in quella nobilitima comparazione del rugastori al Canto declia dimenticana.

> Come per sossentar folais, o setto, ... Per mensola, talvolta una figura Si vede giunger le giuncebia al petto; La qual sa del non ver, vera Rancura Nascre a chi la vede: così satti,

Vid to color , quando pofi ben cura . Restere qui a mio giudicio non de tanto d'fineme, defineme, competibate, ficcome fi (piega nel Vocciolo rico; quanto l'esplemente, profirere; fontale a menegiarentere. L'efemple portate degli Ammeditament degli Antici, è perè di Seconce de l'impeditate anime, foccome fi circ, nell'editione del Richarito, fatta in Firenze nel 1661, alla Dilluziono quatta. Riborato circa, nell'editione del Richarito, fatta in Firenze nel 1661, alla Dilluziono quatta. Riborato conditata con el Consoli, mismor folio cel è citose nel Voccolariono sali Vocco Resepte. Dice adeque l'Anticonda, mismor folio cel è citose nel Voccolariono sali Vocco Resepte. tore degli Ammaestramenti, cioè Fra Bartolommeo da fan Concordio di Pifa , che gli compole in Latino; e poi futono volgarittati. Seneta de Tranquillitate animi: Non ci dismo troppo ne mofiri interdamenti, e Rangule; trapalfiamo in quelle cofe, in che gli accidenti ci me-rano. Sence de Tranquillitate al Cap. 14. no principio: Fasiles etiem me facere debemus, ne nimis deftinatis rebus indulgeamus; tranfeamus in ea, in que nos cafus deduxerit . Intendimenti , e Kangale; (ono le insemzioni , e i fini , che uno fi prefigge nella mente d'arrivare a con-feguire quella tal cofa , e le follectuationi , e i penfieri laldi e fifii , che intorno a quella fi pongono , perfandovi giorna e notte , abbandonandovifi , e perdendovifi dietro alla definazion pongono, penfandori giorna e notte, abbandonandorin, e pentenoviri utilità della mente, e della volontì, cofa al vivere pacifico, e queto permitofifima a, e nemi-ciffima della tranquillità, e del ripolo, di cui in quell'anere Libro il Maeliro Seacca dona fyufiti, e ammirabili, i utili ammaeltramenti. Lo flefie Volgarizzatore degli Ammaeltramenti usò anche la Voce Rangolo, lo stello che Rangola, alla Distinzione 27. Rubrica 2. numero 6. ed è citato I ciemplo mel Vocabolario, ma jo il rapporterò qui più diflefo; ed è più bello, e molto migliore del sopraddetto portato dal Salviati, il quale non sece scelta più che tanto, ctedendo che tutto era puro, tutto era bello, e come s'è detto, mile quegli elempli, ne quali primieramante s'avvenne. Dice adunque Bernardo ad Eugenio: O Grandezza, croce ne quali primeramente suvenne. Acce Sonnque Bernardo de Luggionio ? Octonomora prime de tous diplicatore, come tasti figi immente a a tasti pani ? nama esta fizi dictionate diffigge ; « minus più modificamente sampolle ; a appa i misferi mentali nama cela è più folome, che i Rengali jani. Paulti velere ino S. Bernardo de Couplantiene ad Engenisme, qual voce Latina Historica a quella Rangali: Fra Guittone d'Areano, Frate Godente di S.Maria, nelle Lettere Ministritte, che de Conferenza Deprete di Signore Ball Gregorio Resi, centilistimo Cavaliere, e degno Nipote del Signor Francesco Rodi di felice ricordanza , citato dal Vocabolario in queste Voci, usa Rangulo, e Rangulare nella Lettera 34. Rangulo pecuniale non t' abband mai vivo. Orazio : crefcentem fequitur Cuen pecuniam. E nella medelima Lettera 34. E Viria seguendo, e Raneulandole quello, che portande non tolto potuto ti sia . Toglierei via quella parola Pointo, perché può esfersi intrusa dalla vicina portando, leggendo tutro il passo così : E Virià seguendo, e Rangulando quello, che portando non rolio ti fia , cioè la Virtà , la quale è detta da Ifocrate Demonico are que armenperer a pure , che portando non tolto effer potuto ti fie, cioè, non ti fia potuto effer tolto .

VI. Nerset tale appearer le cefe, che far fi deblous, a non farle. Nenste bib vicino all'origine Latina Ne, onde d'atto, nella fiefa guila che Chemet da Che. cicle Quid. Cool Nesson da Nez umuz, che lo Spagnuolo dice Ninguos, a poi da noi il diffe Nisso, a feconte de Che. Nesson da Nez umuz, che lo Spagnuolo dice Ninguos, a poi da noi il diffe Nisso, a feconte de Nez-

lari, che trascelse da quel Libro il Salviati, che saranno giamai gli altri, che egli avvedutamente ommisse? Ne si vuol già considera la materia di queste sentenze; ma la sola maniera, con cui sono Italianamente espresse. Ora io sto per dire, che il medesimo Salviati, sì gran venera-

Neente Niente . Apparare per Imparare dicono gli Scrittori anco in oggi elegantemente . Nel VII. elemplo è da confiderare la Voce Isbanditi , fatta dalla Latinobarbara Exbanniti , lo stello che Banneti , e apprello noi Banditi . Così Birri diciamo , e Sbirri ; ne la S. che risponde alla Latina Ex qui riega, ma accresce. Laonde non molto ragione olimente si maravaglia il Muzio nelle Battaglie, della parola dell' Dio Fiorentino Sdimensicare ustata dal Varchi nell' Ercolano, in luogo di Dimensicare ilata dal Boccascio, e dall' ulo ancora approvata; poiche equalmente queito uso approva l'altra. Così Cancellare, e Scannellare si dice Spaffeggiare, e Paffeggiare, benchè il Muzio non voglia. E in Latino Exofeulari è accre(ci-tivo, son negativo, di Ofeulari e nè detto nella lella forma, che Exofeire e, cice Difffere. E Expatiari è lo fletto che Spatiari. Stimando adunque il Muzio mal detto Salimenticare, perciocchè non l'ha trovato nel Boccaccio ; e che fignifichi naturalmente il contrario di Dienticare a non s'avvilando del doppio nío della S. preposta a molti Verbi , derivata dall' Ex de Latini , che ora è diftruttivo , come in Exoffare , ora accrescitivo , come in Exofeulari , moitra per troppa bramosla di contraddire , di effere poco pratico non solo della Lingua Italiana, ma della Latina, e di tutte le altre ancora . Siccome quando bialima L'un l'altre detto in virtà d'avverbio per Invicem , Scambievolmente , e in confermenta non coffruito . L'un l'altro, dice il Varchi, si portavano affezione; volendo che si costruisca, e si dica: L'uno all' altro. Id genus alia, farebbe a dire, hujus generis alia; ma s'intende: freundum id genus alia. Che direbbe al Muzio, se leggesse ne nostri Manoscritti, quello che ho osservato io, e non è flato sociato, nel Vocabolario : Per mente coll'Accusativo? cioè Ponete mente la tal cosa . Non allimerebbe egli, che ciò folle un folennissimo solecismo, e che avesse secondo la construzione e l'ordine Gramaticale a dire: Ponete mente alla tal cofa? Avreilo detto anch'io ; ma lo dicono i Manoferitti troppe volte. Ora Por mente in quel caso è un aggregato surmale d'un Verbo, e d'un Nome, che corrisponde al Latino Animum advertere, onde si sece Animadvertere . E siccome non si dice Alieni rei animadvertere , ma Aliquam rem animidvertere ; cos) gli notichi, non, come oggi, dicevano Pure mente alla tal cofa, ma Pore mente la tal
cofa. Porre alcuna mente, avea detto un buono e dotto Siciliano, per Porre mente alguanto. Da lui consultato gli dissi , che questa forma non era Toscana , ne Italiana , conciossache Por mente stava come un Verbo, n' si potevano divegliere le sue parti. E che siccome i Latint non avrebbero detto Animum aliquem advertere , ma paulisper animadvertere ; coci non parea poterfi dire Porre alcuna mente, ma Por mente alquanto. Prima fi patto un pezzo la nostra Lingua, prima che divenisse tale da potere essere considerata degna di serivere in esta. Poi cominciarono i Poeti trasti da bel furore, per fare intendere le loro fiamme alle loro amate, e i Romanzi a narrare Cavalleresche e gentili imp ele, per ammaestramento e diletto de' volgari, e degl'idioti. Che mon era mica infante la Lingua, quando forfero que' tre lumi della Tofcana favella. Avea durato a formarfi e a ragionarfi più lecoli avanti, e volato avea più even serve avez misso a normari e a ragionari pol feccil avezit ; e vosio avez più rempo per le boshe degli somini, fiche da que gian a Livernari di quelle età vi fi comincio tempo per le boshe degli somini, fiche de la que gian a livernari di quelle e tra della contra della si ariara nettro gamile di quello rataro, e chietto, e cimenda v. e perciò avezo feccio. Scalaria la lingua de apid lufte primero, venero polici i Girantici e rippliri. la, a ripurgal la e ne diectero regole e precent , trati da quel bosno feccilo , nel quale il belo nativo fille factivo. Prima d'Ulco de praires, policia i foi della fortiree ; è devia littore del contro fille factivo. Prima d'Ulco de praires, policia i foi della fortiree ; è devia littore del contro fille factivo. te ne viene la Gramatica, la quele non fa regola per afforgettarvi e è paffasi , e i prefenti , e i futuri, ma trae regole dagli antichi , trovando tagioni per falvare e fipiegare i loro appa-renti folecifini, ciole manierre accordate dall'ufo, e però paffate in leggi; e fa , che da quepli a' posteri sia trasmesso bello e netto di così nobil Lingua il reraggio. Così prima surono, come altrove ho detto, i Poeti, poi la Poetica; prima la Natura, poi l'Arte trasta da quella; la quale Arte non diffrugge la Natura, ma la offerva, e la fegue ; e offervandola, e feguen-dola, la conferra ; e confervandola, l'accrefce, e la migliora. La diligente offervazione della

grinde arte della natura, è la più Arte che fin ...

X1. Molte è si colpo dell'appenfato male . Noi abbiamo fcarfezza di quelle propofizioni,

tore dell'antichità, non si sarebbe attentato d'usar tutti i vocaboli, e tutte le forme di parlare, che quì si leggono. Almeno oggidì poca lode confeguirebbe (a) chi scrivesse, o dicesse splendiente : verza di disceplina : versude, neente; armamento di dirittura; non ci diamo troppo ne' nostri in-

che aggiunte a' Verbi fanno mirabil giucco preflo i Greci e i Latini . Appendato per Premedio tato , quali antipeniato, farebbe una parola da non disprezzare , e da rimetteria in ufo giudiciolamente e forega. Questo passo si cita dall'Autore degli Ammaestramenta come di Seneca a Lucilio : ma ve n'ha un fimile nel Libro de Tranquillirate animi Cap. XI. Onicquid enim fieri poteft, quafi futurum profpiciendo, molorum omnum impetus molliet. Concrofficetit erò che può effere, quasi egli sia per essere, antivedendolo, di tutti i mali i colpi e le voghe surà prù molli, e pril piacevoli. Quello Antivedere, e immaginare avanti col pensiero ciò che può avvenire, viene espresso nobilmente colla voce Appensare . Il medesimo Autore Diffinzione 15. Rubr. 1. num, 5. Senera de quatuor virtutibus , Appenfaramente promotti, e pen che quello , che in premettefti, fa

Quanto è bello quello dell' efemplo XII. La Figlipola travua la poppa, e coll' ainte del latte alleggerron della fame della fua Madre ! Valerto Maffimo pel Lib. 5. Cop. 4. de pietate in parentes num. 7, donde è cavato quello efempio : Cum autem jum dies places intercederent : secum spis quarens, quidnam ester, quod tarediu sustemaretur, curiosius observata silia, ani-madvettis illam exerte abere saraim matris lattis sui subsidio tenientem. Exerto ubere ; trocva la poppa. Famem matris lenientem ; alleggeritta della fome : forfe ha da dire : alleggeritta la fame, ancorche alleggeriva della fame fi polia intendere per alleggerire alcuna parte , o alcun poco .

della molta e gran fame

Finalmente nel XIII. esempin , ed ultimo di quegli portati quì , trascelti da quegli tutti del Salviati per esempli d' Italiana infelice espressione , si vede ostimamente adoprato le Viera foliane, e le fourane, voci Tolcane Tolcantifime, rappresentanti propri simemente le Latine jatane, e il piorane, volt l'Ottane l'ordinature, proprendanti propriminamente le Latine inferieux, O' paperieux L'éral oggi non di dec ; e il dicevano già antichi : ae che avevano dalla loro i Provemali, e i Franzeli ; e il nodro ballo, Popolo annor oggi dice Persafe, e Versafe, e Contendini grandi confervativa, e confervano della antichi del Linguaggio, diceano anche Vatoria. Laonde quel che in Latino è Persu Villeria, in Volderia. gare è Pier Vetteri. E ci è l'analogia delle altre voci ; poiché ficcome Virga fa Verga , Vrisile Verde ; con Vertus Vertà. Ma l'info odierno più non l'ammette ; al quale cede ogni , benchè fondatifirma analogia, come a Signore ch'egli è delle Lingue; e che la, e disfa, come a lui piace; e l' Arte è sua servente, e non Padrona. Sottano similmente l'uso l'ha ripudiato; e solamente l'ha condannato a significare la gonnella delle Donne, e de Preti, detta la Sottana, onde Saturnella, o Sottanino, petrie di Sottane. Io con tutto ciò fon di parere, che fe più d'uno fi trovalle tra noi del nobil genio del Salviarl, e che per amore alla Lingua, e per la devozione alla Tofcana pura antichità fi metteffe a dare alla luce di quei tanti teffi a penna, che fon citati nel Vocabolario, gran luce ne verrebbe agl' Italiani, che potrebbero in fonte rifcontrare i luoghi citati; i volgarizzamenti confrontare con gli originali, e mille belle of servazioni e rificilioni fare, sì per l'analogia, come per la origine delle voci. Che ora ( colpa della nostra etade ) giacciono , e giaccranno nelle renebre e nell'obblio seppelliti ; finchè non venea di tanto in tanto qualche buono (pirito, e findiofo, che dalla polvere, e dalle tignoole, rovillandogli, gli leuota per qualche tempo, e gli liberi.

(a) Poca lode confeguirebbe oggi, ebi direffe Vertudo, Neente, Piuvicati.) Anzi

bialimo non piccolo ; perciochè , potendo dire Virtade , Niente , Pubblicati , come s' ula di dire , farebbe un malvagio imitatore della bella antichità , scegliendo da quella non l'eleganze, ma i rancidumi; poco ricordevole dell'avvertimento di Celare riportato da Agellio , che Insolens verbum , tanquam feopulum sugiendum , E di quell' altro , che bisegna vivere secondo i costumi antichi , ma servirsi delle parole presenti . Ssacciata saccenteria so-White decision comments and the control of the cont

cettate, non fa, che quello Scrittore sia da riprovarsi.

readimenti, e rangole; di grandi podagre ne piedi molto infermi; beni piuvicati per pubblicati, boe io ; meraviglismenso; appenfato; Verti fottame &c. Parrebbono oggidi fentenze ofcurilime (a), e forfe il parvero anche ne tempi antichi; la quinta, l'ottava, la nona, la dodicclima, e finalmente nel giorni noftri da più d'uno fi potrebbono dire le medefime cole con maggior chiarezza (b), brevità, efficacia, dolcezza, e leggiadria.

(a) Perrebbre estalle festeres eftereillem ; éfofé il persone n' compi actible et. D' concile alla courreine dei relo, come l'arche quelle dalla Quarta Sententa: Armanente è di divitura le displacere a' rei : che ha di cite Argusteste, come ico mi indovinava , e come ho poi richostatea vere a dire, ful telho pubblicatio in Firenze dal Rifortio, fatà partus anche negli antichi tenggi, La ofquità, che viene de una cetta talle, e nell'antico tempo, e nel novello. La ofcurità in oltre d'un motto pende da talle e me fa inflaceramente dal telui, che leuto in compagnia degli airri, che cristifi, che ic me fa inflaceramente dal telui, che leuto in compagnia degli airri, che cristifi, che le me fa inflaceramente dal telui, che leuto in compagnia degli airri, che cristifi, che le me fa inflaceramente dal telui, che leuto in compagnia degli airri, che cristifi, che le me fa inflaceramente dal telui, che leuto in compagnia degli airri, che cristifi, che leuto in compagnia degli airri, che cristifi, che le me fa inflaceramente dal telui, che leuto in compagnia degli airri, che cristifi, che le me fa inflaceramente dal telui del fatto in compagnia degli airri, che cristifi, che le me fa inflaceramente dal telui del fatto in compagnia degli airri, che cristifi, che le me fa inflaceramente dal telui del fatto in compagnia degli airri, che cristifica di compagnia degli airri, che cristifica del compagnia degli airri, che compagnia degli airri di che compagnia degli airri di che compagnia degli airr

"(4) Con magair diarraus fi direkter oggi que'll effici cole; periocche con parlia depunso da quelle antiche voi, che più pre le locche non volano. Con magaire ferund e diplicate, una credo; periocche quello era il proprio crantere, e la forma di det elementaria, periocche di proprio crantere, e la forma di det elementaria periocche di proprio crantere, e la forma di det elementaria periocche di proprio crantere, e la forma di det elementaria periocche dell'un moderno, e impago a gran dovitra i Leonifini tutti di notta Lingua. La delerca e regionaria fempre apparite più selle voci voltate, che nelle distinte; e in quella parte di nottra Lingua affoliusamente, e confideranta colle regole di cib che forma una tali nota e carattere, e ciò fa del tutto vero. Per relengio e la Viral Servanar e maniera dolte e legipiatra naco in engg. je l'irad fername non è dolce nel legalizate forma di dire; non revolta cell tutto vero. Per relengio e la Viral Servanare e maniera dolte e legipatra tacto in engg. je l'irad fername non è dolce nel legalizate forma di dire; non revolta cell elle non forta il tempor. In period efficiale confinanta soggi ; l'ignificare loi e cole particolari e la dell' più pres diffe il perrara. Sei no giori a fignificare loi e cole particolari e la dell' e l'irad persane con è configurata è cubata dall' antica fiui leggia-cherib dell' periore di cole di dell'arte alle corporati necessità chi dell' periode dell'

Eravi un Cesso senza riverenza. Un Camerotto da dietro, ordinario, Dove il Messer saccua la credenza.

Died in olar-root in super pieces as research : anticament f Agir , the il Taffoni nelle Annostoni al Vacabalori od ili Carica, rategiarando in Agir, malanente mos per ferire. Or perché quella o quella vocc oggi più non fi direbbe fi dec der di banco a quegli Autori per altro peri , entri , or ella fi trova f Ogni Lique, che fi perì , sono control mel tutto fi conievi , pure nelle parti pasite efranțe qualtre alteratione; con coll'Arte. - to nell'Arte. - to nell'Arte. - to nell'Arte.

Ch

Che se poscia volessimo ancor noi dagli Scrittori moderni raccogliere altri sì fatti efempli, moltifimi ne averemmo facilmente più preziosi, e di gran lunga tuperiori a quei degli antichi, o almeno a quei, che quì fi fon rapportati .

Rutringersi adunque tutta la ragione del Cav: Salviati al dire. che per effersi introdotte dagli Scrittori, e dal popolo tante parole, tanti modi barbari, e pedanteschi, s'è a poco a poco imbrattato, e intorbidato il nostro Idioma, ficcome per la medefima cagione cominciò a corromperfi, e a declinare quel de' Romani. Anzi va immaginando quelto Autore, che al folo riforgimento della Lingua Latina, non guari dopo la morte del Boccaccio, debba attribuirfi la caduta della Lingua Italiana, effendo in questa passati moltissimi vocaboli, e modi di favellare, propri dell'altra. Con buona pace però di sì dotto Scrittore, poca, per non dir niuna, fimiglianza paffa fra i tempi corrotti dell' Idioma Latino, e i due trapaffati tecoli, Cominciò quello a cadere dopo la morte d' Augusto, perche mancarono a Roma colla libertà o i grandi o i purgati Ingegni, nè più vi fi videto quegli eccellenti Oratori , Poeti ; Storici , e Letterati , che vide il Reeno d' Augusto. S'aggiunte lo straordinario numero delle genti straniere, e barbare, che tributarie del Romano Imperio continuamente concorrevano a Roma, quivi dimoravano, e di leggieri col barbaro lor parlare corrompevano quello de' vincitori . Quindi fensibilmente si cangiarono i puri vocabeli, e le belle forme di dire, prima da i Latini usate.

Che Vede leggono, e non Reade, due miei M.I. ed è maniera pa Poetica, dando così il Poeta fentimento alla pianta ; come Virgilio:

Micantinque nevas frandes , O non fuo poma.

E Dante, fenza saperio , s'accorda con Omero, che difie:

Oleras gunieryose , rente san delpis.

Qual delle fogice età, tale è de gli nomeni. Ma le parole sono da più degli uomini , che le producono ; percioche vivono più di quelli; e le morte talora fi richiamano a nuova vita .

Multa renafcentur , que jam enerdere .

Cadute rifusciano, e tagiate imettono.

Cadute rifusciano, e tagiate contento delicaterra di flomaco, naulciamo, per cod dire, l'anteke voci; e per quetto ci robuttamo dalla lettora thelli anticht, che della Lingua furono i Padri: male, e rovina auguno o alla Lingua je mantenere la quale. ed accrefere , tanff fudori fpariero , e tanne vigilie impregarono , a benefisio di Italia e del Mondo , que gloriofi di noltra Patria , che il Vocabulario della Crefea ciol Tefero della noftra Lineux dottamente compilarono . Saranno da riformare le agniche e moderno Gramatiche, che trutte d'un comun voiere le regole traftere, e trargono da quegli anti-chi : e rifarfi di mano in mano fulla Lingua, che di di in di 6 muta; e dubbiofi, ed chi ; e rilari di mano in mano mana Lungue , cuer on ai ni ni ni ni nutra ; cuccorora , mineri inque fintuteren di cojni vaten di oppiante agginati e manora potatti , fenra guitare ancora , c fenra affertar potro; codo fenra aver fillato nel cempo , ne luogo, che fincentro e amina di quella betnedetta Lingua . Tunte l'altre de Sacelle l'avanto , fenra che alcuso loro il contralit ; e la moltra sibi delle altre inferior, ne finà priva . No Ti finccimmo , no Tidacismo di gratti ; escitocche non abban a dire. Le cole della Lingua , quando appunto si crede , che al più alto punto sien giunte. In pejus ruere , & retro fublapfa teferri .

Le antiche parole e' imprimato quella reverenza, e quel fentimento di devozione, che a gli antichi imprimevano i Luchi, o vogliam nire Bofchi facri, nel quali l'orror medefimo faces Religione .

e in vece loro fi fostituirono senza necessità veruna moltissime altre voci nuove, e straniere. Ora niuna di queste disavventure (a) è avvenuta all' Italia ne' due secoli passati. Anzi, come sopra dicemmo, sono in tal tempo fioriti maravigliofi Scrittori, ed Ingegni; s' è restituito lo solendore all' Arti , e alle Scienze , che nel fecolo del Boccaccio miferamente giacevan sepolie (b). Non si è riempiuta l'Italia di nazioni barbare, in guifa che la lor compagnia abbia poruro intorbidar la purità della Linqua nostra: Nè tampoco il ritorgimento della Latina arrecò pregiudizio all' Italiana (c), effendo più tosto vero, che meglio, e men rezzamente per l'ordinario hanno fcritto nell'Italico Idioma quegli, che più perfettamente possedevano il Latino, siccome nel Petrarca, nel Boccaccio, nel Passavanti . nel Sannazzaro , nel Bembo , in Monfignor della Cala, nel Pigna , nel Muzio, nello Sperone, in Claudio Tolomei, nel Giraldi, nel Caftelvetro, e nel Caro, ne' due Taffe, nel Card. Pallavicino, nel Segneri. nel Maggi, e in alui Autori può scorgersi. Perchè costoro conoscearo, quanta cura fosse necessaria per bene scrivere Latino, altrettania ancor ne poneano per ben' ilcrivere Italiano, lenza che si consondesero le ricchezze dell' un Linguaggio con quelle dell'altro; il che del pari avvenne, quando la Lingua Latina fu maggiormente in fore, perchè allora più che mai si coltivo (d), e si uso in Roma la Lingua Greca. E co-Della Perfetta Poefia .

<sup>(</sup>a) D'um sho defino pediene offere with it expiond i Veglio, she quelle she introgene la Lingua Latinin, non abbinino corrects la bonoa Lingua Velorer. Met i pidicino effere flate dell'altre ; come farcible, o quanto datodi a ferricre in effa, come fegti nel raço. fexas regglio ; parisado in sarl quaste l'altinos fexas religiare nella Lingua migliore. Il fatto è, che dopo quel fecolo 2500. (checché cagione ne fosir.) come altrover è detre con la socienta fine proché il Sicochani, che pur font apprehe matta non fasgernos l'acchanis de proché il Sicochani; che pur font apprehe del que con che del 2000. Londe lo geardando più allo fille, che al rich, lo repoli con l'appiri in alcen logo di quelle men con consideratione del suco. E Mattero Villani per riguato di purità, ci d' series de l'acchanis del serio del sicoche del secono del socio del socio del serio del socio del secono del secono del serio del socio del secono del serio del secono del secono del serio del secono del serio del secono del

<sup>(</sup>a) L'effece forist merevision feativeme ed lergem ed dee feetly poffett f. 6. (de. 72) erfinishe la fisional real feet, est livitante, et le mi feet del Berevision inferemente general fepoles. Mu ciò mon la necessimente per-l'assare della Lingua, la quale veramente quanto più in sis da nomini dotti, e in varie mattive scientifiche si compone, viene monditionemente eccreticista. Mu none tal nativa guitti propria di cerno tempo, in cui ella da trei correttamente si faveilleu, a fossi che con s'è de rempi fusigement min più veduni in vio.

<sup>(</sup>c) Le Lingue Laine non avrece prepidutios alla Italiana y e i migliori Sertinori Isaina non morco è bea-nempelo Interi Di Laino, o fidulatori minoto Ma per accidente può avere quella bonea Marie alla fau dilutta Figliucia nocumento apportato, per avere giu somiri altora, darti sucienteria e coltivate ila Laiton coefficientati olicitivamento della Vilegare y reflata perebi inculia e dela . Sictorio reggiamo oggi , che il darfi troppo alla Volgare, mortifaci lo fiodio ciella Laito a.

re, mortreta o tuttor o'na Lutter.

(d) Più de fi reitre), e fi an ir Rema le parità della Lingue Cette. ) Permi di avere ictor de un Luttera engen Napoleman Gata Sonferenno, che fi tecca additivate in transporte della propositione della consideratione della propositione della consideratione della cons

loro che oggidì ferivendo, o parlando ufano voci barbare, e pedanteſche, per lo più lon quegli; che hanno appredo il lolo rozzo, e babaro Latino (a) de Legitì, e de Fiolofi Perpatetici. Da quello sì fatto Latino (b) nacque più tolto la gran copia delle parole (che ora a noi pajono Frienziane, e che feonumicate il Taffoni appella ), paref nella maggior parte degli Scrittori, che viſfero prima del 1500., perchè allora ſol que flo sì gualto Latino fi ſludiava, ed era nel fecolo del Boccaccio talmente in o, che la maggior parte degli Italiani per itcirvere ſle valeva d'effo, e non già dell' Idioma noltto. Il Petratrac dal ſuo canto lo purgò non poco; ma non ſu ſgeujito dagli altri.

Che le dopo la morte del Boccarcio si sono aggiunti alla Lingua molti vocabolis, e non poche locuzioni nuove: tanto è sontano, che sa Lingua possa perciò dirsi interbidata, che più tosto dee consessario, ella rismasa maggiorneme arricchitar (e), sinteggiadra, e, nobilitata. Percocchi tanto le voci, quanto le forme di dire, introdotte da i più giudiziosi, e ingegnosi Moderni, sono o necessarie, o molto significanti, e leggiadre, o cavate con giudizio dalla Lingua Latina, e dall'altre, che sono sorelle dell' Italiana. Altretranto ancora si fiece nel secolo sipposto d'oro, in cui gli Scrittori e dalla fessa.

<sup>(</sup>a) Il Latina barbaro de' Legifti, e delle Scoole, efprefio in gran parte dalla neccifie dello fipigarfi in cofe nuore, e non trattate da quegli natichi, può aver fatto del male alla partirà di nofine Lingua; um ha fatto anche del Lene. Perciocché molte notire vaghe e ricevue voci da quella corrattela, e da quella faccia fon generate : rethimonio gli Etimologifti, e la vertià.

<sup>(</sup>c) La grae rimedia di Vocaboli fasta alla Lingua dopo la morte del Bocaccio , nome be necellario insimio dell'articchimento e e annobilimento di effa Lingua. Come le voci deno introdorte, e utate pindiciolamente, prefe dal boson ufo corrente, perfusti dalla sercitifa, formate con el preficiose, e con usabezza, allon fason incherza. Allo tanoni vocitato della della della discontinua della del

Signatum prasente nota producere nomen.

non vi ha , chi lo neghi . Il Bocaccio no port dire tutte le cofe , nè tutte le voci ufare . Ma fempre fi ritorna colà : che quella urbanità , e quel fapore di Tofcano , che fi ravvisa nel Bocaccio, egli è a Tofcani medefimi ancora , che in merzo a quella Lingua, chi egli udo, nati fono, per avventura iniminabile.

da i vari Dialetti d'Italia presero non pochi vocaboli, e modi di parla ge, e li fecero divenir propri dell' Italiana . Ghe ciò fi faceffe dal Boc caccio, e dal Perrarca, lo attesta lo stesso Salviati, così scrivendo: Nei vero il Boccaccio accrebbe molto la massa delle parale, e per se sesso ferme molti parlari . come fasto aveva il Petrarca . Perchè mai vorrebbe negarfi auesta medesima autorità in una Lingua viva , e che dopo il 1500. è divenuta più gloriofa, ed è ftata più coltivata, che non fu ne tempi del Boccaccio, da tanti valoroli uomini vivuti ne due trapaffati, e viventi nel moderno secolo, i quali in sapere, e studio superano di gran lunga tutti coloro, che scrissero nel secolo quattordicesimo. E' questo un privilegio delle Lingue viventi , ficcome di fopra cel fece intendere Orazio , avvegnache l'usarlo richieda ora molti riguardi , e maggior parsimonia , che ne' primi secoli di questa Lingua . Ne veruno eccellente Autore si è mai fatto ferupolo di ufar voci e maniere nuove di dire , quando le ha conosciute o addimesticate alquanto dall' uso, o necessarie alla Lingua , o più intefe , o più leggiadre , o più fignificanti delle antiche , e quando le ha trovate confacevoli al genio dell' Idioma da lui praticato. Finalmente la Lingua Latina è madre dell'Italiana , e ne farà nutrice , finche questa più non abbia bisogno del suo latte. Non era già la Greca ugualmente madre della Latina , come questa è dell' Italiana ; e pure moltiffime locuzioni , o frafi , moltiffime parole paffarono dal Greco nel Latino Idioma , quando questo anche maggiormente fioriva . Io fon poi certo, che se prendessimo a difaminare alcuni degli Scrittori del Secolo decimo quarto, facilmente apparirebbe, che in loro più che ne' moderni fi truovano vocaboli , e modi di favellare Latini , orridi , barbari , e scipiti . Basta leggerli , e prender le mosse dal mezzo del canimin di nofina visa, ove fon mille e mille (a) rancidumi, e vocaboli

<sup>(</sup>a) Il fare ma lunga fifta di voit Lazine , o finazine , o malfenanti , o malgrinati , o malgrin

affatto Latini , crudi , e ofcuri , condannati dal Bembo fleffo (a), e de altri Letterati parte del quali ha raccolto Benedetto Fioretti , o Buddeno Nifieli ne fuoi Proginnafmi , e da quali certamente fi guarda oggid chianque ha pumo fludiata la Lingua Italiana . Più parfimonia , e maggior guidizio nell'introdu nuove parcle, nuove locazioni , hanno di-

Soci densistimi Dalagi in diffei, della Lingua Firecutina , e di Dante fampati in Firente anna Glastranta (comoda, a Useachie vierdi in Dante (fammo nell' Inderno, e cono est Perradito J. Lardari non faranno mell' batta (a mano rindi fammo nell' periodo priva il atta di quella garsia, e ha perra (con 1900), e l'eligimo , della priva fammo priva d'atta di quella garsia, e ha perra (con 1900), e l'eligimo , della priva fammo della periodo della gardita della consequence della gardita della consequence allo dile Sattico. Oratio nella Potetta (fammo in Dante t'ovolabiti quali fi convengence allo dile Sattico. Oratio nella Potetta (

Non ego inornata, O' dominantia nomina folum,

Jernate . Eco i vocaboli crisi (intra consentero . Dominaria». Eco i vocaboli ; de uno bila tri l' Popolo , e attorit ; vocaboli spopti ; or sione bigarra and pienere ; de la compania del constanti en compania de la compania del constanti en constanti en

Congiugne i Pepplania co Beptina con et al mari part.

Quil veda nelle Ciementine al titolo de Bequieri. E da quelt fi è fatto il Francie Biger.

quil veda nelle Ciementine al titolo de Bequieri. E da quelt fi è fatto il Francie Biger.

el inplito Bacteriora i E Bergheisella e definita nel Vocabalaro femmina ploce, a fi bafa
feghina. Quelli and isono bosona fama, e conì detta, quadi Beptinella, cede pittolia
Feghina. Quelli and isono bosona fama, e conì detta, quadi Beptinella, cede pittolia
Feghina. Quelli and isono bosona fama, e conì detta, quadi Beptinella (electronica della conica di periode della conica della conica di periode della conica della conica di Piri, and Libro de tarada Santiata, vinen riperio Caleno; periocicchi er Libri di quello argumento, cioù suo rivo simusio, overco di ciò, che appariene alla parte della Medicina chi Territativa fi nomina, egli trastati di molte cote, che coggi non fono più conica che la conica della conica della

mostrato i migliori Scrittori (a) degli ultimi due Secoli ; laonde può dirfi che la Lingua nostra non solamente dopo la morte del Boccaccio non è caduta , ma si è sempre più persezionata , illustrata , arricchita ed effere quel fecolo chiamato d'oro un fogno della nostra Modestia (b), è uno imoderato incenso da noi dato al merito degl'antichi (c). Da loro fenza dubbio s'hanno a prendere le regole della Gramatica nostra, e infinire belle frasi o forme di dire ; all'autorità loro eziandio si dee bene spesso più tosto ricorrere, che a quella del volgo moderno, e de' moderni Scrittori per bene scrivere : ma non perciò possono essi pretendere il principato ; ne noi dobbiamo alla cieca ufare tutte le parole , e frafi dagli antichi usate , richiedendosi il discernimento , e il consentimento de i Dotti poscia vivuti , i quali hanno accertato o non accertato le merci lasciare a noi dagli antichi ne' Libri , o passare a' nostri tempi ne i vivi Dialetti . Ancor Cicerone . e i Latini per iferivere con leggiadria . e regolaramente la Lingua loro, facevano gran conto dell'autorità d' Ennio (d), di Plauto, di Catone, e d'altri vecchi ; ne lasciò per questo di dirli (e), che folo nel tempo di Tullio era l'Idioma Latino pervenuto alla sua persezione; e i Latini di quel tempo si astenevano anch'essi dall' adoperar moltiffime voci , construzioni , e locuzioni d' Ennio , di Plauto , di Catone &cc.

Ma

<sup>(</sup>a) Quella medefina autorità di accreferer, come già fere il Boccacio per tell'inno nata del Salviri i, la malla delle parole, e formaze per fe fiello molti parlati i non fi vuol segare, a misso in una. Lingua vira , il cau-ofo vegliante , e l'occofione di trastara vasa e, e in quodel Lingua novere mettere, vaghe, è e nouve e, accordante fortes di participato della participato della participato della participato di e, e contrastiti Tomicamo autoro, il dedetto noltro Gentiliamos Carlo Letanosii sella Diffedati Dante.

<sup>(4)</sup> Se qual fessis chiamats d' no, ê lato un figno della ruffra medifia, i il chiamate ri i baon Secolo detta Linqua quebo noltro, rétendo non reli rendelimo tempo giudici, e parte, potrià parrec un eccelfo della noltra prefinazione. E'il Secolo, che verrà, et apparte della riffisi monetta e pentendon sarice dalla irreverenza noltra verfo i noirit maggiori, che il Regno della Linqua Ilabilitoso, non faramo nel anche elli verto la noirit momenta petodi e " da pere luro il grideramo, e le nominano peto li mugliori e, più puri committa petodi e " da pere luro il grideramo, e lo nominano peto li mugliori e, più puri committa petodi e " da pere luro il grideramo, e lo nominano peto li mugliori e, più puri peto di peto

<sup>(</sup>c) El ses fenderes inverse da mi deta al merio dagli antichi ) Piacerni còb, che con molto differenemen e giudico a lino folio in queden progodio degli antichi Quantino na lab. X cap. la Nis son debiferon alla circa affere tante le parde, e findi dagli mattichi no lab. X cap. la Nis son debiferon alla circa affere tante le parde, e findi dagli mattichi piere Vera. Previsitimo V No ei pon effere veriali più vera i Adecoupte non politone di precendere la palma, o per dire menglio, il precogniva, dala terreno, c dal Ciclo e della litatione, il cui militori. Pia evere, con interel a tana delle rono it onn india, partito candidamente, e febrettamente nel loro mativo didomant, non lo concederal goni agrecolinente.

<sup>(</sup>d) Faccouno pean conto della autorità d' Ennie q di Plante ce.) Anzi fecarano unico conto della autorità degli Scrittori antichi in materia di Lingua; c.a lore, nelle difpute di quella, ricorrevano.

<sup>(3)</sup> Non lafeh per questo di dirifi, che folo nel tempo di Tullio real tildimen Litius personano alla fina perfeccione. O Non fo, chi aliera lo divette C. Ceros, che queste diffunzioni non parea che ci fosfero. Ci è sperb sempre flaro, chi ha avuno poca diversione verio già interchi, come Orazio biafimatore a fosda irratta di lucilio, di Platto y e di altri.

(a) Feinade il Salvissi Islamento prouver, che in Firenze fi perla aggi mano lene, che sim fi perlane mi rempi del Berenzeio. O Che di alignosa i lubi riciri si penna di quella reco (colo), lo fenirir fant' altro. Scalmo adanque il dialetto Tofcano, che è il for della ladico, non fo come quello non corra ia questi parte la fledi fortuna. Non fi segli, che in truti tempi i bossi , e feniti Scrittori non parlino con eccepia, con vivera e aggingo, con consenta e aggingo e

contrano in ogni fecolo, de Firmera fi porle men bena , che nei Scolo del Resenceire , in non creciere d' differe troppo purformatolo se dire, che nelle altre parci d'Isalia, ove la Lingua manurali del periodi del contra del contra

(c) Stoole d'iponement qui fi disc quello del 1300. Certamente che mos fi erans ficeperte person D' linde, non il subfols da neujere, non il assori Patrett, non il fampa, non l'artigliera s'era sroussa. Ma il Tempo ha quello di peoprio nel fuo person fidio, e risilitatio, che tendico fei seusire a alla, e molte accons fommerpe, turne di quelle cole; che è , para a me poco meno che affiquis e persona, il è quello lin le deperfica, o, forte, e laggistato, vivo, a simusto, che nistrono ria unita di quelle cole; che è , para me poco meno che affiquis e persona, il è quello line ferre prodi. E quando cole la forti di fapere, sono erano Done, l'estraret, e il foncacio affirmo, chi estra di la forti di fapere, sono erano Done, l'estraret, e il foncacio affirmo del la cetta degli Estulli : L'accerciamento del humi e delle connizioni è coli dillimes dal farto della

(d) Quefi the densuit in suffre inques fifte treppe facciale, a cite dappe sum fi suffre vegine. Quefte maniere di dire del Palistrione, come quelle, certamente di suffre vegine. Quefte maniere di dire del Palistrione, come quelle, certamente di sul processo non of farebbero fentite. Erano più rozzi e meno arqui gli antichi. E quell'altra poca appetto i che la turba per non ammirare i cammoramento von di propre che firme admirare i controri; i la Critica del Greco Longino non la pulterabbe, e quella fine la nominere be loyago feeda, amtiche no. Segue il Pallavience. E par la festivos di trata la popieria fo.

- Loundby Google

confervaffe vergine. Lo steffo affatto, e colle steffe vagioni fu già riputato in Roma di quel favellare, chi era vivuco nell'esà di Scipione, e d' Ennio. E Tullio, non chi altri, ne formò un simil giudizio, o almen così finse a cagion di non ivritare contra di fe la turba, la quale per non ammirare i contempo. ranei vuol sempre che sieno aderasi i cadaveri. E pur la sensenza di sussa la posterisà sovrapose insorno a ciò la dicisura di Cicerone alla sensenza di Cicerone. Potrei rapportare altri Scrittori di molto grido, che furono, di questo parere, e s'oppoiero al supposto Secolo d'oro; ma ci basterà la sentenzamanifelta di Lorenzo de' Medici , che fiorì verso il fine del secolo quindicefimo, cioè prima del 1500. Nel Comento, ch'egli stesso fece alle fue Rime , ragionando della Lingua Volgare , così appellata da tutti gli antichi per diffinguerla dalla Latina, scrive in questa maniera: Forse saranno ancor scripte in questa Lingua cose fossili , e importanzi , e degne d' effer lesse, massime perche infino ad ora si può dire l'adolescenza di questa Lingua (b), perchè ognora si sa più elegante, e gentile; e posrebbe facilmente nella gioventà, e adulta età sua venire ancora in maggior perfezione &c. Questa sua profezia si è verificata finora, e maggiormente ancora potrà verificarfi, quando gl' Ingegni Italiani rivolgano lo studio loro a sem-

vrapose interno à ciò la dicitura di Cicerene, alla sentenza di Cicerene. Sovrapose per antipose

resplic interno à cò le sicienze di Cierrone, alla feature, di Cierrone. Survapide per anticolamo no quanto concernega alla portità, e el lia propriet dello intie quale è il tudo e il finalmento delle altre virtà di quello, che alla portità, e proprietà fiovrappengeno. Il dire che il rilio dell'artico della contra d perandi , a' quali chi vuole scrivere nel migliore idioma Italiano , cioè nel Toscano , duopo è che ricorra .

Nec tomen Aligerum fraudarim boc munere Dantem Per Styga, per fiellas, medique per ardua montis Pulchra Beatricis sub Virginis ora volantem; Quique cupidineum repetit Petrarcha triumphum; Es qui bisquinis centum argumenta diebus Pingit, & obscuri qui semua monstrat amoris; Unde sibi immense ventunt preconsa laudts Ingeniis opibufque potens Florentia mater .

pre, più coltivare, articchire, e ingentilire la Lingua nostra. Può essa tuttavia ricevere compimento, e pestezione, poicchè non è vecchia cadente, ma robusta Donna sul più bel for degli anni.

Volefle pur Dio ( mi fia leciue ridirlo ) che aelle pubbliche Scuole fi cominciaffe una volta a ben infegnarla (2) unitamente colla Latina a i notiri giovani e a farne loro conolcere per tempo la bellezza. Io confeso nel vero una fingalare fitma , un'affectuosa, venerazione alla Greca, e alla Latine Favella nè fosfro volențieri coloro , che portati da soverchio amere de tempe prefenti ofano pareggiare, mon che anteporte a quel, le due si seconde, maestose, e gioriole Lingue la nostra o, la Franzefre. Contutroci empe m' è piacuto , e più che mai reputo lodevele il configlio d'alcuni faggi nomini si della passa ; come della prefente erà, i quali vorrebono, che più tosto nella nestra Italiana, che in altra Lingua fictivelle oggodi, e si trattafero in esta tutte l'Arti, e Scienze (d). Chiam-

(a) Midfig per Din C'e, che mile publiche front fi ceminalfie ma culte a ben infogenta.) Non fi pob ben indegraer quelta beneditas lingua o, l'attaina o, Tolican o,
volgare, o, come fi debla chammer , ée non recorrence a i fonti del parlar Tolicano;
fi qualt fi fon oftate le regole della Grammica; ci dei a i rei fospiette Meliti, a quelli del
lero écolo , la cui nativa bellera su discissiona del production del parlar della considerata della commenta della considerata della minuta della considerata della considerata della considerata della minuta della considerata della cons

Lingua Greca , Lingua Italica Lingua Italiana Astrica Latina Tolcana Atenasia Romana Frostatina

(4) Quello efortare a ferivere le feisente, e ogni cofi in nodra lingua , è cofa molto unile per accelerare il luthor, e al fondir Dan precib me feste ne trundio regionamento, intituliato Dall' shisige shi she parlam la propria lingua. Romaio Attasfeo al contario foce dei contra i do dello feitere in volgare ; in una fia Epilola . Quanto a me mi pare, che chi eforta a comporte in Italiano, faccia non volendo, del danno; perché gli uomini c che truti mon fuggiariato, a tantarano la letture del l'ini Litatino per quello medelimo, perché nelle asche il carnos di leggere i libri massiri del ton dire, e dell' eloquetra, che nelle Repubbliche Cerche, e Listino horiva; e codi non a s'empiendo di buone idee, a non pofficon ed anche trasfonderia nella lingua materna. E non ci effendo roba fotto, è vano lo firepto pelle voc; le roba la danca pubblicamente e Latine, e Tolcane compositioni il fennon , e chi all' Greto nel Listino, ci al latino menti di mano pubblicamente e Litatio, e Tolcane compositioni il fennon , e chi all' Greto nel Listino, e di la litoni nel Tolcano articore, e tutto al ficupore biona copi di buoni ineggii , e Fiorenzini, e finneeni. Il difeguo dello ferivere di unte le Kiente in volgare, è bellitamo, o ci al Listino nel Tolcano articore, e tutto al ficupore biona copi di buoni ineggii , e Fiorenzini, e finneeni e di di moni pubblicamente con direcca per apprenti e dalli lingua Litatia, lingua comune dei ricotica e interne danno pubblicamente per apprenti e dalli lingua Litatia, lingua comune dei dotti, come da lono lottana, la statistica per del contra contra contra dei di mano in mono il trovanto per apprentino. Le Gotto medifine, e gli finuoneni, che di mano in mono il trovanto per apprentino. Le Gotto medifine, e gli finuoneni, che di mano in mono il trovanto per apprentino con Greta nonello che di financia mano il trovanto per apprentino con Greta nonello che di financia mano il trovanto per apprentino con Greta nonello che difficano e delle gii suncio di ficono con con con contra con con con co

que ama l'onor dell'Italia, e la gloria de noftri tempi, dovrebbe di leggieri comprendere l'onellà, l'utilità, la neceffità di quelto configlio. Se noi col noltro ulato, e proprio Idioma ferivefimo, tutti coloro, che o non possono, o non vogliono ora, somentati dalla fatta, appella Perfettua Pessia.

le fue vocali, dittonghi, e brevi fillabe, e liquide lettere, e facili polizioni, fi rende, come le fige vecchi, dittonghi, a over ininet, e inquos terrete, e lectri poinzona, u rence, come di taguda cera modeliable; quella folia linquià de come di figurationi move cole, e farì femrer, fiachè il mondo farì mondo, per la rica tacità di compere per le engioni midderte le voci, delle purche da contant novelimente la contanti della competenza della properationale della contanti della conta nomo non si riduce a udite quelle bestie , ( come di Demostene disse Eschine in Rodi ) col-la loro propia bocca parlanti , in vano si spera di loro , di etarne frutto . Se i Latini , siecome negli ultimi tempi della Repubblica, aveaco cominciato, così aveffero profeguito via via, on belle frail, e per acconce maniere a mettere la filofosia in loro lingua e de di faro alono poco ancora loro il Principato feguitarono ) non avrobbero mai farto tanto colla loro industria, che non fosfe fempre fiato meglio il leggere quelle medelime materia tratate a principio in Greco idionaa, e venure in quello, per così dire, di getto. Oltrechè non è dovere, che si faceia quella onta all'antichità, della quale chi è amante, mostra certamente un buon coftume; che dopo averei ella iofegnato quanto avea di buono, con mal contracambio fi pongal da parte, e fi vadia alla volra di sepsellire, per quanto è in noi, il Greco, e'l Latino, per ridurre, ogni cosa, Italiano, poco meno che dicendo: Addio Greci, Addio Lacini; più non abbiam biogno di voi. La noltra lingua fola batia a tutto. Il Cielo, e la natura sono in mezzo, ed in comune a totti. Per sapere , e per dichiarare i nostri concerti serve l'ionegno, il comun fenno, l'esperienza, l'ulo, la ragione: Che lingue, che lingue, che più non li parlano? Sono giochetti di parole. A che carcarci la memoria di tanti suoni , quando con una fola maniera di daggii faori , ogunon nella fua lingua , polliamo unicamente attendere a Audiare il gran libro della natura, e quello spiegare, e intendere colle sole poche cifre della student al gran indo cui natura, e quano juegare, e intentere collo ios poche citre della inigna, che appendemmo dalla nutrici, e quel tempo che fi logora i imparare pante, feguederlo a imparare code; E di nima cofa è, quamo del tempo, i o ficialecumenco più lagrimenole. Imbiero podicare ai diferto. Registrare, quano centrio a predic interbe quella, calenda, per le functi configuence, favorecoli, per dir coal, a una univerfaite, caligine d'ignorma. Cali unomini atronimente linguine faitaca o est de cetto. E quando findiano, e faitacano e, vogliono che quello fiudio, e quella fatica, loro frutti, o per l'interesse, o per l'ambizione. Veduco che solamente la propria loro lingua è in islima tra suoi, rra quali è utile l'esse e interesse propria con e propria suoi propria suoi de suoi e che non si possono a rempi, e con laude moilrare in quelle . Così faranno tanti , come noi fogliam dire , Dotrori volgari . con una falfa prefunzione, che , rifparmiato lo fludio delle lingue, poffano poffedere le feienze. Disprezzeranno con ingratitudine la maestra antichità; e laseiati i riechi , e chiari sonti andranno dieteo a poveri e torbidi ruscelli; e noo avranno la mente di quel perenne siume intuiting outers a power income and the property of the property of the design of the property of the design of the property o altre Nazzoni, che la lingua Latina, la lingua generale delle ferenze, è propria nofira, in quello nofiro paele nacque, in quello fiorì infieme coll'antieo imperio del mondo. La lingua volgare Iraliana è un ramo di quella pianta, è una figliuola di quella madre . Oh che bel pregio unire l'una coll' altra, e tanto in quella, quanto in quella scrivere! E ben lo sep-pero fare ranti gloriosi Iraliani, particolarmente del secolo desimosesto, che nelle due per così dire Italiche lingue, antica, è novella, Latina, e Toicana si fegnalarono, e l'uoo, e l' altro findio congiunalero; e siecome Cicerone nel suo tempo, femper aum Graesi Latina con-junzis, e del suo Coololato (come else era uomo bosiolo anzu che no) volle ferivere in Greco per far le fue glorie più uoirerfali , così quegli felici (piriti ebbero onorata ambrzlone

prender la Lingua Latina, potrebbono tuttavia divenir dotti, e letterati , e agevolmente imparar gli ammaestramenti della Vita , parte della Teologia, la natural Filosofia, le Leggi divine, e umane, le Storie, le varie Arti, e in somma tutto ciò, che con sì gran sudore convien mendicare dalle Lingue straniere. Crescerebbe parimente suori d'Italia il pregio della nostra Lingua; e siccome per tutte le provincie dell' Europa e in altre parti della Terra ella oggidì fi ftudia, e con piacere fi parla, molto più ciò fi farebbe, ove maggiore utilità trar se ne potesse per la copia delle cose per mezzo di lei pubblicate. Ed è ben più facile alle altre Nazioni l'apprendere questa, che altra Lingua, non tanto perchè essa è la più legittima figliuola della Latina , quanto per altri riguardi ancora, che non concorrono in altri Idiomi. Ufarono i Greci, e i Latini , anzi tutte l' altre Nazioni il proprio lor Linguaggio in ifcrivendo; perchè non può, o per dir meglio, perchè non dee sarsi da noi pure lo stesso ? E perchè così tanto studio per illustrare, o coltivar la Lingua Latina, che finalmente, benchè nata in Italia, pure oggidì è Lingua morta, e straniera agl' Italiani medesimi, e costa sì gran fatica a chi vuole apprenderla, non che a chi vuol con leggiadria ne fuoi fcritti ufarla? Apprendasi pure il Latino Idioma : io non voglio per questo, che l'Italia impigrifca, o fi contenti del proprio Volgare; anzi tengo per necessario a cialcun Letterato l'impararlo, ma non già bene spesso lo scrivere in quello . Il primo non è difficile , ma bensì difficilissima è la feconda impresa, non potendosi questa fornir con gloria fenza un'incredibile studio . Nell'ulo dunque dovrebbbe , più che altra Lingua ,

amarfi l'Italica nostra, per noi senza fallo molto più facile ; a questa proccurarfi ogni onore, effendo noi più a lei, che alle altre Lingue obbligati ; di essa valersi in qualunque materia , e in trattar quasi tutte le Scienze ; in essa finalmente traslatarsi le più degne fatiche de Greci , e de' Latini come dopo il 1500, fi diedero a fare parecchi valentuomini . l' esempio de quali non su poi seguitato, e come a nostri giorni ha fatto di molti Greci Poeti l'Ab. Antonio Maria Salvini , uomo dottiffimo fpezialmente nella Greca ed Italiana favella. Non è poca ingratitudine il diforegiare un sì riguardevole, e fortunato idioma, in cui tutti abbiamo interesse. Oggidì ancora poco ci servirebbe la Lingua Latina, se gli antichi Romani avessero solamente adorata la Greca . Nè già mancarono in Roma, vivendo Cicerone, alcuni, che riprovavano l'usar la Lingua Latina in scrivere argomenti gravi , amando coloro la Greca , siccome oggidì noi amiam la Latina . Ma e con gagliarde ragioni , e col proprio esempio s' oppose a quegl' ingiusti, ed ingrati Centori il mentovato Cicerone , come può vedersi nel primo libro de' Fini ; e fu da tutta la posterità approvato, e seguito il suo prudente consiglio. Parmi perciò degno non fol di lode , ma d'invidia il costume de' moderni Franzesi . ed Ingless, che a tutto lor potere, e con somma concordia si studiano di propagar la riputazione del proprio lor Linguaggio, ferivendo in effo quasi tutte l'Opere loro. E perchè non vorran sare lo stesso gl'Italiani (a),

<sup>(</sup>a) E perch nou sorran fare la fulfa of Latiani, la lingua de quali Cra.) Ogni linqualità qualità prenguiria particolare, che non hanna l'utire, e coltrous nigione. Il Disfranzeie, poteva ben concentrati dei doctale, e die con hanna l'utire, e coltrous nigione. Il DisFranzeie, poteva ben concentrati dei doctale, e die con della comunemente fi parti, e fi fici e,
e dal mondo è tenuta cara, fenza abbufare le altre con maniera totificatica e fourrite, poco
cievole a grave, e elteratus ouron. Alle regioni cito e regioni ri riporte, ai vivo con un concerti ripolta, e filma che fia in difet della patria, la quale porto non è offet da fimili
drittire maniere di procedere. Se avelle detro come Roberto S'cino in non fing granarica
per dempte, che il finure l'Italia i nomi nelle vocali e, e e, e i instit, cossitonandegi), fa alprotto, che tal a componione, il dispore le voci in maniera con parte trocarle nella fine, ove fi poli fare, o remezzarie, e in nitra guiti tefferle, e unirie, e comporte, che grarefrana all'orocche, delle qual il gindiro è levoli in maniera con parte trocarle nella fine, ove fi poli fare, o remezzarie, e in nitra guiti tefferle, e unirie, e comporte, che grarefrana all'orocche, delle qual il gindiro è levoli in lugua linno parte trocarle nella fine, ove fi poli fare, o remezzarie, e in nitra guiti tefferle, e unirie, e comporte, che grarefrana all'orocche, delle qual il gindiro è levoli in lugua linno parte trocarle nella fine, over fi poli fare, o remezzarie in niciolo la soldra lugua linno per con dire ridrovle chi
gli portis, etterite con oferva quela effer rechetas santi d'una linqua i, e i Latini, e molto
il faceto Antibone. E cela linqua this protto polivaria della mono compositioni elite, pur
nolle comiche luna longo. « Prenziva Zuazarizer, Felippidno , Socratino , e mille altri nita
faceto Antibone. E cela linqua this pre lo puì non abbuta fuego in compositioni elite, pur
nolle comiche luna longo. « Prenziva Zuazarizer, Felippidno , Socratino , e mille altri nita
faceto Ant

la Lingua de quali ha altre prerogative, che non ha l'Inglefe, e con pace di un certo Dialogifta, non è inferiore alla Franzele, anzi può facilmente provarfi (upertore?

## CAPITOLO IX.

Si difende la Lingua Italiana dalle opposizioni di un certo Scrittore di Dialoghi . Diminutrioi ingiusifamente derisi. Proppi ancor della Greca , e Latina Exculla . Terminazioni , e varia Musica della parole Italiane . Lingua nostra non amante delle Antitessi, o di giuochi di parole, Iperboli e Tropi senza ragion condannati. Uso de Superlativi , e della Matassora disso.

Concioffiache noi favelliamo delle Lingue, mi fia lecito ricreare al-E Concioffiachè noi favelliamo delle Lingue, mi fia lecito ricreare al-quanto ful fine i miei Lettori coll'esporre alcuno di quegli argomenti, che il poco fa nominato Dialogista Franzese apportò in commendazion della propria Lingua, e in dispregio della nostra; massimamente non essendoci stato verun de' nostri dopo tanti anni , che quell' Opra è pubblicata, il quale abbia alzato lo scudo in difesa della Patria. Non ci dispiacerà d' udire, con quanta modestia, e verità parli dell' Idioma Italiano un Giudice straniero; a non sarà poco profitto il comprendere le ragioni, per cui egli afferma, che la nostra Lingua è infinitamente inseriore alla Franzese. Che se io in questo argomento porterò opinion diversa da quella del Dialogista, spero bene, ch' ogni Lettore provveduto di senno, e amante del giusto saprà e vorrà conoscere, che colla mia opinione può accordarsi, e di fatte s'accorda il rispetto da me dovuto e professato alla stessa Lingua e Nazion Franzese, e a chi per ragione dell'instituto ha interesse nella riputazione del Dialogista medesimo. Queste sono placide battaglie. Con piacere e profitto del pubblico moltiffime se ne mirano tutto dì, e spezialmente in Francia, e intorno alla stessa Lingua Franzese. Laonde fono io ben certo, che se non con profitto, se non con piacere, almeno fenza dispiacere si mirera questo mio piacevole combattimento da quella gente, la quale oggidì non è men gloriofa per avere un Re glo-.riofissimo, e per aver prodotto e produrre tanti eccellenti Ingegni nelle Lettere, e per aver cotanto illustrato e renduto famoso il suo Linguaggio, che per amare l'equità e la giustizia.

Ciò polto io dico, che dopo avere il fuddetto Dialogitla offervato un difetto della Lingua Spagnuola, confiltente ne vocaboli, troppo rifonanti, pompoli, pieni di fallo, di vanità, e di falla maellà, palla egli ad amorevolmente avvertire ancor gl' Italiani di que' difetti, ch' egli ha fcòperto

colo, e piccole, agginnte alle woci, e ne peggionativi, l'ufare groffe, e groffe, o fimili, è puì tollo di poverta in quella parte, che thi ricchezza. Ma non roglion può oltre figiante la rifutzion mia, mentre fi può leggere nel prefense labro terzo della Perfetta Poefia punsifinamente e giudici cofifimamente fatta.

nella nostra Lingua. Consessa ingenuamente, che in lei non si truova l' orgoglio, e la vana grandezza della Spagnuola, ma non può diffimulare, che anch' effa cade in un'altro difetto, e nell' opposta estremità, cioè nel giochevole, allontanandosi dalla gravità, e dal fasto, Ci ba, dice egli, cosa men seria di que' Diminutivi , che le son tanto famigliari? Non si direbbe egli, ch'essa intende di far ridere con quel fanciulletto, fanciullino; bambino, bambinello, bambinelluccio; buomesto, buomicini, buomicello; dottoretto, dotto ino, dottorello, dottoruzzo; veccbino, veccbiesto, veccbiestino, veccbiuzzo, pecchierello? Ecco l'unica ragione, con cui pruova questo Scrittore, che all' Idioma nostro manca la Gravità . Noi primieramente gli siamo obbligati, perch' egli abbia donato alla Lingua Italiana alcuni altri Diminutivi , ch' ella per avventura non sapea d'avere , quali sono bambinelluccio , buometto, buomicino, buomicello, dottorino, dottoruzzo, vecchino, vecchiettino, i quai vocaboli non per tanto noi non avremmo difficulta d'usare in componimenti giocofi . Pofcia in fecondo luogo maggiormente fiamo a lui obbligati, perchè ci ha infegnato una nuova guifa di ben' argomentare, finora da noi , e da Logici stessi, probabilmente ignorata. La Lingua Italiana ( eccovi come ragiona questo valentuomo ) ha molti nomi Diminutivi, che fanno ridere. Adunque la Lingua Italiana non è grave, non maestofa, non seria come la Franzese, che non ha questi Diminutivi. Io nondimeno mi fo a credere, che nè in Francia pure fia per avere spaccio questa Logica nuova. Perciocchè può l' Italico Idioma avere i suoi Diminutivi , e far con essi ridere , e contuttociò essere maestoso , grave , ferio, come qualunque altro Linguaggio, Se la nostra Lingua altro non usasse che Diminutivi, e questi tanto nelle materie gravi, quanto nelle giocofe; e se fosse ancor vero, che questi Diminutivi fossero solamente atti a rifvegliare il rifo, avrebbe lo Scrittor Franzese avuto qualche fondamento di dire, che l' Italiana Lingua non è maestosa, non seria al pari della sua. Ma evidente cosa è, che trattando argomenti gravi) noi non ufiamo fe non pochiffimi Diminutivi, e bene spesso niuno . Altresì è manifesto, che i nostri Diminutivi non sono solamente atti a sar ridere: perchè ve n' ha di quelli ( e la maggior parte fon di tal fatta ) che fervono allo stil tenero, dolce, e galante, come sarebbe il dire fanciulletto, verginella, tenerello, ruscellesto, leggiadresso, semplicesta, garzoncello, e fimili, che apertamente fon lontani dal muovere a rifo. Altri poscia ci sono, che s'adoperano da noi nello Stil giocoso, e per dileggiare alcuno, come farebbe il dire nomicciuolo, nomicciotto, nomicciattolo, vecchiesto, triflanzuolo, donnetta, donnicciuola, tificuzzo, e fimili . Ora non è egli ridicola cosa l'affermare, che la Lingua nostra non sia dotata di vera gravità , e ferietà , perch' effa , allorche vuol far ridere , ha ed usa vocaboli giocofi, e propri per ilvegliare il rifo, cioè per ottenere il fin proposto? Pretenderebbe egli forse questo Censore, che dagi' Italiani con gravità di vocaboli si parlasse, allorchè studiano essi l'opposto per muovere altri a rifo? Doveva egli provare, che all'Italico Idioma per favellare con ferierà, e trate trattar materie gravi, maneano vocaboli maeftofi, e locuzioni gravi. Ma egli ha do provato, che noi volendo far ridere abbiamo, e poffiamo ufar nomi, che veramente fon giocofi, e fvegliano il rifo. E ciò, le diritto fi giudica, è un confesfare difavveduramente la ricchezza, e per confeguente un pregio, una virtà dell' Tatlac Lingua, la quale per lo Stil grave, e ferio ha i fuoi propri vocaboli (e tali fono quafi tutti gl'innumerabili, di cui effa è provveduta) e ne ha parimente degli altri, che

fon propri dello Stil giocofo, e ridevole. Che se il Censore parlava pur da senno contra del nostro Idioma. egli mi perdonerà, s' io l'accuso di poco avvedimento, non avendo offervato, che si poteva la sua Lingua esaltare non solamente sopra l'Italiana, ma fopra la Greca eziandio, e fopra la Latina, avendo queste due Lingue per lor disavventura, forse più dell' Italiana, i Diminutivi medesimi, cioè lo stesso supposto diferto, di cui egli accusa la sola Italiana. Poteva egli facilmente ricordarsi, che i Latini anch' essi dicono puerulus, puellus, puella, puellula, pupulus, agellus, corculum, flosculus, anicula, grandiusculus, igniculus, occilius, vulpecula, ratiuncula, Graculus, e mille altri sì fatti , de' quali parla Prisciano lib. 3. della Gramat. Diomede lib. 1. Alcuino, ed altri; e de' quali tutto giorno troviamo esempi in leggendo i Latini. I Greci anch'esti al pari degli altri hanno i lor Diminutivi, e dicono Baxxwe un picciolo Bacco, Διουύς un picciolo Dionifio, o Bacco, μωρίων un pazzarello, xomis un fonticello, madirnos un fancialletto, maidios un pargoletto, recociono un bambolino, Bergunno un bambinello, e moltifimi lomiglianti. Ma con accortezza maggiore volle il Dialogista non ricordarsi di questi Diminutivi, perchè ben conosceva il manifesto pericolo di acquistar poca lode, ov'egli avesse affermato esser diferto ne' Latini, e Greci l' uso de'nomi Diminutivi; e perciò doversi a que' maestosi Linguaggi almeno in questa parte ameporre il Franzese. Che s' egli non osò condannare i Greci, e Latini, come ha poscia in una causa, che è comune ad essi, e agl'Italiani, voluto folamente contra degli ultimi pronunziar si animofamente questa sentenza? Svegliano forse più riso i Diminutivi Italiani, che i Latini? Certo, che no ; perchè non consiste la sorza del far ridere nel suono delle parole ( altrimenti non farebbe serio alcun vocabolo Italiano, che terminaffe in etto, ino, atto, ella, ola, come appunto loglion terminare i Diminutivi nostri ), ma consiste questa forza nella significazione interna de i detti Diminutivi; e per quelto fignificando tanto gl' Italiani, quanto i Latini, e i Greci, la medelima cosa, possono egualmente farci ridere. Noi per esempio diciamo nomiccinolo, nomicciato, nomicciatolo; e i Latini homunculus, homuncio, homulus, homullulus; e i Greci acopor, ανδραρίου, ανδρίσκος, ανθρώπιους ανθρωπαρίου, ανθρωπίσκος; noi donnicciuola, i Latini muliercula, i Greci ywaw; noi vecchierello, i Latini vetulus, e i Greci γερώντιον &c. Se questi Diminutivi son fatti, ed usati per dileggiare alcuno, possono far ridere in tutte le Lingue. Se composti per lo Stile tenero, e dolce, o per altro fine, portano parimente ferietà in tutti e

tre i mentovati Linguaggi. Tanto è dunque lungi dal poterfi provare, che fia vizio dell' Idioma Italiano l' ulo de i Diminutivi, che più tollo convien confessare, ciò essere un virtù, un privilegio proprio delle più nobili niche, e samos lingue. Annor dee confessari, che quesso Autore in vece di far comparire maessoa, e grave più dell' Italiana la Lingua Franzese, ha pubblicata contra suo volere per molto povera la Lingui paragon della nostra; scoprendo a chi nol sapea, che i Franzesi non hamo Diminutivi, e che sife con due, o più parole debbono talvolta esprimere ciò, che dagl' Italiani, da i Latini, e da i Greci si può significar con una sola.

Più apparenza di ragione porta l'altro difetto, che dal mentovato Autore appresso viene attribuito alla Lingua Italiana (a): Ajoutez à cela les memes terminaifons, qui reviennent si fouvent, O qui font une rime perperuelle dans la profe. Le discours est quelquefois sons en A, O quelquefois sous en O : ou du moins les O , O les A fe suivens de fi pres, qu' ils exouffent le fon des I , O des E , qui de leur coté font auffi en quelques autres endroits une musique malplaisante . Aggiugnete, dice egli, a questo le medesime terminazioni, che ritornano si spello, e che fanno una Rima continua nelle Profe . Il ragionamento è talvolta tutto in A, altre volte è tutto in O; o almeno gli O, e gli A l' un l'altro fi feguono sì da vicino, che opprimono il suono degl' I, e degli E, i quali eziandio dal canso loro fanno in aleri luogbi una molso dispiacevole Musica. Se chi parla in tal guifa fosse stato men novizio nella Favella nostra, avrebbe egli poruto di leggieri comprendere ancor l'infuffiftenza di questo secondo rimprovero. Anch' io, perchè fon novizio della Lingua Franzese, o pure perchè quello Scrittore, per altro leggiadrissimo tra' Francesi, non seppe in questo luogo abbastanza spiegarsi, confesso di non saper discernere, che mai intenda egli di dire scrivendo: che gli O, e gli A si seguono santo dappresso, ch' essi opprimono, o solgono il suono degli I, e degli E. Non fo', disti, quel ch'egli intenda di dire, perche niun' Italiano s'accorge dell' oppressione satta a que' poveri E, ed I, avendo anch'essi al pari degli A, e degli O autorità, fuono, e forza nel ragionamento Italiano. Ma ponghiamo pure, che il favellar di noi altri alle volte fia rutto in A, e tutto altre volte in O ( il che per necessità non avvien quasi mai, o con qualche leggiera avvertenza di chi scrive sempre si schiva )

<sup>(</sup>a) Mi risito bru qui di quel che ho detto poco (opra, che egli più gravennete potes a oppore talla nofita ingua, dell' tud delle vosti fimili nelle terminavioni. Suglio ciò di mia memoria, per non aver letto di freico quei Dialoghi; ma non per tano, non vessilo cammo moni di comita di consultativa di comita di consultativa di comita di consultativa di comita di colore di comita di colore di comita di colore di comita di colore di colore di colore del Dialoghia, per non infinitare il dificario, e non imboggiare il fio del fron acte contro i toto Dialoghi, ciò che il otto Priquier avec dipetito relia iniqua del loi respectativa di colore di color

non perciò può dirsi, chè s' odano- le medesime terminazioni delle parole. e molto meno, che s'oda una Rima continua nelle Profe. L'Italica Favella ha bensì tutti i fuoi vocaboli, finiti regolarmente in una delle cinque Vocali, o per dir meglio in quattro fole, perchè i terminanti in V paiono più tosto voci accorciate, come Virsh da Virsute, fu da fue, più da pine. Ma perchè due, o più parole sieno terminate in A. ovvero in O, da ciò non fegue, che abbiano il medefimo fuono della terminazione, o formino Rima fra loro. Sapeva pure lo Scrittor Franzese, che l'Italiano Idioma usa tre Accenti al pari de' Latini , e Greci . Un di questi siede nell'ante penultima fillaba ( lascio, che ci son delle parole, che l'hanno ancora avanti all'antipenultima, poco ciò importando per ora ) e sa la parola sdrucciola , come desimo , grandiffimo , dimostrano . L'altro fiede nella penultima , come fenfo , misura , corrègge . E il terzo finalmente nell'ultima , come bonea , virsa , amb , parel . Ora affinchè fra due parole si dia simiglianza di suono, convien, che ambedue fieno fomiglianti nella vocale, che porta l'accento, e in tutte le lettere ( se ve ne ha ) che seguono dopo alla Vocale accennata. Così singono, e spingono, tosto, e composto, separo, e giurd hanno fra lor simiglianza di fuono, che Rima fi appella forfe dal Greco nome pospos Riemo. Per lo contrario, quantunque due parole fieno terminate per esempio in O. perciò non avranno il medefimo fuono, quando effe ancor non abbiano fimiglianza nella Vocale accennata, e nelle lettere (fe ve ne fono) dopo lei feguenti. Di fatto qual fimiglianza di suono è fra spingono, e compe-Ro : fra giuro , e singono ; fra softo , e separo ? Niuna al ficuro , come ancora si scorge in maesta, confonda, lucidissima, in utile, merce, oppone, e simili, perchè tutte hanno differente l'accento, e la voce sa sua polatura fopra differenti Vocali . Il perchè, ove fi diceffe : l'ultima vofira maestà confonda la Grecia rubella, un suon vario, e differente, non una Rima perpetua, s'ascolta. Ciò parimente avviene fra le parole, che hanno bensi il medefimo accento, e fon terminate nella Vocale steffa: ma non hanno la medefima Vocale accennata. Diverfamente fuonano alle orecchie nostre senso, udito, palato, giusto oppongo, perchè il suon della voce fermandoli ancor fulla vocale penultima accennata, ch'è differente dall' ultima, vario anch' esso per conseguenza diviene. Sicchè quantunque fosse vero, che un periodo Italiano alle volte si constituisse di fole parole terminanti in A, ovvero in O ( dal che facilmente, e naturalmente ognun si guarda ) contuttociò il suon delle parole riesce vario per lo differente ripofo colla voce fopra le Vocali accennate : nè s' ode una perpetua, e continua Rima nelle Profe Italiane, come si diede a credere lo Scrittor Franzese .

Ma per avventura egli è degno di scusa, poichè le orecchie Franzefi non possono i agevolmente immaginar l'armonia del nostro Idioma, estendo quelle avvezzate ad un'altra Musica. Nella Franzese ogni parola terminata in A, I, O, V non si pronunzia se non coll'accento nella ultima Vocale; e l'altra Vocale E posta nel fin delle voci, o apertamente non fi pronunzia, o fi pronunzia anch' effa coll' accento: onde leggono regolarmente versu, quasi, trouva, e fimili truvi, casi, versi , come ancora amisie, verité &c. Anzi può dirli , che la lor Lingua propriamente non abbia, che un folo accento, perchè la lor voce pronunziando ogni parola tolamente fa forza, e ripofa full' ultima fillaba, come s'ode, allorche dicono feront , reflexion , lendemain , Ocean , erranger , repondit , grandeur &c. E non udendosi l' E finale delle Rime femminine Franzesi , allorche si pronunziano, non può propriamente dirsi, che l'accento sieda nella penultima, perchè quella penultima nel pronunziare diviene in certa guifa l'ultima Vocale. A tal Mufica effendo i Francesi avvezzi, quando poscia cominciano ad apprendere, e leggere l'Italiano, non è poco piacere l'udirli pronunziare le nostre voci secondo l'usanza loro, e dire in vece di , Mondo , Voffignoria , belliffimo , tutti , vengono , Mondo , Voffignoria, belliffime, suril vengone, come se fossero parole accentate neil' ultima: ftentando essi a riposar la voce sull'antipenultima, o penultima. e a condur dolcemente la voce all'ultima Vocale. Quali direbbe alcuno. che non dovea sapere il nostro Censore altrimente pronunziare le Italiane voci, che colla grazia fudderta, e nella maniera divisata. E così pronunziandele, non ha egli torto affatto in dicendo, che s'ode una continua Rima nelle Profe nostre. Ma essendo ben disferente la pronunziazione degl' Italiani, non farebbe stato se non bene il consigliarlo ad informarfene dalla bocca stessa di qualche Italiano natio. Avrebbe egli allora appreso, che ancor noi non men de' Franzesi abbiamo per regola, e coflume di schivar le Rime, e la simiglianza loro nelle nostre Prose : E ciò fenza penfarci, o con leggiera attenzione si schiva. Che noi languidamente ( e meno ancora , che in leggendo le voci Latine ) pronunziamo l'ultima vocale de' noftri vocaboli , se pure questa non è accentata ; e che la voce spesso si ferma sull'antipenultima, ma più sovente sulla penultima: onde è fempre vario il fuono delle parole, non accadendo fe non rade volte, che queste sieno ugualmente accentate, ugualmente terminanti, e delle medefime lettere, e vocali nell'ultima, e penultima fillaba ugualmente provvedute. Oltre a ciò gli sarebbe stato palese, che per fuggir talora qualche fimiglianza di suono fra le parole, o per softener maggiormente i periodi, e la varietà dell'armonia nel favellare. le voci nostre possono terminarsi in Consonanti liquide, cioè in L. M. N. R., e fono appunto così terminati parecchi de' nostri monosillabi : che abbiam l'uso di mangiar molte Vocali sul fin delle parole, allorchè seguono Vocali nella parola vicina; onde non solamente in Vocali, ma in quasi tutte l'altre Consonanti possono terminarsi, allorchè leggiamo, i vocaboli Italiani , come dicendo: fenz' altro , poich' egli , quand' il Cielo, e simili. Che molte parole nostre son terminate in Dittonghi, come Al , El , Ol , &c. il suono de' quali è differente da quel delle sole Vocali . E che finalmente le parole sdrucciole mischiate coll'altre, che por-Della Perfecta Poefia.

tano fulla penultima, e full' ultima l'accento, fanno continua diversità di

suono, e di melodia nelle Prose, e ne' Versi Italiani.

Turto questo è manifestissimo a chiunque ben conosce la Lingua nostra; e perchè forse lo Scrittor Franzese non pose somma cura nell' impararla, egli può meritar qualche scusa parlandone ( benchè con tanta franchezza ) in tal guila. Non so già, com' egli potrà meritarla per quello, che segue a leggersi. Di più, dice egli, la Lingua Italiana ama estremamente i giuochi di parole, le antitesi, e le discrezioni. Ella giuoca, e scherza anche alle volce nelle materie più gravi, e più sode. lo parlo dell' Italiana, e della Spagnunla tali, quali fono oggidì negli Autori moderni, che sono in pregio nell' Italia, e nella Spagna. Polcia volgendosi a lodar la Lingua Franzese, fra l'altre cose dice: cb'essa è nemica de giuochi di parole, e di quelle picciole Allusióni, che tanto i amano dall' Italiana. Se l'Idioma Franzese avesse molti Scrittori, che francamente spacciassero Sofilmi, vorrei anch'io secondo questa nuova Dialettica formare un somigliante argomento: La Lingua Franzese ama i Sofismi; adunque essa è un' infelice, e sciocca Lingua. Ma son certo, che argomentando in tal guisa inviterei ben da lungi le fischiate; poiché quando anche vi fossero molti Scrittori Franzesi, che usassero sofistici argomenti, ed opinioni sconce, non sarebbe perciò mai vero, che la nobilissima Lingua loro amasse i Sofilmi, e molto meno che a lei si convenisse il nome di sciocca. A chiunque ha fior di giudizio è nota la cagion di ciò. Imperciocchè lo spacciare Sofimi è difetto degl' Ingegni, non delle Lingue; è vizio di chi pensa, e parla, non del Linguaggio, con cui si parla. Sono le Lingue Ministre affatto indifferenti dell' uomo, affinche esso per mezzo loro spieghi gi'interni fuoi concetti, Se questi fon ridicoli, e scipiti, o se son gravi, e ingegnosi, il biasimo, e la lode è dovuta non alla Lingua, cioè allo strumento, con cui si spiegano, ma bensì alla mente che sì farti li concepi. Ma il nostro Censore non si sa punto scrupolo di consondere gli Scrittori, e la Lingua, lo strumento, e chi l'usa. Concediamo pure, che quando si scrivevano da lui queste cose, a più d'uno piacessero in Italia le Antitesi, i falsi Concetti, le picciole Allusioni a i Nomi, e altre fimili bagattelle, mercè per molti fecoli incognite agl' Italici Scrittori, ed oggidi più che mai screditate presso di noi altri. Da ciò solamente segue, che in Iralia si fosse perduto da molti il buon Gusto dell' Eloquenza, ma non già che la Lingua Italiana si fosse mutata, e avesse vestito nuove inclinazioni. Altrimenti non alla sola nostra Lingua, ma eziandio alla Franzeie, e Latina, si sarebbe nel prossimo passato secolo potuto attribuire la colpa medesima; essendo certo, che allora sì ne' verfi , come nelle profe Latine molto volentieri fi seminavano le Antitesi . e altri giuochi di parole. E che un'eguale influffo correffe allora fotto il Ciel Franzese, ne fanno sede i Libri di quel tempo, spezialmente il Sig. Boileau nel Can. 2. della Poetica, ov'egli confessa, che le Acutezze s' impadronirono della Francia; che il lor numero impetuoso inendò il ParnaTo , leur nombre impetueux inonda le Parnasse : che la Profa non men de versi le accolse, la prose les reçeus aussi bien que les vers ; e che i Madrigali, i Sonetti, l' Elegie, le Tragedie, le Prediche non andavano senza il condimento di quelle Bagattelle. Ma contuttochè gli Scrittori Franzesi allora usassero comunemente somiglianti salse bellezze, pure sarebbe stato poco giudizioso chi per sal cagione avesse osato condannar le Lingue Latina , e Franzese , quasi l' inclinazion loro , e non più tosto il pessimo Gusto degl' Ingegni, amasse, e spacciasse ne componimenti la lieve mercatanzia delle Allusioni, delle Antitesi, delle Acutezze . Se non vorrà darsi il titolo di poco giudizioso al nostro Censore, uomo, che certamente tale non fu non folo per confessione mia, ma per consentimento di molti valentuomini, perchè egli abbia accusata del medesimo peccato l'Italica Favella, quando fol doveva, e poteva incolparne il Gusto degli Scrittori: non potrà negarfegli almen quello di poco buon Filosofo in questo luogo. non conoscendo egli troppo se cagioni delle cose , nè la natura delle Lingue, che pure poco men che a tutti è manifestamente palese,

Come disutili adunque si hanno da riguardar le ingegnose ragioni, ch'egli declamando fegue a dire contro alla nostra Lingua , cioè : ch' ella è somigliante a que fantaflici dipintori, i quali sogliono più seguire il proprio capriccio , che imitar la Nasura ; o per meglio dire , non posendo giugnere a quella imitazione, in cui consiste la perfezion delle Lingue, come ancor quella della Pistura; effa ricorre all' artifizio, e fa quasi come quel dipintor novizio, che non posendo esprimere le grazie, e la vaghezza d' Elena, s' avvisò di messere molt oro nella sela: il che fece dire al suo Maestro, ch' egli l'avea fatta ricca , non avendola potuto far bella . Perciocche non potendo la Lingua Italiana dare alle cofe una cersa aria , e bellezza , che loro è propria , le adorna , e le arricebisce quanto ella può ; ma questi ornamenti , e vicebezze si fasse non fon were bellezze &c. Fabbrica egli tuttavia fulla medesima rena, e lavorando sopra lo stesso Equivoco, ingrandisce via piùquell' ombra, o fantafima, ch' egli poco avvedutamente s'è posta in capo. Ma questa svanisce, e va la tabbrica per terra, ove punto si consideri. che l'abbellir troppo, e caricar di falsi ornamenti le cose; non vien dalla Lingua, ma dall' Ingegno, e dal poco buon Gusto degli Scrittori . Per altro, che l'Italico Idioma non possa giugnere ad imitar la Natura, e ch'esso non possa dare alle cose l' aria, e la vaghezza lor propria, e convenevole, col medefimo fondamento si dice , con cul direi anch' io , per lodare il nostro Dialogista, ch' egli era poco animoso Scrittore; esfendo l' una, e l' altra di queste proposizioni smentita da i fatti . Non ci ha persona punto pratica degli Scrittori nostri, la quale non sappia, quanto essi ed abbiano potuto, e possano colla Lingua Italiana imitar la Natura, e dipinger le cose co propri colori. Se in ciò taluno o eccede, o manca, egli è il reo, non già la Lingua. Da questa si somministrano i colori convenevoli : colpa è poi del dipintore, s' egli o non sa, o non sa moderatamente valersene.

Benche nondimeno ci concedesse benignamente il nostro Censore, che

DELLA PERFETTA la Lingua degl' Italiani potesse naturalmente anch'essa esprimere, e rappretentar le cose; contuttociò egli le antepone la propria Lingua, fostenendo ch'essa ha il primo luogo in sì fatta virtù. Ed hanno ben molto da confolarsi gl' Italiani, perchè in questo non eccettua egli nè pur la Greca, e la Latina, volendo ch'esse ancora cedano alla Franzese la palma . Non ci è altra Lingua ( fono sue parole ) che la Franzese, la qual sappia ben copiar la Natura, e che esprima le cose precisamente, com elle sono. Udiamone di grazia le ragioni . Ella non ama , dice egli , l' esagerazioni , perchè alterano la Verità; e da ciò vien senza fallo, ch' essa non ha verun di que' termini, che s'appellano Superlativi &c. La nostra Lingua parimente non usa le Iperboli , se non molto sobriamente , perche son Figure nemiche della Verità ; nel che partecipa effa del nostro genio franco , e sincero , che non può soffrire la falsità, e la bugia &c. Non si può far di meno di non ravvilare a queste parole la fomma pietà di questo buon Giudice, facendosi egli scrupolo di approvare in fin quelle bugie, che finora si sono permesse e lodate nella Elocuzion Poetica , ed Oratoria , e delle quali non folamente gli Scrittori di tutte le Nazioni, ma le medesime Sante Scritture affai liberamente si valsero. Da che però egli stima una fingolar dote d'un Linguaggio l'effere privo di Superlativi, e d' Iperboli; e da che egli tien per difetto ciò, che tutti han finora giudicato che foffe ornamento, non farebbe stato se non ben fatto, ch'egli avesse consigliata la fua Nazione a fuggire, in ragionando, o ferivendo, a tutto potere non folamente le Iperboli , ma le Metasore ancora , le Sinecdochi , e altre simili Figure, o Tropi; perchè certamente si altera ancor da queste la Verità , altro elle non essendo , che salsità , e menzogne . Ma se questo scrupoloso Consigliere avesse sbandito da tutte le Prote, e Poesse Franzesi queste Figure : e chi non vede , ch' egli in vece di aggiugnere nuovi fregi alla sua Lingua, poco saggiamente l'avrebbe spogliata eziandio di quei, ch'ella portava? Certamente i Greci, i Latini, e tutte l'altre Nazioni hanno finora creduto, che le Iperboli, e altre fomiglianti Figure fossero ornamenti de versi, non Figure nemiche della Verità; ne cadde loro giammai in penfiero, che ciò potesse alserar la Verità e offender la Natura, come avvisa il mentovato Critico. Ora egli mi sembra ben probabile, che più tosto questo novello Cenfore, che tanti altri valentuomini dell'antichità abbiano errato. E in effetto, non che i Greci , e Latini , tutta la Francia moderna ben fa, che queste bugie son lecite, anzi lodevolissime ne' Versi, a i quali son riserbate; e perciò tutti i Poeti Franzesi le ufano, fenza che s'avvisi alcuno adoperandole, di ribellarsi al genio della Nazione, tanto nemica della bugia, e del falso. Che se i Poeti della Francia con fobrietà le adoperano, fanno ciò, che la Poetica eziandio degl' Italiani costuma, ed insegna, non dovendosi queste le non con parsimonia usar da qualunque Poeta. Ne questa sobrietà de Franzesi nasce, come dicevamo, dal credere, che s'offenda la Verità; perchè in tal maniera non ne dovrebbono pur una ulare, affine di non commettere giammat contro alla Verità un tal facrilegio; ma nasce dal buon Gusto Poetico, il

qua-

quale ove più, ove meno, si vale di questa moneta.

Io però dilavvedutamente mi lascio condur suori di sentiero da quefto Scrittore; e non m'avveggio, che inutilmente ripruovo un'argomento mal fondato, e inutilmente da lui rapportato per provar la maggioranza della sua Favella, almeno in una parte. Imperocchè i' uso delle Iperboli nulla ha che far colle Lingue : ma bensì coll' Elocuzione Poetica , di cui non voglio parlar'io, nè doveva parlar'egli, effendo ciò fuori del fuo proposito. Poteva egli con maggior cautela contentarsi d'aver solamente offervato, che l' Idioma suo non ammetteva Superlativi; poichè ciò veramente si conviene all'argomento, ch' ei tratta; e qui poteva egli fondare un pregio particolar della fua Lingua, mostrandola sì nemica delle esagerazioni, come quelle, che alterano la Verità. Dissi ch' egli poteva con maggior cautela propor questa sola offervazione; ma non dissi con maggior ragione. Imperciocchè altro ci vuole per provarci, che i Superlativi fieno elagerazioni, e che si alteri con essi la Verità. Questi si fatti nomi altro non fono, altro non fignificano, ehe qualche cola più del Politivo, folamente accrescendo la mezzana qualità degli oggetti. S'io nomino saporito un frutto, se bello un fiore, se alea una casa, so intendere un sapore, una bellezza, un' alrezza mediocre, e ordinaria in quegli oggetti. Dicendo poscia un frutto saporitissimo, un nor bellissimo, una casa altissima, solamente fignifico un sapore, una bellezza, un alsezza più che mediocre, e non ordinaria di quelle cofe, come se dicessi quel frutto è più saporito dell' ordinario &c. E perciò usarono molti Scrittori Latini, ed Italiani (a), di antepor talvolta agli stessi Superlativi un molso, un' affai, un più, allorchè vollero far qualche efagerazione, e mottrar l'eccesso di qualche cofa, moltrando che i Superlativi poco fopravanzano la forza de' Politivi . Sono poi necessari, o almeno utilissimi questi Superlativi alle Lingue, perch' esti con una sola parola esprimono le qualità o accresciute, o diminuite delle cose, essendo certo, che ogni qualità riceve il più, e il meno, Ma che vo io affaticandomi? Non ha forle l'Idioma Franzese i suoi Superlativi (b), ch' esso forma col mettere un res avanti al Positivo, come tres beau, tres encellent, tres curienn, tres bon? Si, ch'esso gli ha;

<sup>(</sup>a) 1. uo dell'aggiongre le partielle cariettie, o intenfire a' spectativi non è lolamente de Latini, e degli Italiani, ma de i Greci Serttori commencenteste, i quali responsor, e fre à i loro (specialisti), per creferer loro fortra, di depré per quam optimus molto boniffimo.

<sup>(4)</sup> Nel medefino molo che fi dice la lingua Francie ona suum fiperbicii, cicà propria forma di vocabili inperituri; coi si dii me che Monoli Mengo lopsa l'Amaria aveile detto non avere Superbiari la noftra; persocole in effetto ne accasta la forma, e la definenza dei Superbiari Laini, gil Asta modri. La lingua Greca di die sono avere allativo 3 2000 lo ha con una precisi forma, e particolave; ma in viria lo ha, e in equipolitica i la Greca volgara con ha il daivo, ma fi ferre del grainino per quello. L'Ebera il pertativo di propria forma non tiene; ma fi ferre del radiospiare l'a politivo i e deci, con figura del constanti aveni mode, con audit mode, per volce dere modifiano. Que l'occidente del propria forma non tiene; ma fi ferre del radiospiare l'apolitivo i e deci, con figura l'alla del propria forma non tiene; ma fi ferre del radiospiare l'apolitivo con del modifiano. Que l'occidente del propria forma non tiene del propria forma non tiene con solo modifiano. Per volce dere modifiano. Que l'occidente del propria del pr

Superlativi gli appella, non men del nostro Linguaggio gli adopera; e lo stesso fignifica appo i Franzesi questa maniera di dire, che i Superlativi de' Greci, de' Latini, degl' Italiani. Moltrifi di grazia, qual differenza ci fia fra i nostri, e i suoi Superlativi. Una sola, se pur dobbiamo accennarla, ce ne ha per avventura; ed è, che i Franzen con due parole, noi con una fola, esprimano la medesima cosa. Il che certo essendo, non so perchè il Censore volesse toccar questa corda; poiche ciò sorse è un palefar la fua Lingua inferiore in quelto paragone all'Italiana. Molto meno intendo, come egli con tanta franchezza potesse affermare, che l'essere la sua Lingua troppo nimica delle esagerazioni, senza dubbio era la cagione, per cui mancavano ad essa i Superlativi, e per cui si condannavano Grandissime, Bellissime, e altre somiglianti voci, usate da qualche Franzese. Quantunque io non abbastanza intenda quell' Idioma, e massimamente in comparazione di lui, che da'fuoi è riputato con ragione un de' migliori Maestri della Favella Franzese; pure oserei quasi con più giusta confidenza dire, che non per altra cagione si sbandiscono da quella Lingua tali Superlativi, se non perchè non appariva necessità veruna d'introdurvi questa nuova maniera di Superlativi, da che gli antichi avevano in altra guifa foddisfatto. O pure perch'effi poco fi acconciano alla Natura di quella Lingua. Non si sossiono da lei parole brevi, e sirucciole, cioè che abbiano accento nell'antipenultima; ma folamente le lunghe. Ora i Superlativi prefi o dalla Lingua Latina, o dalla nostra, ancorchè si possano pronunziar lunghi nella penultima, tuttavia ritengono una tal cadenza di brevità, che non molto propriamente si fanno udire pronunziati alla Franzese. Aggiungasi, che gli addiettivi di quella Lingua sono spesse volte in tal guisa terminati, che di molti non si sarebbe potuto formare il Superlativo fecondo la forma nostra. Il perchè cosa e più regolare, e più acconcia alla Lingua Franzese su creduto l'usare in vece de' nostri Superlativi la maniera di dire sopra da noi mentovata, che in fatti è il medesimo nostro Superlativo espresso con due parole.

Va poi quelto Scrittore efaltando a luo talento la Lingua Franzele, perch' alla non adapera la Mesigne / le mos quando non può far di meno, o quando i vocaboli tradiati fon divennti propri. Stima egli perciò difetto nel Franzefi i tufar Trasitazioni fenza necellità; e in effetto foggiugne quelle altre parole: Egli è certo, che lo Sti Masfgrioro mo i è bunon fra noi mè in profa, nè in verfo. Ma certiffino egli è ancora, che con quefte parole il noltro Cenfore fenza veruna parzialità condanna tutti gli altri Scrittori, che hanno grindo in Francia, non eccettuando il Malerbe, il Voitere, il Balzac, Pietro Cornelio, il Racine, il Boileau &c. niun de quali lu efente da quae difetto, che quò fi riproova, perchè tutti fenza neceffità hanno ulate le Traslazioni. I olafoio a i Franzefi medefimi la cura di difenderit dalla fentenza del loro Nazionale, e di cercare, fe in ciò lieno giustamente riprefi. Quanto è agl' Italiani, fo che riderebbono; fe taluno utilate i prache talvoita ufino lo Metafore, potendone fe taluno utilate i prache talvoita ufino lo Metafore, potendone

far di meno. Sanno essi, che tutta l'antichità, e tutte l'altre Nazioni tengono opinion contraria. Anzi a troppo grandi firettezze, e ad uno ftile poco elegante, e poco follevato si ridurrebbe la Profa, non che la Poesia de Franzesi medesimi, quando non fosse in altra maniera, che nella divifata dal Dialogista, permesso a i Franzesi di usar le Metafore. Ciò farebbe uno spogliar lo Stile d'un grande, e necessario ornamento. Laonde par tanto lungi dal poterfi dire , che fosse cosa gloriosa alla Lingua Franzese l'astenersi da tutte le Metafore non necessarie, che più tosto converrebbe confessar difetto in lei, se oltre alle necessarie non potesfe ella valersi ancor delle altre, che solamente servono per ornamento dello Stile. Ma forfe lo stesso Panegirista della Lingua Franzese cambiò fenza pensarvi, fentenza poco appresso, e contentossi, che ancora i suoi Nazionali godessero il privilegio degl' Italiani, de' Greci, e de' Latini; perchè aggiugne che non può la Lingua suddessa sopra susto foffrir le Merafore troppo ardite; onde effa le scioglie con grande avvertenza, non le cava proppo da lungi, e parimente non le conduce troppo lontano, ma infino ad un rermine convenevole. E ben poteva egli goderli quelta gloria in pace; ma ciò non bastò al suo zelo, volendo egli, che un tal pregio talmente sia proprio della sua Lingua, che a niun' altra delle vicine possa attribuirfi . Perciò seguita egli a dire : Nel che la Lingua Franzese è ancor ben differente dalle sue vicine, le quali conducono sempre le cose a qualche estremo . Perche , s'elle per esempio fansi a trattare alcuna volta d' Amore , non lasciano di prender tosto per lor Faro la fiaccola di Cupido, per istella polare gli occhi della Beltà, di cui elle parlano &c. Finalmente dice : che queste Mesafore consimuate, o queste Allegorie, che son le delizie degli Spagnuoli e degl' Italiani , fon Figure stravagansi presso a' Franzesi . Bisogna senza dubbio, che quetto Scrittore non sia di stirpe Franzese, scrivendo in sì fatta maniera. Egli stesso è testimonio, che per essere i Franzesi giurati nemici della Falsirà, e delle menzogne, non sanno sofferir le esagerazioni, perchè da queste si altera la Verità. Ora come potrà mai egli mostrare, che in molti luoghi, ma spezialmente in questo, non abbia egli medesimo formate delle esagerazioni? Molto, credo io, sarebbe egli intrigato a sostener come cosa vera, e certa, quella ch' va dicendo, cioè: che le Lingue Italiana, e Spagnuola portano SEMPRE le cose a qualche estremo, quafiche mai non usciffe fuori del capo de nostri Autori Metafora alcuna modesta, e moderata. Non dovette però sembrare a lui stesso di parlare in questo luogo con soverchia esagerazione; poiche gli esempi da lui citati per avventura gli parvero bastevoli a provar la sua si franca proposta. Nè io vo' fargli torto col credere, ch' egli ancor qui esagerasse, inventando col fuo cervello i medefimi esempi, o almeno alterandoli, per farli comparir più ridicoli. Liberamente credo, che s'egli stesso non avrà trovato ne' libri degl' Italiani quella fiaccola d' Amere divenuta un Faro, potrà almeno un di que' fuoi Dialogisti averla udita dalla bocca di qualche Italiano innamorato. Ma, quando anche ciò sia vero, che vuol'egli mai, provate con questi esempj? Forfe, che tutti gl'Italiani parlino sempre così, o non fappiano parlare in altra guifa? Penerebbe a crederlo, non che, ogni uomo intendente, chi non avelse pur letto alcun libro Italiano. Forfe, che i fuoi Nazionali mai non cadono in sì stravolte Metafore? Mi perdonino i benigni Lettori Franzeli, s'io penfo, che tale non fia l'intenzione di lui, potendoli di leggieri far palefe con parecchi esempi, che ancora i Franzeli fono, e possono essere tuttavia rei della medefima colpa . Adunque altro non volle intendere , se non che qualche Italiano tafor concepifce difordinate Metafore. Ma, ciò conceduto, non potrà egli per questo mai conchiudere, se non con una Logica strana, che gl' Italiani SEMPRE cadano in qualche estremo. Noi altresì, non men de Franzefi , condanniamo le Metafore troppo ardite, e troppo da lungi cavate ; lodiamo fol quelle , che si formano secondo i configli della buona Rettorica. Le Mesafore continuate, o fieno le Allegorie da noi s'adoperano di rado; ne queste son le nostre delizie, com'egli esagera, se non quando fon fabbricate con ottimo Gusto : nel qual caso crediamo più gloria l'usarle con tutti gli antichi Latini, e Greci, che l'abborrirle come Figure stravaganti, e biasimevoli, con alcun troppo dilicato Gensore de nofiri tempi. Ma io di nuovo m'avveggio di gittar le parole, e i paffi, nel feguir le pedate di quelto Scrittore, il quale avvilandosi di parlar delle Lingue, di tutt' altro parla; appartenendo all' Elocuzione, non alla Lingua, alla Rettorica, non alla Gramatica, il formar buone, o cattive Metafore. Son però tanto dilettevoli tutte le offervazioni di quello Autore, quantunque poco utili all'argomento da lui prefo, che se gli può perdopar ben volentieri il suo aggirarsi, è il trar noi pure suor di cammino.

## CAPITOLO X

Trafposizion delle perole nelle Linque se biosimerole, o lodecole, Primunziazum della Favolla d'India. S'ella sia molle, ed esseminiara Deleczza airile d'esse. Conformirà della Linque Italiana, e Latina. Esquezioni del Cessore. Peragone della Linqua Franzose colla nostra. Obbligazione della prima alla secunia di

Segue il Dialogidh a narrar le glorie della Lingua Franzele. Ecco le le ute parole. La Lingua Franzele è forfe la fola, che legua efatemente presine nauvale, ed esprima i penseri, come appuno noscono a noi nella mettre. I Greci, e è Latini hanno un giro fregolato. Affin di trevare il munerò, e la cadenza da lor cercusa con fomma-cura, revolgono l'ordine con cui immaginism le cose. Il Nominativo, che ha da esfere prima nel ragionamo se con de la regola dei guidino, fi ruvues questi sempre nel metzo, o nel fine. Gl'Italiani, e gli Spormodi fin quasti lo fiesti, o più sossi e l'edegarva di queste Lingue nell'eccenna disposicion coprieccosa, o più sossi in questo disconte y estrano irrisponimente di parole. Non ci è, che la Linguaglo disconte y estrano irrisponimente di parole. Non ci è, che la Linguaglo disconte y estrano irrisponimente di parole.

gua Franzese, che segua le pedate della Natura; ed ella non ha se non da Jeguirla fedelmente per trovare il numero , e l'armonia , che le altre Lingue non incontrano , fo non confondendo l' ordine naturale . Oh qui sì , che il nostro Autore incomincia a battere il suo sentiero, offervando ciò, che veramente appartiene alla Lingua, e non all'Elocuzione. Nè dee qui lasciarsi di commendare la modestia, e liberalità sua, perchè quantunque confessi d'aver fatta questa offervazione molto tempo avanti, e per conseguente non fosse egli molto obbligato a far parte di quelta sua lode ad altrui, contutto ciò afferma, che lo stesso era già stato offervato ancora da un valentuomo ne' ragionamenti stampati con questo titolo : Les avantages de la Langue Frangoife fur la Langue Latine (a). Autore di questo Libro fu il Sig. Laboureur, e il nostro Dialogista stimò cosa superstua il nominarlo, come ancora il citarlo in altri luoghi , benche ne copiasse molti sentimenti . Ma venghiamo al propolito. Che la Lingua Franzese in effetto servi l'ordine divisato , è assai manisesto . Ma non è ugualmente manisesto, che questo in tutto fia l'ordine naturale , veggendofi , che alcuni altri popoli della Della Perfessa Poefia Tom. Il.

(a) La difjuut più vata, e più odiofa è quelta delle perengative delle lingue, dell'attenta propositione del propositione della consistenti della perengative delle lingua. Builde te vocali, che fanno dier, mera, rius, persus, e finili, le quali didiettuce sono fateivolt and Latino, e nel Greco de isimi, fono in quella lingua, gratiolitie proprietà. Ne Vertuballe delineme luvede, fe fi paria a uno, o a più è a machie, o a femmine. La curità gill attenti, the fanno un helliffirmo giacco, e una attività non a maniferatione della trima proprieta della parte di paria e uno, o a più è a machie, o a femmine. La curità gill attenti, the fanno un helliffirmo giacco, e una attività di califatto force della Latina; e in quelta parte fuprano la lor madre, e paffaggono la virab della Greco, e quel parte la figure deglari d'Europa, le le forelle, falicolo della Latina; e in quelta parte fuprano la lor madre, e paffaggono la virab della Greco, e ma mancano della terminazione divira fià Cala, e per confugente non proficio fare, a ma mancano della terminazione divira fià Cala, e per confugente non proficio della Latina; e in quelta molto si di mettre prima il folantovo, più l'assistativo (considerativo della della resistativa della della della parte della della della resistativa della della considerazione della dell

Terra , e spezialmente gli Ebrei , usano un' ordine alquante differente ; e pur la Lingua Ebraica è la più naturale, ed è probabilmente Madre dell' altre tutte. Pengasi ciò nulladimeno per cola certa. Altro è poscia il moftrare una proprietà dell' Idioma Franzese ; altro è il volere , che questa proprietà sia una prerogativa sopra le altre Lingue . E non sa egli questo Scrittore, che l'Arte migliora, e perfeziona spesse fiate la Natura? Ora ciò si fa pur nelle Lingue. Ricevono esse dall'Arte Gramatica e migliore armonia, e maggior dolcezza, o gravità, ed altre Virtù, che loro non diede la Natura . E appento il cangiarsi dall' Arte il natural' ordine delle parole , e l'artifiziosamente trasporle , sa così maestose , armoniche , soavi le Lingue Greca , e Latina , che niuna delle moderne Lingue può paragonassi con loro, e forse molto men la Franzese. Adunque apportando l'Arte maggior benefizio in quegl' Idiomi, che non apporta la fola Natura nel Franzese , non può ragionevolmente chiamarsi l'ultimo più fortunato de' primi ; siccome non può dirfi più stimabile de' maestosi Giardini di Versaglie , figliuoli dell' Arte , una campagna , tuttochè provveduta dalla Natura di bei prati , d'arbori fronzuti , e di ruscelli d' acqua . Affinchè la Lingua Franzese in questa parte potesse anteporsi alla Greca, e Latina, converrebbe ch' ella seguendo, come sa la Natura, avesse la stessa armonia, che l'altre due Lingue ottengono dall' Arte. Ma non ha essa questo gran privilegio; anzi è da alcuni creduta sì poco armoniola, e maestosa in paragon di quelle, che ancor per questa cagione non può , se loro diam sede , giugnere all'altezza dell' Epopeia ; riuscendo essa languida, e meschina di suono, come hanno osservato il Vossio nel Trattato del Canto de' Poemi , l'Ab. Danet nella Presazione al suo Dizionario Franzese, e un'altro Autore della Nazion medesima nella Bi-bliot, univ. del Clerc Tom. 7. del 1687. Può ben dirsi, che i versi, e le prose Franzesi hanno più chiarezza de' Greci , e Latini nel filo delle parole; ma ne pur questa può dirli una prerogativa de Franzesi, perche la trasposizion delle parole ben fatta nelle altre Lingue, non toglie loro la necessaria chiarezza. E avvegnachè sia vero, che la trasposizione sia apportatrice di tenebre , tutravia queste tenebre , se son con giudizio prodotte, diventano virtù; siccome è virtù nello Stile il saper con ingegnola oscurità coprire i fentimenti , non amando noi sempre d'udire ogni cola espressa colle sue comuni , proprie , e naturali parole. Anzi chi ben lo considera, facilmente comprenderà, che la Lingua Franzese, non potendo usar traspolizioni, è priva d'un benefizio. Per ben comporre un Poema, e una Orazione, egli è necessario, o almen convenevole, che non solamente i sentimenti , o sia l'Elocuzione , ma eziandio le parole, i periodi, e l'ordine del parlare sieno differenti da quei del volgo, acciocche più maestoso, nuovo, nobile, e mirabile comparisca il Linguaggio Poetico, e O atorio. Facevasi questo da i Greci e Latini, le Profe , o Poesse de' quali sì ne' sentimenti , e nelle Figure , come nell'armonia, o vogliam dire nel numero, nella maestà, nell'ordine delle parole s'allontanava dal volgo; e questo trasponimento di parole studiato. e maestoso, contavasi fra le belle Figure col nome d' Hyperhaton . Ma benche poffano i Poeti , ed Oratori Franzesi nell' Elocuzione alzarsi sopra il popolo; non è però loro permessa la medesima fortuna nell'ordine delle parole, nel numero, e nella maestà de' periodi, dovendo l'Oratore, e lo stesso Poeta seguir l' Ordine naturale . Questo , essendo comune al volgo, è ancor cagione, che i periodi altro numero non fogliano avere, che il triviale, e usato dal popolo. Si ssorzano i Poeti bensì di allontanaris da questo ordine naturale , per dar più maestà a i lor versi , facendo con ciò conoscere quanto più s'abbia da prezzar l'ordine Artifiziale; ma per necessità non possono molto dilungarsi colla trasposizione dall' ordine tenuto dal volgo, per non cadere in molti Equivochi. Sicshè io non oferei molto vantare questa proprietà della Lingua Franzese : perchè in comparazion delle altre Lingue può effere più tolto credura diferto, e povertà, che prerogativa, e ricchezza; massimamente sapendofi , che non per amor della chiarezza , ma per timore dell'oscurità viziosa , ella è costretta a seguir pianamente , e sedelmente la Natura . Anzi se volesse l' Italica Favella in ciò dir le sue ragioni , e se valesse l' opinione dello Scrittor Franzese, ella potrebbe anteporsi a tutte l'altre Lingue . Poichè feguendo il folo natural ordine delle parole , ella porta feco una fingolare armonia, come appare ne' Profatori, ne' periodi de' quali benche pochissimi trasponimenti si facciano, pure un maestoso numero fi fa sentire , maggiore eziandio , che nelle Prose Franzesi . Ne' versi poi col traspor le parole ci avviciniamo non poco al costume de' Greci, e Latini; abbiamo l'Epica gravità; e superiamo (a) per quanto a noi pare, in dolcezza, armonia, e maesta i versi Franzesi. Laonde potremmo dire ancora noi se volessimo farla da Giudice, e parte, che la nostra lingua tien ciò, che la Favella Franzese, e le altre han di lodevole in questa parte, senza avere ciò, che par disetto nelle medesime.

Seguiando adonque i palli del noftro Scrittore, noi impariamo, che le Lingue Spagnuola ed Iraliana giunforo appena nate alla la preprisciane; ed effendo quelle dappoi cadute dalla lor primiera purità, non poffono per confeguente paragonarfi oggidi alla Franzele moderna, la quale ora è più che mai perfetta a Aggiugne policia quello Autore le figuenti

<sup>(</sup>a) Septriams per quante a noi pare, i verfi Frenzeli .) Quelli paragoni fono edioli.
El fe folto vero, che in maeili fisperationo i verfi Franzeli ; perche i vocabeh lunghi, e e
la fingua Laliana infereno illa Greco, che fembra percho più maetido, cuttavia i componitara delle voci Franzeli per la loro brevità, e velocità, fa un teifoto armonio di una
particolara armonio e doletta, de hi il vantaggio di porre già cole in un verfo. Chi
volle che i Franzeli non aveffero poesia, pare, che volole troppo i perciocobb la pocita
no confido biamene in avere particopte de come qualit. La inicia con confido biamene in avere particopte de come qualit. La inicia, calci più conne l'ami, e aelle vivezze, e ne' penderi propri dello filte rimoto dal comune, equettre,
collevato.

parole; lo comejo pochi dautori moderni Obramontoni (a), che obbivani i valori dei Villiani, de Petrarothi e del Becacci. Ovrreti però in larci foommella, che quello Autore di farebbe trovato alquanto avviluppato in riiponetre, e colto all'improvvilo foffe itato citaro a render lu dor picti contro della Storia del Villani. Egli probabilmente non conobbe, che per fama, e per relazione di qualche altro Libro una tale Storia, che per fama, e per relazione di qualche altro Libro una tale Storia, della contro per per la Lingua, poiché composite in quel fecolo, che alcuni con più modelha cue ragioni appellano d'ero. Ciò gli bailò per dire: cò egli mon conofecua Servitare Lialiano aggid , che vuelffe il Perarota, il Becaccio, e i Villani; qualchi egli attennamente avelle letto i primi , e non ignoralie alcun de lecondi. Ma le per maggiore cautela avelle egli voluto pur ieggere la Storia dei Villani, e altri Autori di quel fecolo; ho ben'i o molta fperanza, ch'egli avelle confellato, che la Lingua Italiana non giunite in nyel tempi alla lua perfetione (b); o al-

(4) Se l'autore Financie aveile dopo aver dato il fodetto parere letro que tre meelri; onno quel il more; con quella reverona ; con quella decilià, e con quella hanna preguadicata opinione ; che in fimili cole è neceltara ; non fi larchée ndetto , ne fi farchée partitio del fosa gaultino perimo ; che è conforme al giustino di chi quelle materie trattà a londo; c conforme meche al comus fenno ; che è propuetta mas, e la fichettatta, e guilla

<sup>(</sup>a) le con-sco pochs autori moderni oltramontani , che abbiano il valor de Villani , de Petrarchi , e de B-ccarri . ) Quelle sono parole del Dialogista Franzete ; e in questo dire fa rergogna a qual he Italiano , che non è di quello parere . E' tacciato di non aver vilto questi autori , e di dire queste cole , come iulla parola d' aleri , o andariene alle grida; perche egli non fapiebhe colio all' improvesto render conto del fao giulizio. Parmi , che è meglio in quella parte cegli Scrittori , con rifiutare l' opinione corrente , e come di quelli, che fono intefi di queste materie, che il voletti fiogolarittare con portare diverta opi-nione dalla già flabilità da i Critici più tolenni, e che anno etaminato a fondo, e affaporato quel candore , e quella non affettata templicità , che non tutti giungono a fentire . Non va la bilogna, come nella filolofia naturale, che bilogna spigliarsi delle opinioni pregiudicate per tintracciare con lenlate elperienze, e cuil' ajato delle mattematiche la veriprognozer per tentractare con acceptance, a contractar materianical a section of the states della favella, e bilogua liariene al guidano, che ne hao fasto gli uomini in fimili cole verfati. Qal verancine ha luogo il octio d'Aritorile da aleoni a roveticia intelo quali egli approvi fa extediola: che, opporte diference eredere. Chi ha da imparare una dingua, o bulgna che le ne fina al detro. Concioffische a poethi giovani la so imparte una singula, conquesto en en esta a cuto a Constontanta a posan govern la prima prima volta che leggiono Cictone, e i Petrata, puecrà loro quella maniera; perchè partà lero troppo kimpite e enva d'argazie, e di vivezza; ma, fe eccidera-no, intentramo, d'upop é, che preceda la tede, e ne vertà più l'invelligenta. Co-nì quefto Francele col folo pringè avanza quelli, che lenza far conto della autorità de miggiors , dandefi la libertà di pentare a lor modo , non guidano per avventura , come uno Dato in Italia, e intelligente delle natie bellezte della propria lingua, s'alpetterebie, che a giudicare avelle. Quetta pregiudicata opioione è necessaria per profittare degli autori . lo fo , che Omero da tutta l'antichità , da tutti non folamenre Greei , ma Latini , e venerato, come un nome di Poelia. lo per vederla a prima vitta diffirine, e diverta da alcune maître delicaterze di flife , per non ûtre , fascrilizioni , rittovandofi delle esfe , che non paiono cenveniti gran fatto al decoto , e repetizioni di parole , e altre cofe d'argite da doppo nati , la condamo , la fiperzo . Fo maie ; perdone il profitto . La ragione quali è è Per non aver creduto a principio alla pubblica voce , e fama , he non veniva da nienie ; mi fono privero della vera antelligenza, e del buon guito. Quello Zulo, ebe usò di biati-mare Omero, fu a furia di pupilo, le ben mi ricordo, rincorlo, e tattogli rompore il collo dall' orlo d'un precipizio. Taggo era l'avvertione degli antichi a i Cistici poco dilereti degli autori dalla fama per così dire canonizzati.

meno ch' ella non è caduta da quel grado di onore, e di bellezza, ch' egli s'immaginò. Convien però pallar oltre, avendo noi trattata abba-fianza mar al quiffione di lopra.

Merita bensì attenta confiderazione ciò, che il nostro Censore va dicendo appresso: Ma non avere vos, così egli ragiona, altresì oscervato che di susse le pronunziazioni la nostra è la più nasurale, ed unica ? I Chinese , e quale tutti i popoli dell' Ajia cantano ; i Tedeschi ragliano : gli Spagnuoli declamano (con che fignificano i Franz-fi il recitar le Fragedie in palco); gl Iraliani fospirano ; gl' Inglesi fisebiano . Non ci ba propriamente, che i Franzesi , i quali parlino. A quelta sentenza io potrei opporre quella d'un'altro Autor Franzele , che l'Anno 1668, flampo in Colonia un libro in 12. con quetto titolo : Carse Geographique de la Com, fotto nome del Sig. Rabatta. Quivi divitandos la differenza, che è fra le cinque principali Lingue d'Europa, si dice : que l' Allemand burle . l' Anglois pleure , le François chante , l'Italien joue la farce , e l'Espagnol parle. Che il Tedesco urla, l'Inglese piange, il Franzese canta . I Italiano buffoneggia, e lo Spagnuolo parla . Ma io finguì ho luppo-Ro non gittato il tempo nel confiderar le ragioni , che questo Scrittore apporta in discredito della Lingua Italiana, perchè mi pareva pure, che il buon Cenfore teriamente parlasse ; e riputavasi da me in certa guila atto di carità il difingannare un' uomo tanto accreditato fra' fuoi , e traviato apertamente dalla pallione . Quando ecco m' avveggio andar' io , e non egli errato ; poiche finalmente il valentuomo ci fa fapere la fua intenzione, e conolcere, ch'egli tol per ilcherzo, e non feriamente (quantunque sembrasse il contrario) ha preso a perseguitar le Lingue vicine . Non potendo egli più fostener la matchera della terierà , quì sa palese il suo piacevole, e Comico genio, e coosessa che per sar ridere, che per deridere, ha finqui ragionato contra l'Italico Idioma. Ed io veramente giuro , che vedendo con tanta gentilezza , e con un motto sì arguto aisalita la riputazione degl' Italiani , più in quelto , che negli altri luoghi , in vece di adirarmi , ho rifo . Quello però , che può parerci più strano, si è, che non avendo il nostro Autore giammai raggiunta la Verità, quando puì seriamente saceva egli vista di cercarla; ora scherzando l' ha mirabilmente colpita. Non fo già dire, se altri popoli declamino, o fembrino recitare in palco allorche parlano; o fe filchiao, o se raglino . So bene , ch' egli e pur troppo vero , che gl Italiani parlando lospirano. E se allo Scrittor Franzele, perchè scherza e a me non fi voleise credere, almen fi creda al nostro Petrarca, il quale ful bel principio de' fuoi versi consessa, che il suono delle sue parole Italiane akro non era , che fuen di fospiri .

Voi.

la luce e la candidezza d' una lingua. Turto quello , che si dice poi delle pronunzie delle aire narivat dal Dialogala , fente del bazzazzo , e del ridicaloso , anniche no , e non val la pean di ritpondere.

Voi , ch' afcolsase in Rime fparfe il faono Di quei fospiri , ond io nodriva il core &c. E più manifestamente altrove chiama egli sospiri tutte le sue parole. S' io avelle penfato, che si care

Fosser le voci de sospir mie in Rima &c. Doveva egli ancora parlar sospirando, allorchè scrisse:

Quando io muovo i fospiri a chiamar voi &c.

Gosì pure in altri luoghi ; nè fol egli , ma moltissimi altri Poeti d'Italia confessarono, ch' egli fotpiravan parlando. Tutto ciò su verisimilmente offervato dal Dialogifta, in udire i ragionamenti di qualche Italiano mal concio (a) al pari del Petrarca, i quali ficuramente dovevano esfere correggiati da una gran folla di foipiri. Ed eccovi il manifesto sondamento dell'ingegnolo motto, con cui questo Autore scherza intorno al parlare, o al pronunziare degl' Italiani, dicendo, ch' essi parlando sospirano. Ma con fua buona pace può parere troppo crudele, e alquanto tirannico questo suo non volere, che i poveri Amanti d'Italia poisano confondere co' fospiri le parole. Tuttavia, posciache in Francia dee sembrar forse o strana cosa , o disetto , che gl' Innamorati sospirino ; affinchè non fieno per l'avvenire cen tanta ragion motteggiati da altre persone gl' Italiani, io configlio i nostri o a non più innamorarsi, o almeno a strozzare i sospiri, quando sossero presi da quel tiranno d' Amore, o da altre violente passioni . Egli è chiarissima cola , che utando sì fatta cautela non potrà più dirfi, che pure un' Italiano parlando fosbiri.

Intanto poiche, s'è per noi scoperto, che in questo Dialogo studia, e brama il nostro Autore di scherzar con piacevoli motti, non ci dispiaccia d'udire, com' egli motteggi eziandio i fuoi Nazionali con dire, che propriamente i soli Franzesi parlano. Il n'y a proprement, que les François, qui parlens (b) . E vuol'egli , come io penío , dire , che ficcome alcuni Italiani (cioè gl' innamorati) hanno il vizio di parlar fospirando, così alcuni Franzesi hanno quello di parlar molto; laonde in paragon degli altri popoli men loquaci, può acutamente dire quel censore, che i soli Franzest parlano . Tale , dico , e non altra , m'avviso , che sia la fua mente; poiche, se per parlare volesse egli mai per avventura intendere il pronunziar naturalmente le parole, farebbe opinione troppo sconcia, e riprovata dalla sperienza, il voler sostenere, che i soli Franzesi, e non gl' Italiani ancora, pronunzialsero naturalmente la loro Lingua. Non può elsere caduta in pensiero a questo Scrittore, uomo giudiziolo, una così fatta fen-

6) Il Dialogifta, che dice che i feli Franzefi parlano, vuole per confeguente, che qu' gli di ente l'aitre nezioni fen beilie .

<sup>(</sup>a) Il porcro Petrarea non era tanto mileoneio dell' ebrezta d'amore, quanto fi sup-pore perché fe era innamonto, non laciava d'elle filosofe; e il Poeta liudie anche accretere, più de non ofisio, il prifficni , e gli afferti . Se fujile fano veramente contro , come fi dice, non arrebbe pottuto tanto comporre, e col bene; poiché la gran passione teglie il crevicio, e fa sulcre, como fi dec, di februare.

tenza. Nè il credo io sì dimenticato di se medefimo, che abbia intefo d'apportarne una pruova col loggiugnere : E di ciò in parte è cagione il non mestersi da Franzesi alcun accenso sopra le sillabe, che precedono la penulsima ; perche da tali accenti si vieta , che il ragionamento non sia continuare in un medesimo suono. Se cid folse vero, potrebbe ancor provarsi, che propriamente i Greci, e i Latini non parlafsero, perchè non men dell'Italiano avevano gl'Idiomi loro gran copia di vocaboli accentati nell'antepenultima, cioè di parole idrucciole. Ora non farebbe egli una strana opinione il credere, che perciò i Greci, e i Latini propriamente non parlaffero, ne pronunziaffero naturalmente il loro Linguaggio? Io non voelio fermarmi più su questa materia. Solamente dirò, sapersi da noi tutti, che in Italia, in Francia, e in Ilpagna, alcune Città, e Provincie con leggiadria maravigliofa, e con gran naturalezza, altre men gentilmente, ed altre in fine con dispiacevole tuono, pronunziano la Lingua loro. Sicchè il pronunziar naturalmente, e con suono continuato una Lingua nobile, e dolce, quali fono le tre divifate, non vien propriamente dalle parole, o dagli accenti della Lingua, ma da una disposizione, e grazia particolare, e da un'abito proprio di chi la pronunzia; effendo fempre un medefimo Linguaggio quello, che dagli uni è pronunziato con fomma grazia, e naturalezza e dagli altri con ingrata, e fpiacente armonia.

Ma non perdiamo di vilta il Gentore, la cui accortezza ben fapea, quanto giovi nel suo paele, perchè un Libro abbia credito, il guadagnar la benevolenza d'un certo Tribunale, che altrove s'è per noi veduto ritener grande autotità sopra le Lettere amene. Segue egli dunque in tal maniera a descriver le glorie della Lingua Franzese. Onde viene, che le Donne in Francia parlano si bene ? Non vien' egli ciò, perchè elle nasuralmense parlano, e fenza studio veruno? Non può negarsi, replicò Aviofo . Nulla ci è di più acconcio , di più proprio , e di più naturale , che il Linguaggio della maggior parse delle Donne Franzesi . Se la Nasura stessa voleffe parlare, io credo, chi ella prenderebbe in preflito la lor lingua per naturalmente parlare. Chi prendera un giorno a far delle Amnotazioni erudite alle Opere di questo Scrittore, potrà qui far pompa d'erudizione, con dire, che questo gentil concetto è fatto ad imitazion degli antichi, i quali scriffero, che le gli Dei avessero voluto parlare, avrebbono utata la Lingua di Platone, di Plauto, e di altri fimili valentuomini . Ma io dirò prima d'effi, ch'egli è molto probabile, che alla Natura giammai non venga talento, e voglia di parlare; massimamente sapendosi, che ella non avendo lingua, e altre membra umane, come fi iupponea che l'avessero gli Dei , si troverebbe molto imbrogliata , quando volesse efeguire un tal pensiero. Laonde non si poirà tanto facilmente scorgere alla pruova, di qual Linguaggio se Franzele, o Italiano, o Greco ella più 10sto volesse valersi per ben parlare. In qualunque favella però Coftei ragionalle, si può credere, ch'ella potrebbe, e saprebbe naturalmente parlar, appartenendo a lei il fare, che le fortunate Donne di

Fran

Francia parlino si naturalmente . Vero è, ch'io non le darei configlio d'usar quel Linguaggio corrosso, e vizioso di alcune Donne, le quali tuttoche fieno Franzefi , pure nelle conversazioni tratto tratto parlano com espressioni straordinarie, e ripezono censo volte una parola, che appena è nata, non effendovi cofa, che più di questa apporti noia a i faggi uditori. Così altrove afferma lo stello Dialogista; non farebbe se non bene il prevenir la Natura con tale avviso, acciocche, se pur si ritolvesse una volta di parlare, disavvedutamente non prendelse in prestito la lor sì noiofa favella. Per altro, volendo il Cenfore, che la bellezza del favellar Franzese abbia tutta la sua perfezione in bocca delle Donne, perchè queste parlano, benchè senza studio, più propriamente, acconciamente, e naturalmente, che non fanno gli uomini, bisogna consessare, che in ciò l'Italia è vinta dalla Francia . Quantunque le femmine Italiane parlino alle volte con gran proprietà , pure non possono giugnere alla fortuna d'eiser' elleno l'idea del ben parlare, ma lasciano questa cura, e gloria agli uomini . Così pur fecero ( a ) negli antichi tempi le Greche , e le Romane . Può contarsi per miracolo , e per un rarissimo pregio della sola Francia, che quivi il sesso debole (b) sia quel, che dia la norma del bene, acconciamente, e naturalmente parlare al fesso più nobile; come ancora, che le decifioni fopra il ben compor le Tragedie più dal primo, che dal secondo s' aspettino , siccome altrove imparammo dal P. Rapino .

Egli è però verò , che se he sonfidera la Lingua Franzes e, dec naturalmente avvenire ; che più degli uomini le Donne sinco proprie per ben suvellare in essa. Una singular proprieth di quel Linguaggio si è l'el-fer molle, tenero , affettuoso o, e marvajigiosamente acconcio (e) per ben esprimere , e trattare i grandi affari amorosi. Perciò in Francia al sessione de la testi omite tutto guerriero , valoroso , e consecrato alla gloria della rami. Nè dispenticò il Confoce di osservare quelle si si miabi le prerogativa della sina Favella , perciocchè sersise egli in quelta manie-ra: Dixiamo ameze , aggiung Engenio , che la Lingua Franzes se homa forze parsicolare per esprimere i più teneri fenimenti del cuere. Ciò appure l'instituti del cuere. Ciò appure

<sup>(</sup>a) Cui) pur feure augli antichi tempi le Greche, e le Remana. ) La madec de Grachi è lostettima per lo fichietto natural parlar nobile. E Saffo poetella non lobiamete parlava bene, ma caatura, e componera marciafilomente t. Si mili difficilla framem noitrare neguri f dice ella al foo Enone prefio Ordio) lapenia ferma dama reprada maes. (b) Il fift debdel v). Quello è apprefio i Letini : fapaire fexas y prefio i Francti, p

<sup>(4)</sup> Linguaggio Franzele qui è detto maravigliolamente acconcio per ben efiprimere e e trattare i graedi affari amoroli, ma qual è quel linguaggio , che mon fia acconcio a ciprimere una patione codi universale e och e tocca tota?

Difer bonar artes mones, Romana juxenius,
Non tantami republica ut tanarer ettes.

dice Ovidio; ma per faper dire quattro parole alla Dama; Catullo, Tibullo, Properzio, chiamati da Giufeppe Scaligero i Triumviri amorofi, nella loro per altro macilofa lingua fon teneri, e loccastificii.

infin nelle noftre Canzoni , che sono si afforenose , e senere . In queste ha più parce il cuore , che l'ingegno , ancorche fieno infinicamente ingegnofe : laddove la maggior parce delle Italiane, e delle Spagnuole è piena d'ofcuried, di confusione, e di gonsiezza, non mancando mai il Sole, e le Stelle-d' aver luogo in loro . lo direi quasi , che la nostra Lingua è la Lingua del cuore ; e che le altre son più proprie per esprimere i concetti dell' Immagin narione , che quei dell' Animo . Il cuore non fense ciò , chi elle dicono , ed elle non dicono punto ciò , che sense il cuore . Quando io non sapesti per testimonio del medesimo nostro Censore, che di là da i monti si abborrifce l'udire , non che il fare delle esagerazioni , vorrei quasi affermare, che un'esagerazione dello stesso Autore si è il dire : che le Canzoni Franzefi fono infinitamente ingegnose, tustocchè l'Ingegno abbia minor parte in effe , che il cuore . Più grave elagerazione io chiamarei il dire : che le più delle Canzoni Italiane son piene de galimatias , O de Phebus (a), cioe d' ofcurird, e di gonfiezza, e che il Sole, e le Stelle non lasciano mai d'entrarvi. E finalmente più di tutte mi parrebbe una smoderata esagerazione quell'affermare : che nelle alere Lingue il cuore non sense ciò. ch' elle dicono ; ed elle non dicono ciò , che fi fense dal cuore . Ma non ardisco di dirlo; perchè verrei contra mia voglia a pubblicare altrui per millantatore di una Virtà, di cui egli stesso è privo . Altresì accusarei a mio dispetto quel valentuomo di qualche altro disetto, non vedendo egli, o non volendo vedere, che ancor la Lingua Italiana mantiene una stretta, e amichevole corrispondenza fra l'Ingegno, e il Cuore; laonde tutti i concetti del Cuore da lei s'esprimono, e dal Cuore si sentono tutte l'eforeffioni della Lingua . Non fia però , fe non bene , ricordare a questo Scrittore; che le Stelle, e il Sole, da che Apollo, cioè il Sole medefimo, cominciò a regnare in Parnalo, ebbero ampio privilegio di poter' entrare nelle Canzoni , senza timor di perdere la buona grazia del Censore Franzese. Che se pure questi Pianeti in Italia troppo abufaffero la licenza loro conceduta; (il che non è vero ) non perciò fi può incolparne la Lingua Italiana, ma bensì la povertà d'alcuni Poeti , che altrove non fanno fondare i loro concetti. Come tante altre fiate s'è detto, non si debbono attribuire alla Lingua i disetti, e le Virtà, che alla fola Elocuzione, ed Eloquenza fi convengono.

Ma ripigliamo il nostro filo, e confiderando le parole del nostro Autore teste riferite , dee consessarsi , che egli non potea con più modestia, e leggiadria farci sapere, che la Lingua Franzese è la Lingua degli Innamorati ; e ch' effa è veramente nata per servire a tal forta di gente. Certo è, ch' egli non intende altra cosa; e io n' era prima d'ora persuaso dalla confessione ancor d'alcuni Italiani , che affermano, aver quella Lingua una grazia, e proprietà particolare per ben trat-Della Perfetta Poefia Tom. II.

<sup>. (</sup>a) Che in alcune delle canzoni Italiane , non ci fia de galimatias , e de Phebus ,

non fi può negare; ma non fono ne' poeti migliori , e flimati .

tare, tanto in iferivendo, quanto ne famigliari colloqui, le facernde amesrofe. Ciò pollo, veramente felice potrebbe diri la Nazion Francato, perchi ella fola ha la Lingua del Cuore. Può nondimeno effere, che l'altre Nazioni poco il lagnino della loro difavventura; e fe l'Italia non ha il Linguaggio si tenero, molle, e proprio per pil Amori, come si fupspone che l'abbiano i Franzefi, può ella contentaria d'averlo grave, maetido, virile, e proprio per affari di maggiore confeguenza.

Per noltra difavventura però il fempre mentovato Autore non vuol concedere nè pur questa poca gloria alla Lingua Italiana. Imperocchè volendo egli provare, che la brevità è una prerogativa propria della Lingua Franzele, e che in quelta Virtà ella fingolarmente avanza tutte le altre Lingue ( propofizione, che dagl' Italiani, e più da i Greci, e Latini difficilmente fara tenuta per vera ) dice , che ciò è naturale ad esfa , perchè per l'ordinario il Linguaggio siegue la disposizion degli Animi, e ciascuna Nazione ba sempre parlato secondo l'inclinazione propria , I Greci, ch' erano gense pulita, e voluttuofa, aveano un Linguaggio dolce, e dilicato . I Romani , che afpiravano alla fola gloria , e parenno fol nati per governare, avevano un Linguaggio nobile, ed angusto. Il Linguaggio degli Spagnuoli s' accorda colla lor gravità, e mostra un' aria di superbia, comune a sussa la Nazione. I Tedeschi banno una Lingua rozza, e groffolana . Gl Italiani una molle , ed effemminata , secondo il temperamento , e i costumi de lor paesi . In altre luogo dice egli : che la Lingua Franzese non ba ne la durezza della Tedefea, ne la mollezza dell'Italiana. Che il temperamento, e i costumi degl' Italiani si dicano molli, ed essemminati , può parere strano a chi ben conosce il Mondo ; ma più strano ancora parrà l'udirlo dire a chi alberga tra Garona e 'l monte. Non è già l' Italia atmata di coftumi sì pudichi , e severi , che non senta anch' essa i mali ; comuni ad altre Nazioni . Ma ella non può dirfi tanto immerfa nell' intemperanza , nel luffo, e nella mollezza del vivere, che propriamente a noi fi convenga il titolo di effemminati . Io non voglio già paragonare i nostri co i costumi d'altre Nazioni ; perchè , contra qualunque parte cadesse la sentenza , io ne avrei dispiacere . Solamente mi basterà di dire, che quando anche il temperamento, e i coftumi degl' Italiani fossero oggidi molli, ed essemminati, quali fi vogliono far credere, tuttavia poco propriamente dir fi potrebbe, che la nostra Lingua ha da effer tale anch'essa. Nulla meno, che molle, ed effemminata era l'Italia, anzi ella era piena di barbarie, di guerre, di fierezza, quando il nostro moderno Idioma nacque, crebbe, e pervenne a molta perfezione ( a ), come è palese per le antiche Storie . Tuttocche poscia col tempo si sossero cangiati i costumi degl' Italiani , non s'è perciò mutata la lore Lingua; nè per con-

<sup>(</sup>a) Nel sempo che l'Isalia era piena di guerre, di barbarie, u di firrezza, il noftro

feguente può ella efferfi effemminata . Vero è, che il Cenfore ha una sente autorità dal suo canto, facendoci egli sapere, che Carlo V. diceva : que s' il voulois parler aun Dames , il parlerois Isalien ; que s' il wouloit parler aux bommes , il parleroit François ; que s'il vouloit parler à fon cheval , il parleroit Allemand ; O que s' il voulois parler à Dieu , il parlerois Espagnol Cioè : Che s'egli volesse parlare alle Dame , parlerebbe Isaliano ; fe agli uomini , parlerebbe Franzese , se al suo Cavallo , parlerebbe Tedefeo; e fe a Dio, parlerebbe Spagnuolo. Noi avremmo avuta grande obbligazione a questo Autore, s'egli avesse citato alcun Libro ( a ), da cui fi raccoglieffe questa bella notizia. Io non so veramente con qual fondamento potesse Carlo V, giudicare delle Lingue straniere. Ben so per testimonio di Pietro Messia, che egli non soleva leggere. fe non tre Libri , cioè il Cortigiano del Conte Baldaffar Castiglioni . le Opere del Macchiavelli (b), e quelle di Polibio, i quali libri avea fatto egli traslatare nella fua propria Lingua, perche non fi-farebbono da lui altrimente ben' intesi . Il perchè non poteva egli essere buon giudice dell' Italico Idioma . Ma s'egli nel vero portò giudizio della nostra Lingua, fi contenti il Gritico Franzese, che io alla sua semplice affermazione opponga la fama contraria, che di ciò corre per l' Italia tutta; volendoft da nostri costantemente, che quel grande Imperadore appellasse Linguaggio degli nomini l'Italico nostro, e Linguaggio fatto per le Donne quel della Francia, Finchè 'altra maggiore autorità non atterri questa comune credenza, noi volentieri la riputaremo più fondata d'ogni altra , massimamente essendoci forse Scrittori , che l'attestano , e sapendosi per confessione del medesimo Dialogista , che la Franzese è la Lingus del cuore, e che non ci è Lingua più felice di quella per far l'Amore. Più tosto dunque con una si felice Lingua, che coll'Italiana , avrebbe detto Carlo V. doversi parlare alle Dame , non folendofi con queste per l'ordinario trattar altri affari , che appunto quelli del Cuore. E che egli ancora di fatto così stimasse, può raccogliersi dal testimonio non parziale d'un' Autor Franzese, che l' A. 1683. diede alla luce in Anveria un libro in 12. intitolato Les bons mors, & les belles Adiens de l' Empereur Charles V. Dice costui, che plusieurs divisent les

a lutta perricone.

(a) Del Giudrio di Catto V, delle lingue non occorre ricercarne alcun autore ; l'autore è il volgo, e fono às quelle cole, che h dicono per l'americano.

(b) Le Oppre del Massissardioi. Gii Stranieri col projuntiano, e alcun Fiorenzion anona; se manob, chi per derificose dalle, che quello Soriorio Fiorenziono est fine le mache al nones. Ma per vernà il nome di fua sobble tamiglia foliami aggini fine di supplementatione del carto mone di fua sobble tamiglia collectione applementatione del queriro espoi sano un withôbo. Quanti il culato voglia dire cantivi ceredie, che a citaciono del queriro suppli sano un withôbo. Quanti il culato voglia dire cantivi

Chiodi ; Ma' chiavelli : mavvais claveaux .

Dright Google

Idioma nasque, crebbe, a perveune a molta perfecione.) Io per me, che ho la mira a que tre, Dante, Petrarea, Boccaccio nante volte nominati, e rinominati, direi: pervenne a lutta perfezione .

Lanzant de cette forte. Ils disfeus, que nous devons parler Espaçualisation.
D'es à confe de l'excellence de cette Langue; Italien avoit les Primers;
François avoc le semmes, qui ont de la complatique pour cette Langue dec.
Militi dividious le Lingue in quessa maniera. Dictions, che dobtium parter Spazuola con Dia e acquir dels Eccellenza di quessa Lingua; Italiano
co i Principi; Francesse calle Doune, per la compiacenza, che esse conseniore des participas des conseniores.

Nulladimeno parmi d'intendere in qualche maniera la cagione , per cui si spacciò dal Censore la Lingua nostra per estemminata, e molle . Aveva egli per avventura letto, o pure offervato per isperienza, che l Italico Idioma è dolciffimo, perchè quafi tutte le fue parole fon terminate in qualche vocale; laonde il fuono del ragionamento, non interrotto da contonanti finali, continua fempre con foavità uguale. Quindi s'avvisò egli di poter dire, che la Lingua nostra, essendo sì dolce, conseguentemente ancora è molle, o donnesca. Ma doveva questo nomo erudito ricordarsi d'avere affermato nel Dialogo medesimo, che il Linguaggio de' Greci è dilicato, e pien di dolcezza, e che un Greco avea la Lingua di mele. Poteva parimente aggiungere ciò, che in questo proposito su scritto da Quintiliano nel cap. 10. lib. 12. Ora essendo cosa certa, che la Lingua Greca, avvegnaché sì dolce, si è sempre stimata superiore in secondità, in forza, in armonia, e ancora in maestà alla Lingua Latina; certo ancora dee effere, che una Lingua può effer dolcissima tenza effere effemminata; e che la dolcezza può far lega nelle Lingue colla maestà, e colle altre virtù del parlare . In effetto la Lingua Italiana è dolce , ne latcia nel medefimo tempo d'effere maestosa, risonante, e piena d'una virile armonia. Ciò si scorge ne' periodi de' nostri Oratori, e Storici; e negli Endecafillabi, o versi Eroici, co' quali compariscono sì maestote le Ottave Rime, le Canzoni, e altri Poemi nostri. Nè a somigliante maestà, se vuol consessarsi il vero, può pervenir la Lingua Franzese, quantunque ell abia congiunta insieme la Maesta della Lingua Latina , e la dolcezza della Lingua Greca, come afferma il Critico fuddetto con una efagerazione, che forse non è la più modesta di quel suo modestissimo Dialogo. Che se volessi anch' io argomentare alla guisa di questo Censore, potrei dire , che agl' Italiani fembra veramente molle , ed effemminata la dolcezza della Lingua Franzese, in udendola pronunziata non dalle sole Donne, ma dagli uomini stessi di Francia. Quella maniera di pronunziare il cha, che &c. come in chaleur; il ja, je &c. come in jamais; il ge, e gi; l'S., i due V. differenti; il dittongo eu, e altri fimili tenerezze dell' Idio na Franzese, appresso gl' Italiani fanno un suono sì molle, che nolla più. Ma che che ne paja all'orecchie Italiane, io so, che non vorrà consentire la nobilissima Nazion Franzese, che la lor Lingua, per. effere così dolce, meriti il titolo di molle, ed effemminata. E se ciò da loro può giustamente pretendersi in una Lingua, che pare ad alcuni infeeiore alla noftra in maesta, e magnificenza di suono: quanto più ragiomevelmente poterento noi pretendere, che l'Italiana, benchè si dolce, non possa dissi desemminata, e molle?

E forle che penfando a queste ragioni il valentuomo Franzese, e avvedendon, che le fin quì da lui recate fon poco valevoli a riportar vittoria, meglio stimò il cangiar batteria, e riporre tutta la speranza di vincere ne fuoi leggiadriffimi motti , i quali però poffono fembrare a taluno dilutili sforzi d'una poco buona causa. Dice egli dunque : Che il Linguaggio Italiano è simigliante a que ruscelli , che dilettevolmente van piocando , o serpeggiando nelle praterie piene di fiori ; i quali però alle volse coranto si gonfiano, che inondano sutta la campagna. Che per lo contrario la Lingua Franzese è come i bei Fiumi, che arricchiscono tutti i luogbi , per dove paffano ; e fenza effere ne lenti , ne rapidi , conducono mae-Hosamente le loro acque , e banno mai sempre un corso equale . Ma ciò è poco. Più gentilmente segue egli a parlare : la Langue Espagnole est une orgueilleuse, qui le porte baux, qui se pique de grandeur, qui aime le faste, & I exces en soutes chofes . La Langue Isalienne est une coquesse sonjours parée , O solijours fardée , qui ne cherche qu'à plaire , O qui se plaist beaucoup à la bagaselle. Cioè La Lingua Spagnuola è un orgogliofa , di genio altiero, che vuol comparir grande, ama il fasto, e l'eccesso in ogni cofa. L' Iraliana è una cochessa, o vanerella, sempre addobbata, e sempre imbellettata, che si fludia di solamente piacere ad altrui, e che molto ama le bagasselle. Aggiunge policia il ritratto della Lingua Franzese, dicendo; ch'ella est une prude , mais une prude agreable , qui toute sage , O toute modeste qu'elle est, n'a rien de rude, ni de farouche. E' una Masrona, ma una Matrona avvenente, la quale è insieme savia, e modesta, ne ba punto dell' a/pro, ne del fiero . Eccovi come parla degl' Italiani quelta favia , e modelta Matrona per bocca del fuo Scrittore. Certamente all'udire una decision tale, non si dovrebbe egli credere, che l'Idioma Italiano fosse il più infelice, e ridicolo di tutti gli altri ? che le Scritture Italiane tutte toffero imbellettate, ne foffero capaci d'altra bellezza, che di questa apparente, e vergognofa? o pure che gl'Italiani avellero la difavventura di non potere colla lor Lingua trattar cose gravi , e parlar seriamente? Ma per buona ventura egli è manifesto, non dirò a Franzesi, ma a qualunque persona conoscente dell' Italia, che la nostra Lingua è dotata d'una rara bellezza (a), ch'ella non ha bisogno di belletti, o di soverchi ornamenti ; ch'ella al pari d'ogni altra abborrisce le bagattelle, siccome il dimostrano tanti Libri in essa composti . Perciò siami lecito di dire, che parlando si sconciamente dell' Idioma nostro questa

<sup>(</sup>a) Che la lingua Italiana per fua belletza e bontà, fia fimabiliffima, teltimonto ne ampfilimo i due foriti Franzeli mirabili , Monah Menagio, e Mombi l'Abate Kegnier, che tanta cura solore in quella, e particolarmente quell'ultimo, che vi compole laggadari, finanente. L'Ingleic Epico Milton non idegnò anch'elo di ferivervi . Tarto ella ha d'insanto, e di verto anche per gli finaneri, le lingua de de quali fona nobilifime.

Matrona Franzese, ella non si è, almeno in questo luogo, fatta consscere per tanto savia, modesta, e nemica delle elagerazioni, come la suppone il suo valoroso partigiano. Ma che sto io in accusando la da me stimatissima Lingua Franzele , perche chi di lei si vale , vada sparlando dell' Italico Idioma? Non fi poriebbe ie non scioccamente attribuire a lei questa colpa; perchè la medesima Lingua Franzese era in le stefsa disposta, e pronta a lodar gl' Italiani, purche a tal fine l'avesse satta fervire il mentovato Centore. Alla volontà dunque di quetto Scrittore, non alla Lingua Franzese, per necessità si dee alcrivere il merito di sì francamente dileggiar gl' Italiani ; e to menterei d'effere schermto , ove non diffingueffi ciò, ch' è proprio della Lingua, e ciò, ch' è proprio de' fuoi Scrittori. Così non ha già fatto il nottro Autore, avendo egli secondo al fuo folito ne pur qui diffinta la natura della Lingua Italiana da i vizi, di chi l'usa in ilcrivere. In questa rete si va egli tempre più coraggiosamente inviluppando, nè ancor comprende, che l'adornar troppo i verfi , e le profe , il cercar folo di piacere , e l'amare i concetti falfi , e le bagattelle, non può dirfi vizio di Lingua, ma d' Elocuzione, e di buon Gusto; e che tal biasimo non cade topra la Favella, ma folo sopra chiunque non sa bene servirsi di lei . Adunque poco ben detto è : che la Lingua Italiana è una vanerella, SEMPRE addobbata, SEMPRE imbellerrara. Ella, anzi tutte le Lingue, servono al genio degli Serittori : nè da loro stesse giammai pende il portar la sembianza matronale, o pur la contraria, nè il perdersi in mezzo a i fiori , ovvero il servar sempre un'eguaglianza, e una maestà medesima. Può la Lingua Franzese anch' effa ( e ciò talvolta avviene ) effere adoperata da Scrittori sciocchi, e tuetavia nel tempo stesso ritener la sua bellezza, purchè lo Scrittore Sappia ben la Gramatica, e le belle frasi di quella, nulla nocendo a lei le sciocchezze de concetti, o dell'argomento. Si può, dico, usare un Linguaggio belliffimo con buone frafi, e parole fcelte, e fcriver con effo pensieri scipiti. Siccome per lo contrario si possono dettar nobili , naturali, e gravi pensieri in un Linguaggio rozzo, groffolano, e infelice, o pus re in uno de più accreditari Linguaggi , ma con parole improprie , con locuzioni stravolte.

Colpa è danque degli Scrittori il non sapere ben valerti della lingue; e quelti foit, non l'Italica Favella, fi dovena accuiare dal no fitro Autore. Può però effere, che veramente intendeffe egli di dir con; e di proverbiare gl' Inggani Italiani, perchè non fanno scrivere seazengo adornare e fenza imbellettar SEMPRE lo Opere loro. Ma parlando anche i, quella maniera, ed entrando in una quittione affai diverta da quella, ch' egli avea per le mani, fi sarebbe egli di leggieri poturo convincere o di troppo effigerazione, o di poca letteratura, effendo almen cerro per telimonio degli fiessi Autori Franzesi, che dal 1500. infino al 2600. fi l'italia provveduta di leggiadriffinni, e chiarifimi Scrittori. Antari nel fectolo, in cui fictivea al aplito Genfore, e di cui folo voglio par

grader io, ch' egli parlaffe , fiorirono di nobiliffimi Scrittori in Italia , i quali fenza ular belletto felicemente compofero nella nostra Lingua. Ora lunque come poteva egli dire , che l'Opere degl' Ingegni Italiani sempre fono imbellerrate, e che gl' Italiani amano folamente le frascherie? Che se ciò ragionevolmente da lui non potea dirfi , perchè prima del 1600. e di poi ancora , l' Italia ha partorito Scrittori lontanifimi da tal visio; Senza dubbio con molto minor ragione potè egli attribuire alla Lingua Italiana ( che ne' due secoli paffati è sempre stata la medesima ) un difetto, che è folamente degli Scrittori, ma di alcuni, che viffero dopo il 2600. Quando altro non fi dica da questo Censore, noi continueremo francamente a chiamar la Lingua nostra nobile; maestosa, dolce, ed acconcia a trattar tutti gli argomenti con gloria; nè punto la crederemo quale le l'è figurata l'ingegnola eloquenza del Critico Franzese. Che se scorgeremo qualche Scrittore Italiano, che sia tuttavia innamorato de concetti falfi, delle frascherie; che adorni troppo, ed imbelietti le sue Scritture; e che non abbia infomma il buon Gusto : noi compatiremo la sua difgrazia, o pure col Critico nostro l'accoglieremo colle rifa. Ma nott confonderemo giammai la cauta di lui con quella dell'Idioma, come difavvedutamente, o a bello studio sa l' Autor Franzese, il quale prendendo a ragionar del Linguaggio, e del parlare, lo crede la stessa cosa coll' Elocuzione, e colla Sentenza.

Ma ritornaià probabilmente a rimetterfi in tuono il Cenfore, e refittuirà con altre parole la finna da lui tolta alla noltra Lingua. Perciò
atcolisarno siò, che leguono a dire i fuoi Dialogifti. La Lingua (cont
parla und "elli obe oggidi i adespra in Italia, è inuro men fomile a
quella dell' antica Roma, quanto più fi fregge, che illa me è una corrazione
(e). È i tila in qualche cola la fomiglia, uno è tal fimiglianza, come
quella, chè è ra una Figiciulosia, e una Madre, ma più rofia come quella,
che è fra l' Uomo, e le Scienie, forza che quelle abbuno la qualta, che
natura dell' Uomo. Quella ombra di fimiglianza è più rofia un dispens, cla
mas perfezione. Sarebbono men defenni, e mon ridicole le Scienie, i
man perfezione in si fomiscilami: Poteva aggiungere in quefto propolito
Perudito Dialogifta quel verio d'Ennio, citato da Cicerone nel lib. s. della Nat. degli Dei:

Simia quam fimilis surpissima bestia nobis!

Ma fenna perderfi in erudizioni e fenza far gran complimenti, edile parole riferiae-rifponde egli all'altro Dialogiffa, al quale innocentemente era feapparo dette, ch'egii eredeva, aver la Lingua Italiana più della Franzele conformità, e fimiglianza colla Lingua Latina. E ben fi mentava coftai una rifpofta al rifentita, perchè fenza por mente, ch'egii era

<sup>(</sup>a) Il Francée, che dice, che la lingua leghana fi feorge effere commisone della Latina, non fa frittante, che correttante della medefima Latina è anche la fas? Doude no venne il mome di Romanno, che Romanneo, cioè Latino volgare linguaggio fignifica.

era Franzele, avea potuto sospettare, che il suo nativo Idioma sosse in qualche pregio foperato dall' Italiano. Molto più ancora fi dovea punire il temerario fospetto del medesimo Dialogista, perch'egli sopra queste due ragioni l'aveva fondato. Cioè fi stimava da lui più conforme, e tomigliante alla Latina l'Italica Favella, prima perchè questa Lingua ba risenuro la maggior parce delle terminazioni Latine: il che detto con tanta esagerazione non può essere se non fallo, come ogni persona provveduta d'orecchie può facilmente avvederiene; e secondariamente perch'ella in rusta l'Italia è succeduta alla Lingua degli antichi Romani : il che solo non può punto fervire a provar l'opinione da lui concepita, come ogni buon Logico può tofto comprendere in offervando tante altre Lingue, che fono succedute alle antiche, e che tuttavia son diversissime da quelle. Perciò avea bene l' uno de' Dialogilli ragion di confondere con una risposta, anzi che no, alquanto duretta la credenza dell'altro, che non affai fondatamente argomentava in favor della Lingua Italiana. Certamente iofe aveffi potuto ; avrei configliato quest'ultimo a non parlare in tal guifa Ma s'io non ho poruto impedir la proposta sua , pote bene l'Autor de Dialoghi impedir la nipofta di quel Dialogifta , e configliarlo a non rispondere si aspramente contro alla Lingua Italiana . Perciocche qual ragione poteva egli mai avere di chiamar quella Lingua una berroccia è e d'affaticarfi eziandio per far conolcere ( quafiche non foffe ben nota ;) la foarutezza di questo animale , acciocche maggiormente comparisse deforme ; e ridicolo ciò ; che ad esso si paroganava ? Due conformità posse no avere i moderni Italiani con-gli antichi Latini . L' una per cagion del Linguaggio, o fia del parlare; e l'altra per ragion dell'ingegno; della dicitura, o sia del pensare. Può la prima conformità consistere nella delcezza, nella maestà, nell'armonia, nell'abbondanza delle parole, nelle lor terminazioni, nella lor lunghezza, e brevità, o pella chiarezza, e nobiltà delle frafi , e in altre fimili cofe . La feconda conformità può confistere nella leggiadria, e purità de pensieri, nella verità, ed acutezza de concetti , nella nobiltà dell'elocuzione , nel gindiziolo legamento delle cole, nel prudentemente ritrovare, e maneggiare gli argomenti, e le ràgioni : in una parola in quel, che chiamafi oggidì buon Gufto. Ora egli è certo, che della prima conformità, cioè di quella, che è fra i Linguaggi , ragionava l'uno de' Dialogisti , perchè in prova della sua opinione recò, bencho non molto faggiamente, la fimiglianza delle terminazioni fra le parole Italiane, e Latine . E non s'ingannava egli in credere più conforme l'Italico Linguaggio al Latino, che non è il Franzele. Ma l'altro Dialogista, sbrigandoli da tal quistione col chiamar gentilmente la Lingua nostra Latina, come son le Scimie somiglianti a gli nomini, cioè con darle il titolo di sparutissima, e ridicola Lingua, non so con qual connessione metresi a rispondere intorno all'altra conformità , di dui punto non fi parlava, e conchiude : che gl Ingegni Frunzest fon pile, che gl' Italiani , fimili agli antichi Latini per cagione del buon Gufto loro , incre of similar & more deldella lor leggiadria, e dilicatezza in iscrivere. Non è già cosa nuova, che da questi due Dialogisti si confordano insieme le Lingue, e gl' Ingegni ; perchè presso che tutti gli argomenti, co' quali si combatte contra degl' Italiani, s' aggirano su questo continuo Equivoco. Egli può bensì parere alquanto strano, che lo Scrittore de i Dialoghi; uomo sì avvezzo, come egli se stesso afferma, a conversar con persone gentili, cortesi, e nobili, dalle quali s'apprende non folo il parlar pulito, ma il trattare con umanità; non riprendesse quel suo amico, se non di poco giudizio, perchè rispose sì fuor di proposito, almeno d'incivilià, avendo egli senza alcuna ragione, o per dir meglio contra tutte le ragioni, sparlato d'una Lingua, che finalmente ha qualche merito fra le Lingue moderne . Perchè però io m'avviso che l'Autor Franzese a bello studio adoperasse la simiglianza delle bertucce solamente per sar ridere i suoi Lettori , e non per dileggiare gl'Italiani , ancor io col rifo applaudendo al fuo piacevol

genio, seguiterò a gustare altri suoi pellegrini scherzi.

Noi ( sono parole del solito Scrittore ) ritenendo le parole Latine, abbiamo abbandonata la terminazion Lasina, che è rimafa agl' Italiani, e Spagnuoli . Nel che sono essi, come schiavi, che portano sempre il segno, e la livrea del loro padrone. Ma noi fiamo come perfone, che godono un intiera libertà. Avendo noi solto alla Lingua nostra questa sensibile simiglianza , che le sue vicine ban col Latino , noi abbiam fatta a noi stessi in cersa maniera una Lingua, che ha più apparenza e effere stata formata da un popolo libero, che d'effere nata in servicia. Benche tanto non paia, pur non è men piacevole dell'altre questa offervazione. Si era finora creduto, che le Lingue Italiana, Franzese e Spagnuola sossero Figliuole della Latina, perchè queste veramente nacquero da lei, e trassero da lei gran parte delle parole, e delle locuzioni oggidì ufate. Lo stesso Cenfore l'aveva apertamente confessato della Franzese, con istimar ciò ancora un bel pregio; e aveva poi foggiunto, che queste tre Lingue fono Sorelle, benche non si somiglino fra loro, ed abbiano inclinazioni contrarie ; nè potersi precisamente dire , qual fosse di queste tre la Primogenita. Ma ecco, io non fo come, scuopresi dal medesimo Autore, che l'Italiana, in vece d'essere Figliuola, è una miserabile Schiava della Lingua Latina. Così con nuova Agnizione, e con vago, ed improvviso cambiamento di sortuna va l'Autor Franzese ricreando i Lettori nella giocosa Commedia delle Lingue, da lui rappresentata. Può ben però essere, che gli venga satto di muovere altrui a rilo, come fuol defiderar la Commedia, ma non già di farsi credere molto intendente componitor di Commedie. Imperciocche, se pure si volea fingere, qualunque ella fia, questa Agnizione, il Verifimile, e la ragion richiedea, che l'Italiana più tosto, che la Franzese, si ravvisasse Figliuola della Lingua Latina, essendo manisesto, che l'Italiana oltre all' aver comuni colla Franzese i vocaboli Latini, ha poscia di più alcune terminazioni Latine, ritiene in molti luoghi la traspolizion delle pa-Della Perfessa Poesia Tom. II.

role, i vocaboli accentati nell'antepenultima, l'armonia, la maestà de' versi, e de periodi, e altre qualità, le quali più lei, che la Franzese, possono sar conoscere nata dalla Latina. Richiedeva dunque il Yerisimile, che cercandosi di due Favelle qual fosse la Figlinola, e quale la Schiava, quella fi credesse Figliuola, che ha più dell'altra i lineamenti della madre, come senza dubbio ne ha l'Italiana. Oltre a ciò non fi sa egli, che la nostra Lingua è l'erede più prossima, e naturale della Latina, regnando effa in quella medefima Provincia, in quello stesso Trono, in cui fiorì la Madre? Perchè dunque avrà questa da assomigliarfi agli schiavi , e credere in vece di lei la Franzese vera Figliuola, che di gran lunga meno dell'Italiana somiglia la Madre Latina? Ma comecchè io con più ragione potessi conchiudere, che la Lingua Franzese in paragon della nostra sia una Schiava della Latina, pure io so, che da' faggi Franzesi non mi si comporterebbe , ch' io tale appellassi la Lingua loro . E non avrebbero il torto . Perchè sapendosi da ognuno , che la Favella Franzese è veramente nata dalla Latina, troppo errerebbe chi cercaffe di torle tal gloria, e di spacciarla per una Schiava, col folamente dimostrare, ch' essa men dell'Italiana si assomiglia alla Madre . Ciò posto , come sarà poi da lodarsi , chi afferma , che la Lingua Italiana è Schiava, non Figliuola della Latina, toccandofi con mano , che anch' ella da lei nacque , e che ancor più della Franzese , ne ritien le sattezze? Se queste due Lingue reputano lor pregio il serbar tante parole, e frasi Latine; perchè dee poi contarsi per vituperio dell' Italiana il conservare ancora alcune terminazioni Latine? Han forse il privilegio d'esser belle, e leggiadre le parole, tuttochè prese dal Linguaggio Latino, perchè il Franzese le adopera? e per lo contrario han forse la disgrazia d'essere desormi le terminazioni, benche prese dal Latino, perchè le usa, non la Lingua Franzese, ma la sola Ita-· liana ? Senza che , vergognavasi forse la Lingua Latina , ed era ella forle una Schiava della Greca , perchè per parere ancora del nostro Cenfore non folamente nacque da lei, ma ritenne ancora non poche terminazioni della stessa sua Madre ? E sto a vedere, che l'Italica in avvenire anteporrà alla fua Lingua Comune il Dialetto Lombardo, perchè questo avvicinandosi affaissimo alle terminazioni Franzesi, e allontanandosi dalle Latine, risparmierà a noi altri il disonore d'essere, o parere Schiavi de Latini già tanto tempo fa privati del governo del Mondo.

To nel vero, fe il Critico nostro solle egli autore di sì fatti argomenti contro alla Lingua Italiana, vorrei condolemenne con eso lui, Ma mi sono in finalmente avveduto, chi egli non è il colepvole, ma bensì que due soio Dialogisti, i quali, siccome giovani, probabilmente non erano per anche provveduti di gran senno, e di lunga vista; e l' Autore volle rappresentargii quali erano, non qualia potevano, o dovevano estere. O pur cettoro vollero più tosto fare in un Dialogo un

Panegirico, che teffere un' Istoria Filosofica delle Lingue moderne. Perciò può loro comportarsi il dire in altri luoghi : Che la Lingua Franzese ba qualche cosa di singolare, e di straordinario, che la dee preservar dalla corruzione, alla quale son suggesse le altre Lingue . Estersi guasta, e corrotta la Lingua Latina per cagione del gran concorfo a Roma delle Nazioni barbare, o straniere, e dell'inondazion de' Goti, o degli altri popoli Settentrionali In Italia . Ma non doversi temere dalla Lingua Franzese una sal disavventura; perchè l'affesto, che sutti gli altri popoli portano ad effa , ci può afficurare , ch' eglino punto non la guafteranno . E la sperienza ci fa vedere, che le differenti nazioni, le quali da susse le parti giungono a Parigi, vogliono più tofto dimenticare la lor Lingua Nasurale, che corrompere la Nostra. Le quali cose con altre, che seguono, fe follero state dette fuori d'un Panegirico, e a sangue freddo, non so come poteffero mantenersi vere alle pruove. E' però vero, che qualche cofa di più fu detta da un'altro Autor Franzele, il quale nell' Anno 1688. ftampo in Parigi un Libro così intitolato : Nouvelles observations , ou Guerre Civile des François sur la Langue. Ancorche ne pur questo Autore goda il privilegio degli Oratori, tuttavia dice egli, che la Lingua Franzese o per un certo destino, o pure per cagion del suo merito ha ottenuto una Monarchia universale non solamente sopra tutte l'altre Lingue , ma ancor fopra tutte le altre Nazioni . Giò, ch' egli foggiunge appreffo, da me volentieri fi tace, perchè fo, che non dee pur piacere al-la prudenza, e modestia degli altri Letterati di Francia. Seguitiam dunque ad accennare qualche altra offervazione de i due discepoli del nostro Cenfore, che i Persiani studiano il Linguaggio Franzese con un ardore incredibile &c. Che se questa non è ancor la Lingua di sussi i Popoli del Mondo , ella però merita d'efferlo &c. Cb' ella è così armonica , numerofa , come le Lingue antiche &c. Che nulla v' è di più dilessevole agli orecchi dell' E muta, di cui fon prive sutte l'altre Lingue, e in cui è terminata la maggior parte delle voci Franzesi &c. Che le piacevolezze, e i disordini della Lingua Franzese sono per dir così come quelli degli uomini savi, che giammai non dimenticano se stessi, ne operano contro al Decoro, qualunque libered effi prendano . Nelle nostre bagasselle , nelle nostre follie ingegnose, e in tutto il giocoso, che nobiltà, che grandezza, che giudizio non fi feorge? Certamente per dire un fol motto sopra quelta ultima offervazione, io conosco de Franzesi, i quali di fatto hanno la gloria d' effere giudiziolissimi ancor nel giocolo, e nelle bagattelle; ma io all' Ingegno, e Giudizio particolare di loro stessi, non alla Lingua da loro usata, attribusco un tal pregio. Poiche altresi m'immagino, che ve n' abbia degli altri, a i quali anche nel ragionar ferio fcappino difavvedutamente di bocca ridicole inezie: e pure si servono anch' essi della Lingua Franzese. Ommetto poscia alcune altre somiglianti sorme di parlare, le quali fi vogliono fofferire in un Panegirico, e in bocca di persone giovani, quantunque non contengano molta verità. Solamente però mi fia lecilecito di dire, che quando anche fosse vero tutto ciò, che da loro si rapporta o in commendazione dell' Idioma Franzese; o in biasimo degli altri . tuttavia l'urbanità richiedea, che con maggior modeltia, e cortelia fi parlasse di Tutti gli altri Popoli, da quali (secondoche affermano que due Dialogisti ) si porta sì grande affezione alla Lingua, e Nazion Franzese. Ma quanto più dovea servarsi questa discrezione, ora che, s'io mal non m'appongo, appare, che ne tante lodi proprie, ne tanti bialimi d' altrui sono fondati sul vero? Potevano eglino a lor senno esaltar la propria Lingua, e descrivere il genio, e le virtù non folamente di lei , ma degl' Ingegni, che spezialmente ne due secoli prossimi passati ha la Francia prodotti, e faranno fenza dubbio l'ammirazione di tutti i fecoli avvenire. Noi liberalmente avremmo potuto o credere, o far vista di credere tutto: avvegnachè da loro la Lingua, e gl'Ingegni Franzesi fossero stati descritti, come Ciro da Senosonte, cioè non come sono tutti, ma quali dovrebbono effere tutti . Ciò parve poca gloria della lor Nazione a que giovani Dialogisti. Vollero eziandio dileggiar gl' Ingegni, e gl' Idiomi stranieri : affinche maggiormente comparisse la propria ricchezza , e maeflà, in faccia all' altrui povertà, e baffezza.

Io per me non oferei giammai schernire, e vilipendere i Franzesi o fia per la loro Lingua, o fia per gl'Ingegni loro; perchè crederei di non potere agevolmente giudicar della prima, e di non dover condannare fenza distinzione i secondi . E pur egli può parere . che la Lingua Franzese in paragon dell'Italiana sia alquanto povera di vocaboli, e locuzioni (a). Il che parimente sembrò certissimo a un di quegli Autori Franzesi, di cui abbiam fatta menzione di sopra, e che su riserito nel Tomo 7. della Bibliot. Univers. l' Anno 1687. dove si possono leggere le prove di quello . Può parere altresì , che quella Lingua abbia appetto alla nostra minore armonia, e minor maestà; che sia difetto in esta quel non potere allontanarsi dall'ordine naturale ; quel tutto giorno ricevere sensibili cangiamenti ; quell' avere la maggior parte delle sue voci di una sillaba fola, di due, se vuole attendersi la loro pronunziazione; quello in certa maniera non ufare, in pronunziando, che un folo accento, il qual sempre si posa nell'ultima sillaba pronunziata (perchè le Rime semminine, cioè le parole terminate nell'E muta, benche paiano aver l'accento nella penultima, pure non profferendoli quell' E, propriamente fi possono dire anch' esse accentate nell'ultima sillaba ); e finalmente non meritar lode quell'effere priva di parole brevi , o sidrucciole , con cui i Greci, i Latini, e gl' Italiani variano cotanto, e rendono sì armoniofi i loro ragionamenti . Per altra parte è certo, che i più dotti nella Favella Franzele son sta loro continuamente discordi, approvandofi da-

<sup>(</sup> a ) Perchè la lingua Franzese non è così doviziosa di vocaboli , e di sorme di dire, come l'Italiana , per quetto è più sacile ad imparare, e per questo è più comune.

fi dagli uni , condannandoli dagli altri moltissime voci , e locuzioni oraticate dal volgo, e adoperate dagli Scrittori . Per tal cagione l'Autore delle Nuove offervazioni dianzi da noi mentovato intitolò il suo Libro Guerra Civile de Franzesi ; e poscia derile i tre più gravi Maefiri di quella Lingua il Vaugelas, il Menagio, e il P. Bouhours, paragonandoli a i tre ineforabili Giudici dell'Inferno, Eaco, Radamanto. e Minos . Noi fappiamo ancora , che fono ben parecchi i Libri pubblicati da Franzefi contra il Vocabolario della loro Accademia, e contra quello del Sign. Furetiere; laonde non sa intendersi, come sia sì persetta quella Lingua ( a ) , di cui non è ancor certo il fistema , e che da qualche Scrittore fi crede oggidì via più impoverita di vocaboli , ch'ella fi folse ne' tempi addietro. Oltre a ciò è noto, che alcuni Franzeli . e infin lo stesso Censore, confessano sinceramente, non poter la loro Lingua alzarfi alla maeftà, e fortuna dell' Epico Poema; anzi il Malerbe Autore sì stimato in Francia diceva : che la Poesia Franzese ( per difetto, come io m'immagino, della Lingua) non era propria che a far delle Canzonesse popolari; que la Poésie Françoise n'érois propre que pour des chanfons , & des Vaudevilles . Così afferma l'Abbate Menagio nelle Annotazioni da lui fatte all'Opere dello stesso Malerbe.

Contuttociò, e con altre cole, che potrebbono considerarsi, e ch' io voglio tralasciare, torno a dire, che non mi porrei a condannare con universali sentenze o la Lingua, o gli Scrittori della Francia, e molto meno a dileggiarli ( b ) . Amo , e stimo la prima , che ci ha dato tante belle Opere, e che da me si crede capace di cose maggiori : diffineuo poscia i secondi in buoni , e cattivi , sicco ne si dee sare eziandio in Italia , augurando a i cattivi migliore intelletto , e rallegrandomi co' buoni per la lor fortuna, e virtà : Molto però più amo, e venero la Nazion Franzese , perchè universalmente l'Idioma Italiano è amato , ed apprezzato in Francia . Nè si fanno già scrupolo que' valentuomini di confessar l'obbligazione, che ha la lor Lingua alla nostra; e un certo Autore, che pubblicò l'An. 1673. un Libro intitolato: De la connoissance des bons Livres , nel cap. 4. ove tratta della maniera di ben parlare, e scrivere nella Lingua Franzese, favella in tal guisa: Dappoiche gl' Italiani furono ricevuti in Francia fosto i Re Carlo VIII. Ludovico XII. Francesco I. e Arrigo II. effi fecero cangiar la Lingua Franzese più d'un terzo. Truovasi

acor di Sel Lingus Franzes si arquierora, che non sia persetta, perché non à certo acor di quella i Sissema, e vin delle guerre sopra di quella i si portà dire, che nel anoste la lingua Italiana sia nel nostro tempo perferta, mentre alri col risiciare contra esta le derte, e ristere, è tenne volte rigitate opinicol, i a ellere il difenna di qualla non associere to, e feuror; ma vaciliare, e figurure consistamente.

(b) 1'Autore modira il sobono columne col mon voler dare sentenza universali, e

<sup>(</sup>b) L'Autore mofir al foo basson columne col non voler date fertenze univerfali, e diffinitive fopra la lingua Frantel, e fopra gli settento di quella, e molto meno deliggiarli. Simil collume dell'ercet alcona volta, che egli fervalfe fopra la noftra, e fopra i noltri più accreditati Scittori, cola che non fecero fa "povero Petratea i Modenti famoli critici Talfoni, e Callebrato.

pure stampato l'An. 1583, un Libro, il cui titolo è questo : Deux Diatogues du nouveau Langage François Italianizé , ou autrement déguisé entre les Coursisans du temps . Quivi l'Autore , cioè il samoso Arrigo Stefano. pretende di mostrare, che quasi tutto il Linguaggio Franzese s'è formato con quel d'Italia , non folamente per le parole toltene di pefo , ma per aver tutte l'altre dagl' Italiani ricevuto addolcimento, o qualche nuova pronunziazione. Quanto poi fia da' Franzesi oggidì stimata la Lingua nostra, può scorgerfi dalle Opere Italiane composte da due valorosi Scrittori di quella Nazione. Uno di effi è il soprammentovato Ab. Menagio, Accademico della Crusca, Autore delle Origini della Lingua Italiana, e d' altre gentilissime Prose, e ancor di molti versi nel medesimo nostro Linguaggio. L'altro è il Chiarissimo Ab. Regnier Desmarais, che con leggiadria maravigliosa ha tradotto in versi Italiani le Poesie d' Anacreonte . Dice questo Autore nella Presazione al detto suo Libro : Non de però, che quel ch' io bo fatto così a cafo, non l'avesse anche fatto per elezione, e a bello studio, ogni volta che diliberatamente mi fossi dato a tradurre Anacreonse in Volgar Lingua, sì per l'abbondanza, forza, brevisà, e fonorità della Toscana , non inferiore forse in questo alla Greca , come per la corrispondenza, e conformisal de mesri fra l'una, e l'alera. Con somiglianti sentimenti parlano gli altri più saggi Franzesi in lode della noftra Lingua, ben sapendo, che ancor l'Italia loro corrisponde, con amare, e commendare la Lingua Franzese. M'immagino io perciò, che a for muove la collera, ficcome a noi muove il rifo, quell'udire alcuni, i quali avvitandosi di apportar gran nome alla lor Nazione, e Favella, disavvedutamente le tirino addosso l'odio altrui , perchè non sanno lodarla fenza mille efagerazioni, o fenza offendere la gloria de' vicini, e infieme la Verità medefima. Per altro può effere, che l'Italia non conofca oggidì abbastanza e la propria felicità, e l'altrui fortuna : pure ella non sa credere ciò che uscì di bocca a que'due Dialogisti in un'altro luogo. Potrebbe dirsi (così favellano essi) che sutto l'Ingegno, e tutta la Scienza del Mondo è oggidì ristretta tra i Franzesi; e che tutti gli altri Popoli fon Barbari in lor comparazione. Egli non è una prerogativa, e un merito in Francia l'aver Ingegno, e Giudizio; perchè tutti i Franzesi ne banno . Fra loro non c'è persona , la quale , purche abbia avuto un poco d' educazione, non parli bene, non iscriva con leggiadria. Il numero de buoni Autori, e de componisori di belle cose è Infinito in Francia &c. Così parlano due Franzesi; ma senza la modestia, e la prudenza de' veri Franzesi. Questi due pregi probabilmente non si sarebbono desiderati in chi gl'introduce a parlare, s'egli in età più matura avesse preso a comporre quel Dialogo, e a trattar questo argomento. Intanto però non dovrà dispiacere ad alcuno conoscente de i diritti della Natura e della Giustizia, ch'io abbia in qualche guifa difeso la Lingua Italiana dalle animose censure altrui : e che io persuada agl' Ingegni della nostra Natura il disenderla ancor meglio di me, non con altro, che colla bellezza e perfezione de' loto Libri. CAP.

I M O.

## Epilogo dell' Opera, e persezione del Buon Gusto Poetico.

R Accogliendo finalmente le vele , fia bene disaminar le merci , che per avventura abbiamo raccolte nella nostra navigazione . Il perferto buon Gusto Poetico è quello, che conosce, e gusta, e molto più quello, che sa mettere in opera tutto il Bello, e tutte le persezioni della Poesia. Ora le persezioni, e il Bello della Poesia possono in due maniere confiderarfi , ponendo mente alle due differenti vedute di quest' Arte. Imperocchè o si riguarda la Poetica per se stessa, e come Arte fabbricante ; e allora confifte la fua perfezione in porger diletto alle genti . O fi contempla come Arte subordinata alla Politica , e Filosofia Morale : e allora è riposta l'eccellenza sua nel recare ancora utilità agli nomini. Perchè poi l'Arte de Poeti non lafcia mai d'effere fuggetta alla mentovata Filosofia, e Politica, per questo il Bello, e la persezion maggiore della Poesia consisterà tanto nel generar diletto, quanto nell' effere d'utilità a i Cittadini . O per lo meno dovrà questo diletto , figliuolo della Poesia, non essere pernizioso alla Repubblica. Si apporterà profitto da' Poemi , quando per mezzo d'essi acconciamente , e fortemente s' instilli, e s'imprima nel cuore degli uomini l'amor delle Virtà, l'odio de' Vizi. Il che si eseguisce o con vivamente dipingere gli altrui costumi buomi, o rei; o col rappresentar savole, satti, ed imprese d'uomini viziosi, e virtuosi, con sentimenti sì dicevoli, e con tai colori, che si conducano, come per occulra virtà, e con una spinta segreta, le genti a volere, o ad abborrire ciò, che si dee seguire, o suggire nella Vita Civile, regolata dalla diritta Ragione . Che se talvolta vorremo permettere a' Poeti il recar folamente diletto, richiederà la persezione Poetica, che questa dilettazione fia fana , e lungi dal pericolo d' avvelenare gli animi altrui . Per la qual cosa chiamiamo imperfertissima quella Poesia, che rappresenterà dolci i Vizi, deriderà le Virtù, ed infegnerà, non che farà piacere al popolo, i dannosi, malvagi, e disonesti affetti.

Appresso consistendo la persezione della Poesia considerata in se stessa nel risvegliar diletto, gli ssorzi tutti del Poetico magisterio a debbono indirizzare a questo berfaglio. Ma l'Intelletto dell'uomo non può provar diletto, fuorche dal Vero, th'è il fuo pascolo saporito. L'unica via adunque di dilettare ne' Poemi seri si è quella del dipingere, e imitare il Vero delle azioni, de' costumi, de' sentimenti, e di tutte le cose contenute nel vastissimo seno de' i tre Mondi, e Regni della Natura . Questo vero poscia, o effertivamente sia, o sia avvenuto, ovvero sia potuto, o dovuto effere , o avvenire , ha forza di piacere all' Intellerto nostro , contentandosi questa Potenza del folo probabile, possibile, credibile, e verisimile, il quale non è Falso, ed è compreso dentro alla circonferenza del Vero . Ma non ogni Vero è capace di dilettar l'intelletto, ficcome

non ogni oggetto fenfibile è atto a dilettare il fenfo; e quello diletto nasce, non dal Vero, perchè natoralmente ogni Vero può, o dee piacere, ma bensì da una s'vogliatezza, e da una lodevole ambizione dell'
Animo nostro, il quale con piacere non abbraccia le Verità comunali, triviali, e già da lui conociture. Adoungue resta, che gli avvenimenti, costumi, e sentimenti, anzi qualunque cosa si vuol dipingere in versi, debbano portar con seco novità, e maraviglia: essento allora certissimo, che produrtan diletto. Perocchè per-risperianza sappiamo, rallegrarsi l'Intelletto nostro, oversi ti, ed ogni sempre impara, qualor conosce Verità, ed orgetti nuovi, e maraviglio; e maraviglio

Ora in due maniere può il Vero contener novità , e fvegliare stupore ; cioè o per cagion della Materia , o per ajuto dell' Artifizio . Se le cole dipinte dal Poeta faranno per se stesse nuove, e mirabili , diremo, che dalla Materia nasce lo stupore , e per conseguente il diletto . Per contrario se le Verità, e cose rappresentate dal Poeta saran plebee, triviali , e notiflime ; e contuttociò egli le esprima con tal vivezza , forza , e ornamento, che rapifca : allora dall' Artifizio procederà la maraviglia, la novità, la virtà del dilettarci. Posto ciò, sia primieramente cura particolar de' Poeti lo fcoprir tutto quel nuovo, e mirabile, che può trovarsi nella Materia, col rappresentar le cose, più tosto come doveano, o poteano effere, e accadere, che come fono, o di fatto accaddero, contenendosi sempre mai dentro i confini del Verisimile, cioè del Vero universale, e guardandofi dal contrariare sfacciatamente alla Natura, alla Storia, e alla volgar credenza. Secondariamente per dar novità alle cose, e alle Verità, che ne son bisognose, uterà egli tutte le forze dell' Artifizio Poetico, il quale doppiamente può dar loro questo sì prezioso colore. O con tale Energia, ed evidenza ci fa egli veder dipinte le cose, che quantunque sieno queste comunali, e note, pure infinitamente piacciono per la vivezza della dipintura . O pure si vestono dall'Artifizio i tentimenti, e le azioni con un sì pellegrino, e vago ammanto, che ci appaiono piene di novità: il che si compie dall'acutezza dell'Ingegno, che con brevi, o leggiadri, o piccanti, e spiritosi concetti esprime le cose ; ovvero dalla fecondità, e da i capricciosi e bei deliri della Fantasia, la quale con Traslazioni , Allegorie , Parabole , e altre Immagini , o invenzioni di maggior mole, da un' aria nuova, e inaspettata agli oggetti, ch' erano incapaci di cagionar movimento negli animi nostri.

All Ingegno pertanto, e alla Fantalia appartiene come il ritrovare Materia nuova, e mirabile, coò il faria divenir tale per mezzo
dell'Artifizio. Un vallo, ed acuto Ingegno, una chiara, veloce, e feconda Fantafia son quelle due Potenze, che collegate insteme, per varie, e differenti strade ci giudano a far mirabili i noltri Poemi, e ad
incantare co' lor trovati l'animo degli ascoltanti, e lettori. Felice quel
Poeta, che dalla Natura ne su con parzialità provveduto. Ma di gran
lunga più selice, chi ad un grande, e Tiosono Ingegno, ed ad una

fertile, e vivace Immaginazione congiunto avrà un dilicatiffimo, e purgatiffimo Giudizio. La lega di quelte tre Potenze è quella, ch' è necessaria per formare il persettissimo Poeta; servendo le due prime per trovare, e dipingere il nuovo, e il maraviglioso ne versi, e l'altra affistendo come capo a quelle due braccia. Possono di leggieri e l'Ingegno, e la Fantasia traboccare, col passare, o per empito soverchio, o per debolezza oltra gli estremi del Bello Poetico, cioè traendo ridicole gemme della miniera del Falfo, o col cadere ne deformi vizi dell'Affettazione, e della Siccità. Porge loro prontamente foccorso il Giu-dizio, il quale misurando colle leggi del Decoro, e coll'attenta offervazione del Verifimile, e della Natura, quel che si conviene agli argomenti , non permette all'altre due Potenze l'eccedere , e mancar tra via . Che se finalmente il massiccio della Poesia , consistente nel buon' uso delle mentovate Potenze, farà accompagnato da quell'efteriore bensì. ma lodevolissimo ornamento delle forme di dire, e delle parole della più purgata Lingua, in cui si scrivono i versi, allora noi avremo il non più oltre della Poesia. A questa compiuta persezione ha da tendere, chiunque vuol confeguire per mezzo delle Mufe, l'immortalità del nome . E vi potrà pervenire colui , che oltre alla naturale abilità per divenir gran Poeta userà l'attenta lettura de migliori Poeti , e de Maestri della Poetica, fludierà l'Arte, e le Scienze, avrà buon fondo della vera Filosofia, e persettamente gulierà le Regole del buon Gusto (a) di cui in parte e abbastanza s'è finquì ragionato.

Fine del Libro Terzo .

Della Perfessa Poesia Tom.11.

A a

L I-

<sup>(</sup> a ) Questo Boon gusto è un nome venuto su ne'nostri tempi; pare un nome vagante, e che non abbia certa e determinata Sode, e che si rimeta al Nom so che, e a una sottona, e a un'Accerto d'ingegno. Se vuol dire quello, che gli antichi diceano, Gusdizio, è buona cosa; e sotto un maovo vocabolo dice il tutto.

# L I B R O IV.

Che contiene una Raccolta di vari Componimenti di diversi Autori, con un giudizio sopra ciascheduno d'effi.



Prefazione all'Illustrissimo ed Eccellentissimo Sig. Marchese Alessadro Botta-Adorno.



Na delle maniere di veder gli uomini, per conì dire, fenza vederli, fi è quella già da Socrate, e giornalmente da ogni Syvio praticata, di farli parlare. Ortimo fpediente nel vero per ifcorgere la loro parte migliore, cioè l'interno loro; ma che nulla varrebbe con chi è dontano da noi o di loogo o di tempo, fe a i fenfi noftri non

fi potessero trasmettere le parole e i sentimenti loro per qualche sedel canale quale per l'ordinario è lo scrivere . Fra tante sorte però di Scritture niuna ve n'ha, che più sicuramente soglia scoprire l'interno degli uomini , come le loro Lettere famigliari , e i loro Componimenti Poetici . Ne i Libri , che trattano dell' Arti e delle Scienze , può avvenire o che il cuore dell'Autore non abbia campo di farfi vedere in pubblico, o che l'Intelletto non si dia abbastanza a conoscere , potendo spacciar cose imparate da altrui : nel che la Memoria è allora da lodarfi , e non l'Ingegno . Ma ciò non può già sì facilmente accadere nelle Lettere famigliari , e nelle Poelie ; perctocche in esse lo Scrittore , anche non pentandoct , ed anche contra sua voglia , dipinge se stesso . A chi è sperto nello studio dell' Uomo, e prende ad esaminar minutamente questi colori estrinseci, non è allora punto difficile il comprendere ancora l'intrinseco vero Ritratto di quella persona. Sapra egli leggere quivi le varie inclinazioni , e i costumi , e le diverse passioni , che agitano e governano l' al-, trui Volontà. Del pari potrà egli intendere, qual sia la forza e la debolezza dell'altrui Intelletto (e ciò spezialmente ne Componimenti Poetici) argomeniando qual fondo di fapere, qual vigore d'intendimento, qual vivacità e prontezza di Fantafia fi ritrovi in quel tale Poeta.

Mentre adunque, o Iliultriffimo ed Eccellentiffimo Signor Marchefa Aleffandro Botta-Adomo, i ovi prefento quella Raccolta e fecla d'altrui Componimenti, voi ben v'accorgete, ch'io tacitamente vi conducto a mirare tanti Ritratti d'Ingegni Poetici, quanti fono i pizcioli Poemi, che qui fi rinchiudono. E forfe dovrette Ispermi grado, pyrchè al voltro nobile genio verfo l'Arti amene io rapprecenti, unita in un Libro 1610, polla in confronto, tanta divertita di geni, stanta varietà.

di Fantafie e d'Ingegni, alcuni ancora de quali vi faranno da qui innanzi per cagion mia più noti di prima. Non fo gà, fe voi mi faprete grado eziandio, perché abbia condotto ancora voi fteffo in queflo medelimo Teatro col pubblicare alcuni de vofiti verfi, i quali è riuficito a me più tofto di far rubare a voi, che d'imperare dalla vofita mano. Poffo temere, che dopo avermi voi finalmente perendio, chi io li pubblicaffi, ora v'incominica al intercepter e delle via lacitato vincere dalle me prephiere. Imperiocché dall' un canto la dilicatezza del vofitro goffo facendovi conofecre tutto il busono di tanti altri laggesti , nè laciandovi dall' altro canto la Modeffia del pari ancora conofecre tutto il busono del vomento in faprete così di leggieri appagarvi di così riguardevole compagnia; o se volete ancora, ch'io dica, di così pericoloso paragone.

Ma vaglia il vero, più giustizia vi faranno gli altri eruditi, che non vi facciate voi stesso . E appunto al loro Tribunale , e non al voftro , io cito que' pochi versi , che rapiti a voi , ora vengono alla luce . Perchè talvolta bafta un Componimento folo , e ancor breve , a far conoscere, quanto s'alzi, e si stenda il valore d'alcuno: io sono ben certo, che da queste poche vostre linee gl'Intendenti dell'Arte di conoscere gli Uomini potranno argomentare la bellezza dell'Ingegno, e la perfezione del Giodizio , doti ben rare e fommamente stimabili nella vostra verde età. Così o voi voleste, o potessi io donare al pubblico altre vostre Poesse. Allora certamente non solo apparirebbe con più evidenza, come la Natura, e lo studio abbiano contribuito a sarvi eccellente nella professione Poetica : ma ancora trasparerebbono quelle nobili inclinazioni , e quelle tante Virtù pratiche, le quali io venero in voi, e vorrei che il Mondo avvenire potesse leggere ed ammirare ne' versi vostri. Non potrebbe , oltre ad altri molti pregi , per verun conto celarfi la foavità de' costumi , la gentilezza , e la generosità del vostro cuore . Delle quali Virtù vostre benchè sieno concordi testimoni tutti coloro, che o hanno non volgar cognizione di voi , o con voi fantigliarmente conversano , pure niuno più sensibilmente ne gode l'uso , che tanta gente a voi suddita in tanti vostri Feudi , governandola voi con giuftizia infieme e dolcezza , non lalciando già impuniti i vizj, ma ne pur lasciando, che il vostro Fisco molto si rallegri in punirli.

Il perché quanto poco farebbe giofto il dispiacere, che voi per aventura mottrafte, perché io pubblichi ora alcuni de verfi volfri, altrettanto sarà giusto il mio, perchè non permettiate ch' io, con pubblicarne maggiormente dia campo al mentro voltro di comparire in saccia del Mondo. Ma fate pure quanto vi suggerisce la Modelhia vo-stra. In quanto a me non mancherò di palesare ciò, che voi amate mascoso; e non cesserò, insinatantoche la stima, ch' io so delle ransisme voltre qualità, non sia egualmente nota agli altri, come sono ame

a me note le vostre qualità medesse. Mi rallegrerò intanto, se questa mia Raccolta giugnerà ad ottener l'approvazione dell'ortimo vostro Gulto, e se prima di mettervi a leggerla, non vi dispiacerà d'intendere, qual fine e disegno io abbia avuto in pubblicarla.

Siccome voi fapete, nel civile conforzio per rettamente vivere, non meno che nelle Arti per rettamente saperle ed esercitarle, son giovevoli e necessarie le Leggi e gli Esempj. C'indirizzano imperiosamente le Leggi al ben fare, e allo stesso dolcemente ci consortano ed aiutano gli Esempj , animandofi gli uomini a far volentieri , e agevolmente quello ch'effa debbono, quando mirano chi spiana loro la strada, e quando va loro avanti colla bandiera ipiegata un buon Capitano . Avendo io dunque ne' Libri antecedenti con alcune Offervazioni e Leggi prestato qualche lume agli amatori delle Lettere umane per discernere il meglio d'alcune parti della Poetica : parmi utile fe non necessaria cosa , l'aggiugnere ora alle Leggi l'Esempio. Perciocchè quantunque non pochi Esempi si sieno da me prodotti per confermazione de' precetti propolti , nulladimeno altro non sono stati, che pezzi e fragmenti; nè si può abbastanza conoscere l' intera architettura e bellezza d'un tutto, se questo tutto unitamente non compare. sotto gli occhi de' Giudici . Ed ecco ciò, che m' ha indotto a raccogliere in questo Libro vari Componimenti sì d' antichi come di moderni Poeti · Italiani , la Pratica de' quali illustrera maggiormente , e più forte imprimerà nella mente altrui gl' infegnamenti della Teorica da me dianzi divifata .

Non mi è già ignoto, che i valenti Professori di questa Arte amena poco o ninn bisogno hanno di simili Raccolte, siccome quegli, che fanno meglio, ancora di me, quali fieno i migliori Autori dell' Italiana Poesia, e quali sieno i migliori Componimenti di questi Autori. Anzi mi sta davanti la comune opinione, che queste Antologie, ( per usare una Greca parola ) sieno indizio di povertà di forze, solendo gli Scrittori dozzinali , poiche non possono risplendere coll' Ingegno proprio , mendicar qualche gloria dallo splendore dell'altrui; e che quelta medesima gloria è leggerissima , per essere fondata sopra una sola materiale satica. di varia lettura. Ma non per queste ragioni mi son rimaso io di tale impresa, perciocche più penso all'altrui utilità, che alla gloria mia. E dovrebbero bene i valentuomini avermi qualche obbligazione, perchè io coll'aver congiunte in un corpo moltiffime gemme sparle qua e la , abbia risparmiato loro l' incommodo di cercarle per se stessi . Avranno essi per mezzo mio in un Libro folo quanto basta per incitare la loro vena, e per empiere la mente loro di vari nobilissimi semi alle occasioni di verseggiare . Nè già dovrebbe effer priva di lode la semplice Raccolta di questi Componimenti , qualora fosse stata da me tratta a fine con Giudizio e con ottimo Gusto, potendo ben tutti infilzar Sonetti e Canzoni, e non sapendo già tutti scegliere il meglio de' parti altrui .

Ma

Ma, lafriando ftar ciò, ove mi riefca di arrecare utilità e diletto a i meno esercitati nell' Arte delle Muse, io riputerò assai ben collocata questa mia fatica, qualunque ella si sia. Troppo, il so, è facile il lufingar fe stesso; nondimeno io ho qualche speranza, che non lieve fretto poffano quindi riportare i novizi; mentre non fapendo essi ben distinguere i fapori fani dell' Italica Poesia, potranno qui probabilmente afficurarsi di non errare nella Scelta. Ed oltre a questo ritroveran quì raunati molti de' più fini fapori, che s'abbia la Poesia medesima in piccioli Componimenti . E perchè fi fuol richiedere ne lauti banchetti non folamente abbondanza, ma ancora varietà di vivande, effendo questa diversità uno de' maggiori condimenti del convito, comparirà perciò anche in questo Libro una dilettevole diversità di maniere di comporre sopra il medesimo, o fopra differenti fuggetti . Che fe la vanità dell' argomento Amorofo è quella, che quì fignoreggia, chiunque conosce il mio genio, non ne attribuirà già la colpa a me stesso, ma bensì all' abuso quasi comune de' nostri Poeti, i quali più in questo, che in altri campi, e più selicemente in esso, che altrove, hanno satta pruova de'loro ingegni.

Si avviferà intanto più d'uno, ch' io qui abbia intefo di raccogliere tutto il meglio della Lirica Italiana; e secondo questa opinione s'accingerà non folamente a muovermi lite di trafcuraggine , fe avrò lafciati addietro molti bei Componimenti ; ma a condennarmi eziandio per Giudice pessimo, se in luogo degli ottimi parrà ch'io ne abbia portati o de' mezzani , o de' cattivi . Al che è da dirfi , ch' jo foddisfarò alla prima querela , quando mi verrà talento di far più Tomi di questa mia Raccolta. E per conto della seconda querela dirò, esfermi io studiato di adunare il meglio di molti Autori o morti o viventi, ma in guisa tale, che ho amato meglio di prendere talvolta Componimenti dotati di qualche splendida virtà, quantunque fia questa mischiata con qualche diferto, che di attenermi folo a que'versi , ne'quali sia bensì evidente fanità , ma non qualche eminente grazia, novità, e bellezza. Ciò per quanto io stimo è di maggior foccorfo a i giovani , affinchè si risveglino , e si conducano alle cime del Monte, senza arrestarsi alle salde, o alla merà, dove lo Stile solamente bello, perchè sano, potrebbe talvolta ritenerli. Ho eziandio condotto in iscena qualche Componimento non buono; e l'ho io fatto appunto per palefarne le magagne, e per iscoprire agl'incauti, quanto o l' apparenza del Bello , o l' adulatrice Fama fieno testimoni mal fidi della vera Bellezza. Anzi, se il timore d'accrescere di soverchio la mole di questo Libro non mi avesse altrimenti consigliato, avrei anche rapportato maggior copia di questi ultimi , non giovando meno all'imperizia altrui discernere le Virtà per seguirle, che il conoscere i Vizi per ischivarli.

Quando nulladimeno fossero ucicii in pubblico questi Componimenti nudi, e senza verun corteggio, m'accorgo ben'io assai chiaramente, che o avrei corso gran rischio di non soddissare appieno a certi dotti e saccenti, i quali con gusto disferente dal mio possono credere mezzano o cattivo

tivo ciò, che io avrò riputato ottimo o buono, o pure mi farei esposto alla certezza di nuocere ad alcuni mal'accorti, i quali perchè non diffinguono il Brutto dal Bello, possono addottar l'uno in vece dell'altro. Il perchè ho determinato d'aggiugnere agli altrui versi qualche Annotazione mia, cioè a dire un breve Giudizio sopra qualunque composizione di questa Raccolta. La qual cosa facendo, francamente dirò quello, che mi fembra in else non folamente perfetto o mediocre, ma ancora difettofo o pessimo. E in tal guisa siccome io mi obbligherò di disendere non tutti i Componimenti, nè tutte le loro parti, ma unicamente il giudizio e l'opinione mia sopra ciascuno d'essi; così sorse i giovani principianti più agevolmente colla scorta di questo cannocchiale scopriranno le bellezze e

le imperfezioni de parti altrui.

È volcsse pur Dio, che ad altri molti o fosse venuto, o venisse il talento medefimo. Han faticato Espositori, moltissimi di numero, eccellentiffimi per dottrina, intorno alle Opere si de' moderni, come degli antichi Poeti. Ma s'è quasi sempre impiegato lo studio loro in esporre i sensi gramaticali, e in illustrare, o disendere, o correggere ciò, che riguarda l'Erudizione, o la Gramatica, e l'essere, per così dir, materiale del Poeta. Pare, che egli non abbiano considerato, di quanto giovamento esser potesse ad altrui il notar le finezze veramente Poetiche del tutto e delle parti di que' Componimenti . Molto meno è caduto loro in mente di offervarvi i difetti veramente Poetici, riputando forfe grave delitto il muovere guerra ad Autori di grido, allorchè si studiavano di raccomandarne la fama a i posteri per mezzo de loro dotti comenti . Il Petrarca spezialmente, Principe della Lirica Italiana, altro non ebbe che incensi ne' tempi addietro, artendendo gl' Inserpreti fuoi a tutt'altro, che a farne ben gustare quell' esquisito sapore, o a farci offervare que' mancamenti, che possono scoprirsi nelle Opere di lui. Grederei di non parlare con temerità, se attribuissi a due valentuomini della Patria mia la gloria (che cos) dee dirsi nel Tribunale de' Giudici non appassionati ) d' aver finalmenre rotto il giaccio, Col suo intrepido Stile incominciò il Castelvetro a registrare ciò, che non gli piacea nelle Rime del Petrarca; e seguì poscia di gran lunga meglio a far lo stesso il Tassoni (a). Anzi non si lafciò

<sup>(</sup> a ) Il Taffoni non fi può gran fatto commendare nelle fue offervazioni fopra il Petrarca; perchè se si fusse contenuto nella pura , e feriola critica , avrebbe satto molto bene; ma il pigliar di mira il Petrarca per ilcreditarlo, e mesterlo in ridicolo, a me non pare, a dire il mio patere colla folita mia fincerità , che ciò meriti l'approvazione de'letterati . Che il Talfoni fulfe un l'ingegno fitzonionionio , c formito di giudizio non fi può negare , e le fue molte opere lo attelfano . Le Offervazioni fopra il vocabolario della Crufca , le quali , come mon degli Academici, era tomuo a fare, mofitano quel cir i valefic nella Cipina; tomo de valeriene. Ma non per quello, per tutto egli accerta. Nella prima carta di effe ragionansio fopra una particella del Bocaccio , cio fopra un gi, e ci vada l'accento, o no ; dec
che non ci va, perchè tutti i libri flampati, e feritti a penna non l'anno; ma i libri feritti a penna non anno accenti ; non si può dunque dalla mancanza d' un accento argumentare da quelli ch' e' non vi vadia. Ma alla Voce Contento , sustantivo , cita la Teseide stampata del

fciò quest' ultimo così portar dal diletto di censurare il cattivo, che dimenticasse di por mente all'ottimo. Giovan-Vittorio Rossi, che nella Vita del medefimo Taffoni vuol perfuadere il contrario con alcune esagerazioni, e ripruova l'ardimento suo, non si fa conoscere per molto intendente della giurisdizione, che hanno gl'Ingegni e la Verità; nè mostra molto d'aver letto il Libro di questo Autore. Chi non si lascia condurre negli studi alla guisa delle pecore, sempre stimerà l'Opera del Tassoni, ficcome contenente con brevità sugosa moltissimi retti giudizi, profittevole non tanto a chiunque vuol comprendere alcuni difetti e pregi delle Rime del Petrarca, quanto a tutti gli studiosi della persezione Poetica. Ancora negli anni proffimi paffati furono in questo genere e pubblicate, e commendate alcune Profe dell' Accademia de' Filergiti di Forlì. E ben fatto sarebbe, che in cuore altres) de i dottissimi Accademici Fiorentini, e di quei della Crusca, e degl' Intronati di Siena, fosse nata o nascesse voglia di pubblicar quelle acute censure e disese, ch'eglino di quando in quando secondo l'instituto delle loro nobili Raunanze vanno facendo di vari Componimenti Poetici . Poiche fenza fallo s' avrebbe quivi una Scuola maeltra per addestrare il Giudizio altrui alla Critica, madre, o figliuola dell' ottimo Gusto .

Se non lo fteffo, almeno un fimile benefizio bramo io intanto di recare a i Lettori di quella Raccolta: a coll'accennar brevemente ciò, ch' io giudico intorno a qualivoglia di quefli Componimenti, comte col notare in generale alcune ragioni de miei giudiz), ciò le virtà, ch' io avvo ravvisito o in tutta la forma, o nelle parti principali di cisichedun lavoro. Conciofischè ben rade fono quelle Poefie, che poffano vantare una perfezione intiera, io animodamente ularò il diritto, che hanno tutti i Letteratti di notare eziandio quello, che a me parrà eccesso p difetto

Boccació in man otrara, over una Rima non s'accorda coll'altre due; e comparifee il Boccació con este del nateria accord à girlo facto loggeris, cone già artir usomeis, a de erroricaccos, come che del nateria accorda di girlo facto loggeris, cone già artir usomeis, a de erroriguale ) avrebbe vecluto untre le fue Rime dell'otrara conformi. Alla roce Errore, piglia
quello serbo attravamente, e dice, che gil Accademici non l'efferentono, catando Virgilio
Manoferitto, over è detto: errore l'ampte piamete del mare », e pore una prefiche minima ricata dell'otrara dell'otrara conformi. Alla roce Errore, piglia
Manoferitto, over è detto: errore l'ampte piamete del mare », e pore una prefiche minima ritima a uno, che è detto: errore l'ampte piamete del mare », e pore una prefiche minima ritima a uno, che è già libor giodesso dal mosdo, e ho demo, spetch libbo ha la fau suifrit,
ma quello fopra il Petrarca fi più toflo danno, che prò, concedifache teglie Tamore, e il a
limita a uno, che e già libor giodesso dal mosdo, e non fenta regione, uno de primi autori
chomulta; del Petrarca il Fliggillo. Nint riogno bella accoglieras fo fatas necti annels tenpi ai Cenfori d'Omero: e di quei di Virgilio non fi an annels i nome; non perché fino
nettrificabili; ab perchè anche non fia permetto ai loro Comensioni dire liberamente il fore
nettricabili que perchè anche non fia permetto ai loro Comensioni dire liberamente il non
common del perche del prodi fi pob più pranicare innocentemente fenza attracar quei; che
alla Critica, la quale in quelli fi pob più pranicare innocentemente fenza attracar quei; che
con le colonne della favelia, che le quelle critica di more della dibono. Il
con le colonne della favelia, che le quelle critica di more proba fie malla di bono. Il
con la colonne della favelia, che le quelle critica della mente della dibono. Il
con la colonne della favelia che de quelle critica di more della dibono. Il
con la colonne della favelia che de quelle critica di more della della della della della della della de

dell' Ingegno altrui. Non intendo io già per questo di approvar per buono tutto ciò, che non avrò quì riprovato per cattivo. Io non ho voluto effere così fevero, che notaffi qualunque cofa mi pare, che poieffe meglio dirsi o pensarsi. E nè pure l'ho possio per amore della brevità, richiedendofi ad un minuto ciame altre cure ed altra carta. Anzi in grazia della stessa brevità non ho per lo più rendute minute ragioni de miei giudizi, supponendo io qui di scrivere a coloro che avran letto, o almen leggeranno in santi altri Libri di Poestea, e in parte ancora nel primo Tomo di questa Opera, ampiamente espressi gl'integnamenti, e le regole, fulle quali ho io fondate queste mie sensenze. Ora la protestazione da me fatta di non avere accennato qualunque cosa è, o parmi non assai bella ne' verfi alirui, tanto più voglio che accompagni le composizioni de' viventi Autori, quanto più è cosa evidente, ch'eglino mal volentieri gradirebbono o loffrirebbono la libertà della mia centura, dispiacendo a tutti rimirare, che altri tenza effere invitato alzi pubblico Tribunale contra l'Opere loro. Fors'anche a i medesimi parrà, ch'io sia reo di troppo ardire, ancorchè abbia offervato ben pochi nei dentro i versi loro, e gli abbia offervati con tutta la modestia possibile, e non per ambizione di comparir Gindice di chi merita d'effere da me venerato per Maellro , ulando io una Filosofica ingenuità, che s'accorda con un'alta stima ed affezione

Resta ora, che dichiamo due parole intorno alla diritta maniera di giudicare gli alirui Componimenti, sì per ammaestramento d'alcuni, e sì per difeia nostra, essendo assai probabile, che non tutti gl' Intendenti sieno per sottoscriversi alle decisioni di questo Libro . E primieramente suole per l'ordinario essere di grande impedimento al ben giudicare il troppo amore dell' Antichità, vizio comune a parecchi : quali l'ingiusta Natura, liberale verso i nostri Antenati, avara per noi, abbia d'Ingegno eminente provveduto fol quegli ; e quafi fia superiore alla nostra ceusura , chi ci è superiore d'età. Aliri, benche radi, ci sono, che spendono tutta l'ammirazion loro intorno a i parti moderni, o perchè non fanno fmaltire certi disentuzzi de'nostri vecchi, o perchè sentono solamente piacere della novità, nobilissimo senza fallo, ma talvolta pericoloso condimento de versi . A questi sinoderati affetti segue appresso l'amore o l'odio soverchio degli Autori determinati. Basta ad alcuni, che un Componimento porti in fronte il nome di qualche Scrittore o riverito, o dispregiato da essi, per sentenziare in un momento, che quell'opera è degna di venerazione, o di riso; figurandosi eglino, che tutti i frutti d'un'albero fortunato abbiano da effere egualmente saporiti e belli , e che per lo contrario da un'infelice terreno non possa nascere, se non loglio ed ortiche. Oltre a ciò l'ardente affezione, che si porta o alla Nazione, o alla Patria, o agli amici, o a' congiunti; il rispetto, che si professa a i maggiori ; e altre fimili passioni , sono sufficienti bene spesso ad ammaliare i giudizi degli uomini, per nulla dire della vile adulazion d'alcu-

ni, i quali configliaramente vogliono travedere. Egli è troppo difficile. che abbia vista purgata e chiara chiunque preoccupato da tali affetti prende a dar fentenza sulle altrui Poesse. Laonde fenza aver riguardo o a chi ne fia l'Autore, o se questo sia nato qualche secolo prima, o pure se tuttavia fi conti fra i vivi, o se amico, o nimico, o se della medesima. o d'altra Nazione, Città, Famiglia, Religione, o fimili cofe, noi dobbiamo considerare il Componimento solo, e per se stesso, disaminandone con giuste bilance il peso, e facendo, che non l'opinione, da cui siam prevenuti, ma la Verità ne determini il prezzo.

E questi finquì sono impedimenti al ben giudicare, che non difficilmente fi possono sbandire , perchè dipendono dall' Affetto , al quale può dar legge l'Intelletto prudente. Altri impedimenti ben più difficili, e bene spesso insuperabili, son quegli, che si pongono dall'Inrelletto medefimo, e confiltono nell' Ignoranza. Ne favello io già di quell' Ignoranza tenebrofa, in cui sta immerso chi solo per sama ha conofcenza della Poefia, e della Poetica. E' fuperfluo il dire, che a coftoro farà impossibile di dar persetto giudizio in cotali materie, stendendofi tutta la forza ed autornà a folamente pronunziare, se tedio o diletto venga loro dall'udire o leggere i versi altrui. L'Ignoranza quì da me intela, è un difetto, il quale non folamente può, ma fuole non rade volte ancora abitare colla Scienza medelima delle Leggi

Poetiche .

Ella è di due forte . L' una è totale e l'altra parziale . Si scorge la prima in coloro , i quali fanno le regole generali , ma non fanno applicarle a i particolari. Non hanno affai difoernimento per ben penetrare 'nel fondo di qualfivoglia Componimento determinato, nè per giudicare, fe la fimmetria d'un tutto fia fina, fe giudiziola la condotta, fe nguale il carattere, e se le Figure, se le frasi, se i pensieri sieno in quella particolar Compolizione vivaci, leggiadri, pellegrini, fodi, e proporzionati': in una parola, se il Bello o il Brutto di que' tali versi confifta in apparenza, o fia tale in fostanza. Eglino compariscono valenti Giudici , finche fi parla di certi Poemi già pelati , e giudicati o dal confentimento de Saggi, o da qualche riguardevole Scrittore; poiche la loro lettura, cioè altri, mette loro in bocca il giudizio fopra que conosciuti Componimenti. Ma qualora si tratta di Poesse o nuove, o non toccate dalla giusta censura di valenti Maestri , ammutiscono essi , o volendo pre proflerire fentenza, fanno come gl' inesperti arcieri, che o non ferifcono, o cafualmente ferifcono il fegno.

L' altra Ignoranza, da noi appellata speziale, si truova in coloro, i quali hanno bensì-una parte dell'ottimo Gulto, ma ion privi dell'altre . Hanno effr , dico , buon conoscimento di uno Stile , distinguendo la fua bellezza, e le ragioni di questa bellezza; ma non si allargano polcia a discernere in altre parti , e in altri differenti Stili quel Bello Poetico . che pure vi è. Ad alcuni piace l'Ingegno Amatorio, che nulla poi

Della Perfetta Poesia Tom.11.

curano, e pozo prezzano il Filofoco. Ad altri talmente piace il comporre con penferi folamente omati di una certa leggiadia e nobibli naturale, che non foffrono la pompa dello Stile Fansaltico, filendido, e magnifico; ficcome per lo contrario a i coltivatori di quefto altro pue troppo languido, e fapratuo, anai non Poetico, lo Stil dimeffo e chiaro, che non fa fitrepito non grandi parole, o Figure mirabili, e mon tifiplende per Immagnin vivilime. In altri tempi avrebbe un Petrarchilta portato opinione, che fuori del fuo gulto niun'altro avesse potto effere ancora oggisti poco il numero di quegli, che si formano in mente un qualche idolo particolare, e a questio confacrano tutti i loro incenfi, credendone poco degno qualunque altro oggetto, che nol fomigli e misorando con quella fua la dela particolare tutte le altroi fatgibe.

Se con tali impedimenti fi possa dirittamente giudicare, egli è per se molto palese. Ma il peggio mi sembra, che gli uomini, da che hanno qualche tintura delle Lettere umane, più non fentono si fatti oftacoli, e animofamente prendono a giudicar tutti gli altrui Componimenti, quantunque di carattere differente da quel folo, che loro è caro; onde poi nasce la tanta diversità di giudizi sopra le medesime cose . Noi pertanto riputaremo folamente Giudice abile, chi fenza passione difamina attentamente le cole; e sa applicare con acutezza gl'infegnamenti universali a i-lavori particolari; e va minutamente offervando il tutto e le parti, per ilcoprirvi le proporzioni, la novità, e l'altre virtà della Materia, e dell'Artifizio. Egualmente nello Stil dimeflo, mezzano. e venulto, che nel maestoso, ed Eroico, si possono offervare de i difetti, e de i pregi. E in tutte queste differenti forme di comporre può risplendere un Bello persettistimo, e tale, che posti in paragone due Componimenti, l'uno di Stile piano, e leggiadro, e l'altre di Stil sublime ed ornatissimo, nulladimeno potrà essere superiore in bellezza il primo al fecondo. Poiche non è il fuggetto, che faccia grandi, e preziosi i versi , ne il genere dello Stile , ma la bellezza de pensieri , o la finezza dell' Artifizio, con cui quelto fuggetto ci viene espolto, e colorito . Se qui la Magnificenza è un pregio eminente , quivi la Gentilezza , la Chiarezza, l' Evidenza, l'Affetto faranno doti eminentiffime. In fomma ovunque si trovi il Vero, pellegrino o per gli pensieri nuovi, o per la nuova e non volgare foggia del vestito, e de suoi abbigliamenti : quivi abbiamo da ravvilare la Bellezza Poetica. O pure mancando, o esfendo guafta da altri difetti quella Verità pellegrina, dobbiamo scoprirna le imperfezioni, e far giuftizia secondo il merito o buono o cattivo, non degli Autori , ma de versi , quando pur si arrivi a distinguerlo , s' intenda il genio della perfetta Poesia, e mettano in opera i suoi primi principi.

Ora io farei ben poco conoficente di me stesso, ove mi facessi a credere di posseder tutti que privilegi, e quelle esenzioni, ch' io desidero in al-

altrui, per giudicare persettamente le materie Poetiche. Non però di meno dirò francamente d'effermi fludiato di non peccare almeno per odio, o per affezione in questi giudizi, effendoroi proposto di candidamente aprire quel folo, che l' Intelletto, non l'Affetto, avrà qui penfato, nulla mirando io a guadagnarmi la grazia d'alcuno, ma folamente a dire quello , che mi par Verità . Se poscia l'intelletto avrà colpito , o no, i veri Saggi ed eruditi potranno avvederiene; perocchè eglino foli faranno i veri Giudici di questi miei giudizi . E alla decisione d'effi ancora da me si dovrà prestare riverenza, qualora venisse loro talento di esercitare contra queste mie Offervazioni la loro autorità, alla quale soctometro, non che queste, tutte le altre cose mie. Poiche in fine benchè il Bello della Poesia si fondi sulla Ragione, tuttavia in quanto al piacere, o non piacere, molte volte l'opinione vi ha non poca parte, maffimamente ove si tratta del più e del meno. E perchè le opinioni fono moltissime, e diversissime secondo la diversità de' gusti : facile e, che fia qualche volta alquanto differente dal mio, e ancora più diritto, che non è il mio , l'altrui giudizio fopra queste medesime Poesse , a leggere e contemplar le quali ora passiamo. Che se in esse per avventura s'incontraffero voci o fentimenti, che non ben fi accordeffero co i divini infegnamenti della Religione e Chiefa Cattolica, i Lettori vorranno ben ciò perdonate alla tollerata libertà della Poesia, essendo tutti questi Autori nel cuore figliuoli della vera Chiefa ; benchè talora nelle parole fembrassero seguaci del Gentilesimo.

## Del March. Aleffandro Bosta-Adorno .

## ALLA SANTITA DI N. S. CLEMENTE XI.

D Iù Rime io vaneggiando avea già spese Dietro a un dolce bensì, ma vil lavoro, E nel natio d' Arcadia umil paese Serti io coglica di non volgare alloro; Quando Fama immortal per man mi prese, E a Te mi traise, e mi die Cetra d'oro, E mi addito tue fante eccelfe Imprese, Onde mio movo Stil volgeffi a loro. Ma in lor tal fuce, e maestà mirai, Che per stupos, di fuon la Cetra priva Di man mi cadde, e mute, anch io restai. E diffi appena: Ah Virtù vera e viva Deponi alquanto i fovrumani rai, Se vuoi del tuo Signor ch' io parli e scriva. La bellezza di questo Sonesso, che a me pare eminente, consiste nel-Bb 2

I inegrosse, maniera di lodare y mosferando di sun poter lodare; e molto più sull'artificio di osprimere con una nobiliffima Fantofia Poetica questa interesta a lodare I ostimo veguante Pontofice. Col primo Quademario, che è leggiadro per la naturale fua facilità, i introduce il Posti a dar nell'altro anuma alla Fame, fifendore alle Imprefe; e posfica or primo Termario dal fuo flupore c dal fuo ammunotire intendere la grandezza del merio al-rui. Ma quell'Apolirge fleghates alla Virrir, jaugli aggiunti dati alla medefima Virrir di vetta e viva, quell'impenfuo pegare, ch'elle deponga i rai, come si fiuge che facessi la Vira, quello apole parlar con alcuno: rendono mirabile tutto l'ultimo Ternario, chindendo il Sonetto con dilicatexza insferme e sobilimità.

## Di Francesco Coppetta .

M Entre qual fervo affiito, e fuggitivo,
Che di catene ha grevi il piede, e "fi fanco,
Io fuggia la prigion debile, e flanco,
Dove cinqu' anni io fui tra morto, e viov,
Amori mi giunle nel vacara d'un rivo,
Gridando: Ancor non fei libero, e franco.
Io divenni a quel fuon, tremante, e bianco,
E fui com' uom, che gà di fpirto è privo.
Colle reti, e col fuoco era l' Inganno

Seco, e'l Diletto: io difarmato, e solo, E dell'antiche piaghe ancora infermo. Ben mi soccorse la Vergogna, e'l Danno.

Ch' alle mie grida eran venuti a volo; Ma contra il Ciel non valse umano schermo.

La comparazione, che qui s'adopera, è falicemente espressa e l'appelle cui lumagini Fantassilice si faret domino della paffone amorefa. Lennde trutro il Sontetto può diefi mobile, bettebb lutimo veri o non laci molto lapore dopo di fe, parendo vino inacquato, efferse a i comuitati con poce faggia economia ful fin del banchesto. Forfe parebbe dipierce ad alcuno quel dirifi contra il Cicl, quagfi il Ciole si faccia. Autore de nosfiri ficiochi affesti. E men male farebbe flato il dire, fe il verso la velfe permesflo, contra il dellin. Li ma, e è il atra farma parb ono può falvarsi femza il privilegio, che bamo i Poesi di paglare talvolta fecondo il fenimento dei ecichi Genzili ..... Amor mi giunte Rec. Anche Guido Consi circa due fecoli prima del Coppeta cul cominciò il fecondo Quadernario di un fiso Sonetto.

Amore armato con fuo nuovo inganno Mi fi se'incontro appresso un fresco rivo Il Sonetto del Coppetta, meure quel ferra afficire, a fragitive, piace tuto, facerbe luitino serio. Perché chi Perché copi con fono immagini, e una o fantiglio. Li di no verfa, perché è auturnie, e non ha immagine, e, derito. Nel medelino modo, in us Sonetto del Peterares, che dice vevò la fine Li dipi appris, e fregia y populor megri del musurio del Peterares, che dice vevò la fine Li dipi appris, e fregia y populor megri del musurio del Peterare, che di contra del peterare petera del peterare peterare del peterare peterare del peterare peterare

## Del P. Giovan-Batista Pastorini .

M Aggi, se dietro l'orme il piè volgete.

Che luminose il maggior Tosco imprime.
Per senitero non trito its fublime,
E seguendo l'esempio esempio sere.
In ciò fol vitto al corfo soc cedere,
Ch' ei si mosse primiero all'alte cime.
Pur non crede ancor sue le glorie prime,
E si volge a mirar, se il raggiungete.
Ma non sì tosto ha sil vostro canto udito.
Che si ferma a goder dell'armonia,
Ne sa, s' et vi rapsica, o sia rapsito.
Poi die: L'onor tuo mia gloria fa;

E se sol dir vorrai, che m' hai seguito,
O ch' io vinca, o ch' io perda, è gloria mia.

Fra i Sonetti , ne quali abbia la Fantafia lavorato con forza , e in cui l'Ingegno abbia seffuta una dilessevole sela di concetti acuti, nobili, e ben legati : mi par questo uno de primi . Maggior perfezione , in quanto alle Rime , sarebbe flato il non empiere di quastro Verbi la Rima ETE . Ma in questa Raccolta ne vedremo assaissimi altri esempi. Ne credo, che Dante se aurà a male , perchè il Petrarca venga chiamato il maggior Tosco . ..... E si volge a mirar &c. Vivissimo è questo verso . A qualche scrupoloso potrebbe forse dar fastidio, che il Petrarca al pari del Maggi si faccia sueravia in cammino verso l'alte cime ; perciocebe egli , dopo l'onorcoole confentimento di più secoli, pare che già abbia occupato quivi un seggio glorioso: laddove il Maggi veramente si potea dire incamminato verso il Regno della Gloria, perchè era ancor vivo, nè il suo merito era stabilito dalla concordia de giudizi, e de tempi, come quello del Petrarca. Consustocciò dee dirsi, che affolutamente fon lecise d' Poeti , e lodevolissime simili maniere ed invenzioni Fantastiche. Anni , non che ad un Poeta , è lecito a ciascuno il considerar la Fama de valentuomini in un movimento continuo co i secoli , potendo chi è ora primo in gloria , avere col sempo chi gli vada innanzi : co-fa che leggiadramente i immagiña dalla Fantafia come un viaggio all alte cime dell'immortalità umana.

In quello Sonetto del P. Pattorini, vivaziffimo, e fioristifimo ingegno, il maggior Tofco, finende quello imitato dal Maggio, cioè il maggior Lirico Tofco; non il maggior Epico, che è Dante. Tra quelli dee grand momini non ti ha de effere lire.

## Del Marchefe Giovan. Giofeffo Orfi .

F U fua pietà, quando il tuo bel fembiante Moftrommi ; o Donna, o in lui moftroffi iddio; -Poich allora in mirar bellezze tante: Viè più ne avyà chi tot creò, diffi io .

Fu fua pietà, che di tue luci fante

Nel puro raggio a me la fcala offrie, Per cui falire infino a lui davante D'una in altra Beltà lice al defio.

Ma perchè sprone avesse il desir frale,

Che a mezzo il bel cammin pigro s'acqueta, Orgoglio in te pose a Bellezza uguale. E in ciò maggior su sua pieta, se vieta,

Ch' in Terra io post, e che Beltà mortale Troppo arresti il desio della sua meta.

Con franceuze entra il Poesa nel Juggetro. Nobile è il Juggetso medefimo della Scala mmaginaria per falire a Dio, benchè fia non molto nuovo a chi è pratico della Fisiofia Phaenica, e ba leno il Perrarca ed altri Peri. Sono più nobih amora e muove tutte le Riftifioni fatte (opra quella funcua; e forcialmente ni fambra eminante quella, di cui fi farma il prima Tersatto, moltrandofi contra l'ufe degli altri Amanii, quanto fia da prezzatfi l'Orgoglio do toflei. In tal guifa l'Autore accreficado di mano in mamo la farsa de fasfi, ci fa vadere un'ingegnofo raziccinio ben raggruppato; il che da anima e bellezza particolare a i Sonetti ed Epigenmia.

E giulto, il giudicio fiopri il Soutero del March. Orfi con bella unione ingegnofamene condetto. Il Pendiero è antico, ma nescro qui nel manegianio e, non anno immagianio i perchè le Creature fonto feals al Fafore chi ben l'efilima, e come immagini del Creatore, particole del Creatore, quando che fia alla connenplazione del Protoripo, o per dir meglio, del Creatore, a font che le ragionevoli creature, ma eziandio le irragionevoli arcano del Protoripo, o per dir meglio, del Creatore, a font del creatore, a font del protoripo, del Creatore, a font del protoripo, del Creatore, a font del creatore, con control del Protorico, finistratore del Soutero non ha voltoro mentra la frate del Preterre, che culte di quedie terrene fembianza: Che fon feals al fastore, chi sin la filiana. El degli, primo fasilino d'una feals, non fi ferma in quello, mue pafía al fecondo, dal tecnodo, al terroro, fincible errori a fontone, e quello del vierze col della feals, così l'attore vuole, che la primo fealino d'una feals, non fi ferma in quello, mue pafía al fecondo, dal tecnodo, al terroro, fincible errori a fontone, con control fia l'aprimo feal del control del co

Che quando ono v'è gionto, non ama, e non apprezza più quello, che tanto amava prima, ed apprezzava, e folo quello gli piace, il fommo Bello, che trapaffa rutte l'altre beliezze, e foimontale e col fuo lume immortale le foverchia, e le enopre, talche come allo sfolgorar e Commontate Cost in demandant de trezene a catalune helieste all'apparire di cipila forte-celle del folte le file [paricinone]. Costilo è il [estimation Platonico non tanto offersito. [seguio più dall'activilimo Platonico, tempo te tutto ne fosi histo, preferive è ne fi listano le immagi-na, fi trapalito i [esti, e fino li faga fopra i difcort], e regionamenti sutti dell'antima, e fista ella tutra intelletto, il fiscaria tutt'uno, con quell'uno a, che è emineatemente, a fontinalmente tutte le cofe; talche il Veggente del veduto non fi distingua. Dice nella fine : che siccome chi tende a vedere un Principe, e parlargli; non si serma nel suo Palazzo a vedere le Pitture, e le flatne, ma paffa via, e quelle lafeia, per giugnere all'audienza ; così f'anima non dec fermară în queste cole, se non per passagio, perarrivare più velocemente si posta (per servicimi delle parole di Plotino ) a quello spetacolo antimo. Questi sono i misteri del-la Planonica amatoria sisosofica ; e non che uso è abbia a fillare si namado, tutto il tempo di fua vita , una creatura , fenza mai cercare di levarfi a migliore , e più fublime , e più conveniente, e più bello fenza comparazione, e più amabile O getto. Scala non è dunque questa del tutto immaginaria , ma presa pel suo verso , e son abusata , viene ad essere alsai vicina a'buoni , e non adulterati , e falsi missici ; e alla dottrina de' nostri contemplativi , che fino dalle cofe irrazionali prendono continui motivi , ed occasione beata di portarsi in Dio, e della moltitudine delle cole di qua già ridorfi all' uno di latsà anagogicamente. Come che la fansità di nostra religione abborrifce da quello sfacciato amore disonesto, e carnale, quala professano i poeti idolatri , e Gentili ; trovarono modo i nostri poeti di vel re, se non altro ; la loro passione, e cooncitarla almeno con queste specie Platoniche, quantunque, per avventura immaginarie; almanco bene immaginate. Il nostro Petrarca uomo da bene, prissimo, e religiosissimo, come appare da tutti i suoi scritti Latini, e massimamente a chi da quegli raccoglierà la fua vita, ebbe ferupolo in quefto fuo amore; e perciò per isgravio di fua quegli raccogniera la una vius, cone éropolo in querto lun amore; e percio per isgravio on na cocicienza, e per ammaeltramento de polleri, compole in Latino un libro intolizo di Seyerie, nel quale egli fi confeila a Sant' Agoltino, Platonico d'afezione, come erano i primi antichi Padri; e foiegagli, e gli aper tutti i pià, degreti nafcondigli del fique une in propofico del fiuo amore; e come egli fi lufingava, e adulavafi nella fua paffone, Sango Agoltino gli porinto amore; è come ceju in louigeva, e acourari na abutirari a la butirari anticoni per par-ge il defingamo, e gli applica co fuoi infegnamenti una finiliana, e fataterole Medicina. Si pod far più da un buon nomo, e Griftana? Pure tante quittioni ci fono; e vi faranno fopra quefi foi amore, fenza socialione, e con tedio; e sinimento di chi fege. Eh, an-date al libuo del fegreto, e chiaritevi. Ma queflo libro è fegreto, ed arcano da vero, perclocchè gli nomini anno un fare, che quando uno autore ha prefo grido in un' opera, non lergono le altre, e pur ciò farebbe meccifario per più informarfi del genio e delle qualità dell'autore. Così fi legge il Decamerone; la Poessa del Boccaccio, a eni si dee la terza laurea , ne pure d'una occhiata fi degna , e maveifee nella polvere ; e nello ftesso modo il carronere del Petrarea è letto, ma le oper Laine tatte poine di fortio, e di moralità, e di fili in que tempi rarifimo, è come, te al mondo non fullero; e trà, quelle è il foppadete to libro di l'egerto; che pura, e giufficia l'ainma di fi grand'uomo, e toglie via ogni importona disputazione, che fopra il fuo amore fi faccia.

## Di Angelo di Costanzo.

S E non fiete empia Tigre in volto umano, Spero, dolce mio mal, ch' umide avrete Le guance per pietà, quando vederte, Come n' ha concio Amor da, voi lontano. The temo, oimé, che tal fiperar fia vano; Che fol ch' io giunga vivo, ove voi fiete, Quella virtà, che ne bei lumi avete, Quella virtà n' che n'e bei lumi avete, Mi farà a voi parer libero, c fano. Nè varrà, che piangendo io vi dimofiti,

Che tutto quel di ben, che in me risplende, E' del raggio divin degli occhi vostri. Beltà crudel, che'n duo modi m'ossende: Pria col serir, poi col vietar ch' io mostri

Pria col ferir, poi col vietar ch' io mostri L' alte piaghe, onde 'l cuor mercede attende.

Il Costanzo ba pochi pari Egli ingegnosamente argomenta, o con gual felicital figiga e conduce sino al sue tutto il suo raziocino. Ciò si forge nel presente Sontto, la cui Ciònig, a dedata dagli antecedenti, riesce mirabile e vupa; cora questo ingegnoso argomenate, questo distrate con tanta grazia ed economia gli argomenti ingegnosi, constituisse una perticolar mantera di poetare, che è anciè essa sommanente bella, e che può dispiacre a que soli, che ammo un solo Suite, e una sola forma di Paessa, e dispreziono poco suggiamente tutte le altre.

(s) Angelo di Colhanto io l'ho fentito fommamente, e univerfalmente lodare, eziandio da noi altri Toicani. E perché non fi der fare, feguendo egli la buona maniera di poetare; effendo chiaro, nobile, giudiciofo?

#### Del medesimo .

Eccelle imprefe, e gl'immortal Trofei,
Di tanti illufti Eroi, donde mafecte,
Donna fiera, e crudel, vincer credete,
Troinfando de pianti e dolor mici.
Ma fe morta è pietà, fipero in colei,
Che fola mi può dar pace, e quiete,
Che farà breve il gran piacer, ch'avete,
Troncando i giorni mien mopif, e rei:
E fol col cener mio muto, e fepolto
Slogar portree il gran volfr odio interno,
Che per amarvi troppo, avete accolto.
Ch'io con lo fipiro fibro di quefto inferno
Sol goderò del bet del volfro volto
Dipinto in quel del gran Motore etermo.

Canzoni III. di Francesco Petrarca sopra gli Occhi di M. Laura.

Prefazione alle tre feguenti Canzoni.

Eggendos posasamente, e più d'una volta, le tre Canzoni seguenti, ebe fono chiamate Sorelle dal Poesa, agevolmente i intenderà, con quanta ragione si sieno accordati i migliori giudizi d' Italia , per chiamarle divine , e per dare loro il sisolo d'eccellenti sopra l'altre di questo famoso Auzore . Ora io anderò lievemente zoccando alcuna delle parsi più belle per giovamento de principianti . Ne la riverenza , ch' io porto al Poeta , farà ch' in saccia alcune poche cofe , le quali a me non finiscono assai di piacere . Imperciocche ne questa mia riverenza ba da effere idolatria, ne il Petrarca fu impeccabile; ne dee gid stimarsi facrilegio il non venerar turco ciò, che usci della sua penna, quasi il Petrarca più non sosse per essere quel gran maestro, ch'egli è, ed io stimo che sta, o queste Cannoni lasciassero d'essere que preziose lavori, che sono, quando in esse per ventura se discoprisse qualche neo. Dirò dunque prima in generale, ele quantunque non appaia grande sfogio nell' architertura di queste Canzoni, parendo che il Poeta folamente abbia flesi , e con facilità uniti que pensieri , che di mano in mano gli cadevano in mente sopra questo suggesto; nulladimeno a chi ben vi guarda., farà non difficile il ritrovarvi non folo i convenevoli Poemi , ma un' artifiziofa teffitura e legatura, congiunta colla varietà delle cofe. Di altro filo si vagliono gli Oratori , e d'altro i Poeti ; e il vagare , o falsare qua e là, che sovente è difetto ne primi, suol contarsi per gran virth ne secondi. Apresso dirà, che due maravigliose doti qui spezialmente campeggiano, cioè l'Affetto, e l'Ingegno. In tusso io scuopro una tal tenerezza, e un si forse rapimento di pensieri affestuosi , che non si potea forse imprimere nella menee altrui con pris energia la violentza di quella passione, onde era agisato il cuor del Poeta . Ancora l'Ingegno fa qui tutte le fue maggiori pruove . Può dirsi , che questa sia una sela di Riflessioni , ed Immagini squistiffime cavate dall'interno della Maseria, in considerando il Poeta o la fingelar beltà degli Occhi amani, o suri gli effetti interni ed esterni, che in lui si cagionavano dagli Occhi medesimi. Ne paia ad alcuno, che tali pensieri talora sembrino alquanto fossili, quasi a tanta foga d'Affesto non si convenga tanta sotsiglieuna d'Ingegno . Perocebè il Poesa non parla all'improvviso , come s' inducono gli appassionari a ragionar sul Teatro; ma con agio, e tempo di meditar le cose, e di espor le cose meditate col più bell'ornamento, ch'ei possa, per maggiormense piacere non folo a i Lessori , ma anche alla perfona , chi egli d preso a lodare. In somma io ho per costante, che questi rari Componimenti fieno ftati , e fieno fempre per effere una miniera , onde fi poffano trar nobili concessi per formarne moltiffimi altri ; e alla perfezione loro (4) altro io non trono che manchi, fe non un' oggetto più degno, che non è la femminil bellezza.

(a) E alla perficirio lors non reco che mandi, fa une sa aggreto più degra che memi bellarra, a) Ami elfer. I oggetto delle ine Carmoni circe le forelle, i a temmini belletra a, è apponto la ina perfecipior. Poiche la finantia è molta più da quelle cole effibilit, e piacconi, che dalle inmibilit, e da strate, le quali in fe field sono le vere e le perfette effenze, i ladione quelle moltre fismo ombre, e frante orme di quelle. A tuti e per la compari delle per la compari della per la compari della periori della periori quel della delle della compari della periori della periori della periori quel della dell

I. D Erché (\*\*) la vita è breve,

L E l'ingeno paventa all' alta imprefa,
Nè di lui, ynè di lei molto mi fido;
Ma 'spero, che sia imeta
Là devi io bramo, e la dov'esser deve.
La doglia mia, la qual tacendo io grido.
Occhi leggiadri, dove Amor la nido,
A voi rivolgo il mio deblie fisile,
Pigro da te, ma il gran piacer lo sprona.
E chi di voi regiona;
Tèen dal foggero un' abito gentile;
Che con !' ale amorose

and con l'ale amorose.

Levando il parte d'ogni pensier vile:

Con queste alzato vengo a dire or cose

C'ho portate nel cor gran tempo ascose.

Perché la vita &c. Veramente poèrebbe esser un paca più spedius il primirio del cammino, arrestandas chinaque assentamente legge, a nun si serioriosso una chira armenia fra i sei primi versi, amai ancora fra questi, e
i segunuti. Gli stessi se sur a più suralciano la cola, come apparirà
riossegnado il. E cerso sol con un lungo comento si dimperca , come apparirà
riossegnado il. E cerso sol con un lungo comento si dimperca , come apparirà
riossegnatori acconciamente, qu'i si frapponga, e si leggi con gli altri sessi si serio soli dimi
possi acconciamente, qu'i si frapponga, e si leggi con gli altri sessi sessio soli
gnissica vosa, che o già è nossificata a o immediaramente i ha da nossificate; e
pure su' nossificazione un questi versi non si a vadore nà un sermini y nò in
lungo competente.

(197. Perold le visa 2 breur ...) L'olcurit, terrimente fi der Tauter ; e tein fi pad charte, ni faiver ; l'anado quello difero in qualifie men grand autore fi modifie de la companie de

II. Non perch'io non m'avveggia,

Quanto mia laude è ingiuriosa a voi; Ma contrastar non oso al gran desso,

Lo qual'è in me, dappoi

Ch' io vidi quel, che pensier non pareggia,

Non che l'agguagli altrui parlare, o mio.

Principio del mio dolce stato rio, Altri, che voi, so ben che non m'intende.

Ouando agli ardenti rai neve divegno.

Voltro gentile (a) fdegno

Forse ch' allor mia indegnitate offende.

Oh fe questa remenza

Non temprasse l'ariura, che m'incende.

M'è più caro il morir, che'l viver fenza.

Non perchè &c. Dilicata è questa umilità , e concilia la benevalenza altriu: Poficia con enfai affermofa rivorna il Poeta a ragionar con ggi Qc. chi, Il dire , to l'indeguitate offende lo leghon gentile ; è forma , the può fosfe offendere la dilicatezza di qualche Lettore , e difficilmente fa come delimam Metennimia. Ma di finnii fireme Figure , fe non della fief fig. fi virevomo esempi anche prosse principi Latini.

(a) Voftro gentile sidegno Ferse est aller mia indequirate offende) cioè il mio non effer degno di cantare ti altre ai diveno cose. S'abbassa si Poeta, e s' umilia, naturalmente, e feor di figure, a guita d'imamorato,

### III. Dunque ch' io non mi sfaccia,

Si frale oggetto a si possente soco, Non è proprio valor, che me ne scampi:

Ma la paura un poco,

Che'l sangue vago per le vene agghiaccia,

Riscalda il cor, perche più tempo avvampi.

O poggi, o valli, o fiumi, o felve, o campi O testimon della mia grave vita,

Quante volte m'udifte chiamar Morte?

Ahi dolorofa forte! Lo star mi strugge, 'e'l fuggir non m'aita.

Ma fe maggior paura

Non m' affrenasse, via corta, e spedita

Trarrebbe a fin quest' aspra pena, e dura; E la colpa è di sat, che non n'ha cura,

O poggi, o valit &c. Questi fatti suori di strada sono di mendole arrisezio per dare un cuidente visalva alla pessone gassiruda. E. i gagliardo leggni appuno li sigliono strore con sigurori stranchezza; si surra posica deixe derue sensa, a mostrer di accondersene. Ma, non è men da prezza si la bella correzzione, che ne fa il Perrarca nella Stanza seguente. E sorse questa era necessaria, perchè s' era egli lasciaro portar motre suori del suo sensiero.

IV. Dolor, perchè mi meni

Four di cammino a di quel, ch' no non voglio?

Softien, chi o vada, ove il piacer mi figine,

Già di voi non mi doglio.

Occhi fopra il morati corio fereni,

Nè di lui, che a tal modo mi difrigne.

Vedete ben, quanti color dipigne

Amor fovente in valvo;

E pottee pender, qual dentro fammi,

Là ve di e notte fiammi

Là ve di e notte fiammi

valdoffio colo poder, c'ha i novi raccolto.

Luci beate, e liete,

Se non che't veder voi fteffe v'è totro

Ma quante volte in me vi rivolgete
Conolcete in altrui quel, che voi fiete,

Gh, di voi bec. E questa una celle suite excellent Steure, else i abbiam or qu'este Conzoni , mussimamente per quelle inaggnossissima e delessissima Rysissimo, che si la sopra le Luci becate e licite : Surobse indisprezione si opporte, che il Pouta bu qui dimensione i micidiali specchi in quali porevue elle, e si eleven mirasti e procibe l'arc Oraoria, non che l'Amateria, accortamente sa dissimilare ciò, che può unocere all'insense sino, aireneadosi a ciò si silamente, che può spounte.

V. Se a voi fosse nota

La divina incredibile bellezza,
Di chio ragiono, come a chi la mira;
Miforata allegrezza
Miforata allegrezza
Non avria l'ocr: però forfe è remota (a)
Dal vigor natural, che v' apre, e gira.
Felice I alma, che per voi forfeira;
Lumi del Ciel, per li quali io ringzazio
La vira, che per altro non m'e a grado.
Oimè perché à rado
Mi date quel, dond'io mai non fon fazio?
Perchè non più fovente.
Mirate, quale a Amor di me fa firazio?
E perchè mi fogdiate immantinente
Del ben, chi a do r'ad or l'anina fente?

Se a voi fosse &c. Segue nobilissimmente a distendere, e ad accrescere il concesto proposo di sopra..... Petrò sorse è remota &c. Quisto è sosso anno stalare a più pari E dicane altri cità, cè si value; e cè si faintenare con deggiadria, e il fassi intendere por la distenza era il fassi intendere por deggiadria, e il fassi intendere por

ascrezione .... Felice l'alma &c. Una senerissima Figura, e ere bellissime esagerezioni si chiudono in questi tre versi.

(a) Però forfa è remeta Dal vigor natural che v' apra, a gira) cicè la divina bellezza di ch' io ragiono; dal vigor naturale, cicè dalla voftra potenza viffva. Voi occhi, non vi posete vedere, perché le voa vi vedetle, v' imasmoretefte oltre mitera di voi medefimi. Tutto è pano a chi per poco vi la rifettione:

VL Dico, che ad ora ad ora

Vostra mercede io sento in mezzo l'alma Una dolcezza inustrata, e nuova,

La qual'ogni altra falma Di noiofi penfier disgombra allora,

Sì che di mille un fol vi si ritrova:

Quel tanto a me, non più, del viver giova,

E se questo mio ben durasse alquanto, Nullo stato agguagliarse al mio potrebbe.

Ma forse altrui farebbe

Invido, e me superbo l'onor tanto.

Però laffo convienfi,

Che l'estremo del riso affaglia il pianto,

E interrompendo quelli spirti accensi, A me ritorni, e di me stesso pensi.

Dico, che ad ora &c. Non men Filosoficamente, che Poesicamente qui fi misaro dipinti a maraviglia bene gli effetti produtti nell'ammo del Poesa. E fineza susta piema, e sirata con asse particolore.

VII. L'amorofo penfiero, Ch'alberga dentro in voi mi si discopre

Tal che mi trae dal core ogni altra gioia
Onde parole, & opre

Escon di me sì fatte allor, ch'io spero

Farmi immortal, perchè la carne muoia.

Fugge al vostro apparire angoscia, e noia; (a)

E nel vostro partir tornano insieme.

Ma perchè la memoria innamorata

Chiude for poi l'entrata.

Di la non vanno dalle parti estreme:

Onde s'alcun bel frutto

Nasce di me, da voi vien prima il seme.

Io per me son quasi un terreno asciutto

Colto da voi, e'l pregio è vostro in tutto.

Canzon, tu non m'acqueti, anzi m'infiammi A dir di quel, ch'a me stesso m'invola;

Però sia certa di non esser sola.

L'amorolo pensiero &c. Bello 2 questo principio, o ancor più il fine di sussa la stanza. Nel menno ba bisogno di comento (a) quel cores A

(a) E' pianifimo ancora il fentimento, che l'angolcia, e noia, che fuggono all'apparire di Madonna Laura, nel fan partire, toraino anferne; ima che la memoria mamoria a chiude loro la porta in faccia, perchè non castino. Le parti afterne dono la celle directe che capo, ove abita la memoria.

#### Del medesimo .

I. Sentil mia Donna, io veggio
Nel mover de' volt' ocche un dolce lume,
Che mi moftra la via, che al Giel conduce;
E per lungo. coftume
Dentro ha, dove tol con Amor feggio,
Quafi vifibilmente: il coet refaute.
Quefia è la vifia, c'n' a ben far m' induce;

E che mi fcorge al gloriofo fine;
Quefta fola dal vulgo m' allontana;
Nò giammai lingua umana
Contar poria quel, che le due divine

E quando il verno sparge le pruine

E quando poi ringiovenifice l'anno,

Gentil min Donna &c. Portobe ridere, chi son ha gran falt ne intracoli dello Donne del fecto, all sidire, cho de decht, e il d-immo degli Occid in Laura molfirmo al Poeta la sine del Giele (a). 3 fe non fi susifie rigarrelo, come I obbe il Poeta, a alle opinissi Plateniche, e fecil Poeta mediformo no ne fogginguelle apprefis una ragiona, e ciche de egli inggone in quagli Occhi quanto di ballo e surriugia coftea multirava in fine surve. Seguino gli adri verfo Quelta è la vitta &c. che fono sobriftifino, e graziti funo di fineri.

(a) La fleffa merbiderra di cuore, che fa indirane allo unove, come pifervò que conte de Versidatio e fa incinare ancare alla freve e ma o l'increvity), e che in un teorie pio per aitro, e cioquo come galelo del prisone, e talli amonto, fasore, nonealle telora qualche lucido (creatora e e il luine di queji occhi pi l'ervité, ri reacti per accordaggii, la bellera le crittà qualche lucido (creatora e il luine di queji occhi pi l'ervité, ri reacti per accordaggii, a pellera facilità e contenta pi del nono offi nochi debeta, e pudis famora policos cher raffernara la voglia d'assiste anance, e inspirarghi (cautocati di, sirtà, e d'ono-re. Noi l'ib per cofa tanto impolibies y si stanto fordi a attanto.

II. Io penfo, fe laffino,
Donde il Motor eterno delle Stelle

Degnò moltrar del fuo lavoro in terra,

Son l'airre opre si belle:

Aprafi la prigione, ovi o fon chiufo,

E. che l' cammino a tal vira mi ferra.

Po imi rivolgo alla mia utara guerra,

Ringraziando Natura, e'l di, chi o nacqui,

Che niervato mi hanno a tanto bene

E. Lei, che a tanta i ferene

Aizò l' mio cor; che infino allor io giacqui

A. me. nociolo, e grave:

Da quel di innanzi a me medefino piacqui, Empiendo d' un penfier alto, e foave,

Quel core , ond hanno i begli Occhi la chiave .

Io penio, le lassuso dece Nabilissima è entra la Stanza. Una mirabile Riflessione , e una spirisofa Allegoria s'incontra ne primi sei splendidessimi versi . Contiene il resto e fonvità d' Immagini , o gravità di sensi , tutti degni di somma lode. So aver alere acuramente offervato ; che la Metafora della Prigione, qui posta per significare il Corpo, non è con buon consiglio adoperata, siccome nociva al sensimento . Imperocebe all udirsi , che il Corpo è una Prigione, più non riesce mirabilo e nuovo, che il Poera desideri la morte effendo natural cofa il bramare de liberarfi di prigione ; anobe ferra la speranza di goder posoia qualche bello spettacolo. Meglio avrebbe conferito all'intento la Metafora di Vefte, di Spoglia, o alrea famile cofa a nei cara, perchè allora giugnerobbe movo il defiderio che il Pocta ba di privarfene, A me tuttavia non pare, che nuoca punto al fentimento quella Traslazione. Così ragiona il Petrarca : Se in Cielo o ha si belle farrire quali fono gli Occhi di coftei , adunano il mio Corpo d'una prizione , perche vien chiufa l' Anima, e le ferra il cammino a mirare e goder cost belle farrare. Da quesia mirabile , e leggiadra conclusione approsso nosce quell altra naturale: Adunque aprafi questo carcere corpores . Ture e due le suddere conclusioni vaggruppate ne due werfi August ches an error

Aprafi la prigion, che mi tien chiufo,

Eche cammino a sal vita mi ferra; compongoso le belleva del converso; sortimatera, o sogliom dire Allegoria. Il fato fonfo figurato vicumente corrisponde al vero, che è quefo. Se il Clies convien si belle cofe, sodanque varia de al vero, che è quefo. Se il Clies convien si belle cofe, sodanque varia que converso composito de vodar colafito, e a il forar invanto de vita de goneramento, che con a mi al cera; qual ci il Conpo, fia una pripiene i fecondeche ance differe legislatezare, etc. combeno altri anivelo, in confideramela con si figura legislatezare, etc. combeno altri anivelo, in confideramela com si modifica legislatezare, etc. combeno altri anivelo, in confideramela com si modifica legislatezare, etc. combeno altri anivelo, procede anivendo con si modifica le controlo esta controlo e

re, che 3 una prigiumi quodi alberges, che moi ramis amiamo, onde è poi da defiderafi, che cata e cui di dire, aprali la piigion, che mi tien chiulo de. è mirabile anti effo, perché fenendo agrano, che il Corpo è una canifima cofa, apprende all'improvosfo, ch' effo è una prigiume, e doversi perchè bramare, che corque monte.

III. Nè mai stato gioioso Amore, o la volubile fortuna Diedero a chi più fur nel mondo amici, Ch' io nol cangiaffi ad una Rivolta d' Occhi, ond ogni mio ripolo Vien come ogn' arbor vien da fue radici; Vaghe faville, angeliche, beatrici Della mia vita, ove il piacer s'accende, Che dolcemente mi conluma, e strugge: Come sparisce, e sugge Ogni altro lume, dove 'l vostro splende ; -Cost dello mio core, Quando tanta dolcezza in lui difcende Ogni altra cola, ogni pensier va fuore; E folo ivi con voi rimanfi Amore .... IV. Quanta dolcezza unquanco

Fu in cor d'avventurofi amanti, accolta
Turta in un teco, a quel di lo fento e nulla;
Quando voi alcuna volta
Coavemente tra! bel ueto, e il bianco
Volgret il lome, in cui Amor fi trafutlla.

E crudo dalle fafor, e dalla culla
Al mio imperfetto, alla fortuna avverfa
Quello rimedio provedelle il Giolo.
Torto mi face il velo,
E la man, che n' (pedio attraverfa

Fra I mio fommo diletto,

E gii Occhi: onde di, e notte fi sinversa (a)

Il gran disto, per isfogar il petto,

Che forma tien dal variato aspetto,

Quanta dolcezza &c. Parimente offettussissimo è il senso di questi primi sei versi. Molto non m' aggrada ne seguenti il gran dello che si rinvettà.

(a) Onde di e mete le rinverse il gran difeo per infegene il petto .) Si rinversa, ed è lo fiesto, che si rovercia; ; code piove diventamenta. Noi, una derotta pioggia, diciamo un rovercia o d'acquis. Nella mas espatiame della facola d'Em., se Leander, atti-

Molti in gola scorrean rovesci d'acqua, E il vasto fate con mai prò beven Rovesci d'acqua. gieur d'erw. Così la postema del dolore (per usare la similitudine d'Achille Tazio ) rotta fi roversciava in pianto.

V. Perchè io veggio (e mi spiace) Che natural mia dote a me non vale, Nè mi fa degno d'un sì caro sguardo: Sforzomi d'effer tale, Quale all' alta speranza si conface, Et al foco gentile, onde tutt' ardo. S' al ben veloce, & al contrario tardo, Dispregiator di quanto il Mondo brama, Per sollecito studio posso farme: Potrebbe forse aitarme, Nel benigno giudizio una tal fama. Certo il fin de' miei pianti,

Che non altronde il cor doglioso chiama, Vien da begli Occhi al fin dolce tremanti, Ultima speme de cortesi amanti. Canzon, l'una Sorella è poco innanzi, E l'altra fento in quel medelmo albergo

Apparecchiarsi, ond'io più carta vergo. Perch' io veggio &c Oltre a molti altri pregi ha la Stanza presente una particolar melodia di numero Eroico , la quale accrefce il vigore de sensi . Evidentemente è onestissimo il desiderio del Poeta negli ultimi versi, e tengo per psù probabile, ch' egli non mirasse ad un verso di Giovenale, esprimente con simili parole il contrario. Ma questa nobilissima, e forte Canzone finisce con un Addio da malato; e meglio era vergar la carta, senza avvisarne chi aveva da leggere.

# Del medesimo .

Oiche per mio destino (a) A dir mi sforza quell'accesa voglia, Che m' ha sforzato a sospirar mai sempre; Amor, ch'a ciò m' invoglia, Sia la mia scorta, e insegnimi'l cammino, E col defio le mie rime contempre; Ma non in guifa, che lo cor si stempre Di soverchia dolcezza, com' io temo Per quel ch'io fento, ov'occhio altrui non giugne, Che'l dir m'infiamma, e pugne, Ne per mio ingegno (ond'io pavento, e tremo) Siccome talor fuole, Truovo il gran foco della mente fcemo,

Della Perfessa Poesia Tom, II.

Anzi

Anzi mi struggo al suon delle parole

Pur com' io fossi un uom' di ghiaccio al Sole.

Perchè per mio destino &c. Gran viaggio ba fatto il Poeta nelle due precedenti Canzoni , laonde non farebbe da stupirsi , s'egli qu' apparisse un poco stanco, e se questa in paragon dell' altre Sorelle paresse ad alcuno men vigorofa , e men pellegrina . In que' versi Che'l dir m'infiamma , e pugne, e ne feguenti, fi mira alquanto di fcofcefo, che diletta poco la vista.

(a) Poiche per mio destino.) In questa terza Canzone sopra gli occhi non mi par mica così sanco il poeta; anzi da questo principio, in cui si vede, come alla Pindarica, saltare d' una cosa in un'altra, sembra bene che senta l'amore, e sia preto da furore poetico, che accompagna l'amatorio: e da quello prende lena, e vigore.

#### II. Nel cominciar credia

Trovar parlando al mio ardente defire Qualche breve ripofo, e qualche tregua.

Quelta speranza ardire

Mi porfe a ragionar quel, ch'io fentia:

Or m'abbandona al tempo, e si dilegua.

Ma pur convien, che l'alta imprela tegua, Continuando l'amorote note:

Sì possente è'l voler, che mi trasporta,

E la Ragion'è morta,

Che tenea I freno, e contraftar nol puote. Mostrimi almen, ch' io dica,

Amor' in guifa, che se mai percuote

Gli orecchi della dolce mia nemica,

Non mia, ma di pierà la faccia amica (a)

Nel cominciar credea &c. Amplifica il senso antecedente, e rende ragione del suo proposiso con bella chiarezza. Con grazia eguale egli prega Amore a dimostrargli quello che sia da dirsi per muovere a pietà la sua Donna. Tenerissimo è l'ultimo verso; e non è già come può taluno sosperte-re, uno scherzo d'Equivoco, quasi mostrando il Poeta di bramare, che Laura si faccia amica, non di lui, ma di pietà, voglia per confeguenza dire, chi egli la desidera satte amica di se stello. Imperciocche non chiede corrispondenza d'amore a Laura, ma almeno pietà, o sia compassione; e questa può Star Senza l'altro.

(a) Non mia, ma di pietà la faccia amica : ) Non può cadere in aleuno il fospet-to. Che Pietà alluda al nome di Petarca. E poi Pietra, come cosa dara, è opposito a Pietà ch' è cosa tenera. Quei Poeti e compositori, che sono arrivati a superare l'invissa. non amano scherzi, ne equivochi Puerili , ne altre moderne arguzie : ma son giunti a quel primo posto, e vi si mantengono per quel gran segreto di unire la virtù della semplicità alla maeftà; e la schiettez:a alla Grandezza.

III. Dico: fe in quella etate, (a) Che al vero onor fur gli animi sì accesi , L' industria d'alquanti uomini s'avvolse

Per

Per diversi paesi, poggi, & onde passando, e l'onorate
Cole cercando, il più bel fior ne colse:
Poichè Dio, e Natura, & Amor volse
Locar compitamente ogni Virtute
In que bei lumi, ond io gioioso vivo,
Quello, e quell'alro rivo
Non convien ch' io trapasse, e terra mute.
A lor sempre ricorro,
Come a sontana d'ogni mia falute;

A lor fempre ricorro,

Come a fontana d'ogni mia falute;

E quando a morte defiando corro,

Sol di lor vista al mio stato soccorro.

Dico, se in quella etate &c. Nobile d il fenso di questi versi, e magnissamente rappresenta con tale esquerazione le rare Virtù di cossei. Ma bisigna durar qualche saita per cossiver tutto il senso in un stato, mentre il
periodo si stende sino al sine dell' undecimo verso. In ciò non vorrei imitare
il Petrara, o altri Petri:

(a) Dire : fe in oscilla etase Or. ) Non è mala nifetime quella , che condana l'inferime prodo troppo long», alla fine del quale una giunga poco mono che sistaux e i echica cia fi inferimenta del Demorrio , e della autura fiella , il geriodo des effere refuncible : Ma che della etase della estata della condita della condit

IV. Come a forza di venti

Stanco nocchier di notre alza la testa A' duo lumi, c' ha sempre il nostro polo. Coà nella tempesta, Ch' io fostengo d' amor, gli Occhi lucenti Scno il mio segno, e' ll mio conforto folo. Lasso, ma troppo è più quel, ch' io ne involo Or quinci, or quindi, come Amor m' informa, Che quel, che vien da grazioso dono. E quel poco, che io sono, (a) Mi sa di loro una perpetua norma. Poi ch' io li vidi in prima, Senza loro a ben sar non mossifi, un'orma:

Così gli ho di me posti in su la cima,

Ch'l mio valor per se fallo s'estima.

Lasso, ma troppo è più 8cc. Quanto è ebiara e gentile quella Riffesfione, altretramo è ofenso il fentimento del feguenti versi e quel poco, chio
sono 8cc. Noi lassiando, che gli Esposivori facciano dire al Poesa ciò, che gli
Dd 2

potea dire più chiaramente, e lasciando ch' altri ammiri ciò, che non insende , seguitiamo il nostro cammino .

(a) E quel poce el io fono, Mi fa di lore una perpetua norma. ) Orazio: quod fpi-ro, C placeo; fi placeo, tuam oft. Mi fa; ciole mi colliusifec, mi fa effere una per-petua norma, ciole una legge, una maniera d'effere governata da quegli occhi; una norma non regolante, ma regolata, come la regola, o squadra Lesbia, di cui Aristotele nel quinto della morale, che s'accomodava alle cofe; e non era fiffa, ma mobile. Quella è la mia Eipofizione, fenza vedere alcuno Eipofitore.

V. Io non poria giammai

Immaginar, non che narrar gli effetti, Che nel mio cor gli Occhi foavi fanno. Tutti gli altri diletti (a) Di questa vita ho per minor assai, E tutt' altre bellezze indietro vanno . Pace tranquilla fenz' alcuno affanno, Simile a quella, che nel cielo eterna, Muove dal lor innamorato rifo. Così vedes io filo. Come Amor dolcemente gli governa, Solo un giorno d'appresso Senza volger giammai rota fuperna, Nè Pensassi d'altrui, ne di me stesso,

E 'l batter gli occhi miei non fosse spesso. (b) Tutti gli altri diletti &c. Ha detto di sopra lo stesso con altre parole. Affesto di gran tenerezza è il seguente desiderio di poter mirare con sì inrenfo guardo gli Occhi di costei , benchè ad alcuno men severo possa parere , ch' egli farebbe stato una bella figura pitturesca in quell' atto . Per sentimento altrui l'ultimo verso non sembra molto necessario, poiche il batter degli occhi o non impedisce la vista, o fa vedere meglio, tenendo le agilissime palpebre umida e purgata la membrana degli occhi. Ma quì si ha da attendere il desiderio del Poeta , non il bisogno delle luci , perch'egli , se fosso possibile , vorrebbe che nulla, ne pure per ombra, interrompesse il suo guardo.

(c) Twir jêt deri dideri. ) Si taccia quello pallo il tutulogia, con dire: Ha detrico di lopra lo fifos con altre panto: Le con altre pancle, vern' a pere altro; come una carne dello fiello animale excensata in varie guile, e con directi adobbi.

(d) E' la berre gii sochi miri son polle figle): Octe lo la guardafi filmente, e come noi volgarmente, per bella efereficione dicharmo: Imna batter echo; alla qual nofotra maniera di dire, e da minista, nijonode perfettamente il Greco vervibosi cara el parte volvosi cara planemente.

VI. Lasso, che desiando

Vo quel, ch'effer non puote in alcun modo, E vivo del desir fuor di speranza.

Solamente quel nodo,

Ch' Amor circonda alla mia lingua, quando

L' umana vista il troppo lume avanza,

Foffe

Foffe difficulto, io prenderei baldanza Di dir parole in quel punto sì noove, Che farian lagrimar chi l' intendeffe. Ma le ferrite imperffe Volgon per forza il cor piagato altrove; Ondi oi divento fimorto, El fangue fi naíconde, io non fo dove. Në rimango, qual'era; e fommi accorto, Che quello èl colpo, di che Amor mha morto.

Canzone io fento già stanca la penna Del lungo e dolce ragionar con lei, Ma non di parlar meco i pensier miei.

E vivo del desir &c. Se vol dire : questo desiderio mi mantiene in visa , benchè io non isperi di mai fornirlo : egli vivea ben di poco (a). Se vuol dire ( come io credo che voglia ) e vivo , cice son suori di speranza d'esequire ciò che desidero, può parere strano ad alcuni di dire suori di speranza del desire. Ma questa finalmente può contarsi per una Figura. Dolcissima è la brama di poter parlare davanti agli Occhi di Laura . Negli altri versi porrebbe desiderarsi minore Oscurità (b), acciocche maggiormente apparisse il fondo de sentimenti, che veramente è sempre attimo, ma forse non sempre ostimamente espresso. Non bisogna credere, che sia gran pregio il far versi tali, che senza i Comentatori non si possano intendere da i mezzanamente dotti . Il farli poi tali, che per la maniera dello spiegarsi riescano poco intelligibili, anzi il farli tali, che gli stessi Interpreti, solamente indovinando, ne possano cavare il senso, e combastano fra di loro nel determinare, qual sie il vero senso: può essere un gran difesto. Il che io dico, non perchè mi sia posto in cuore di condurre a scuola il Petrarca, uomo, che non ba bisogno delle mie lodi per divenir grande, ne paura delle mie censure per calare di credito. Ma dico ciò per raccomandare a i giovani la bella virsis della Chiarezza. So io bene, che ci è un' Oscurità gloriosa, che nasce dalla pienezza delle cofe espresse in poche parole, o dalla sottigliezza de pensieri, o dalla profondisà della dostrina, o dalla non volgare erudizione, a cui si allude, e ancor dalle Frasi splendide, dalle Figure, e da altri ornamenti dello Stile Magnifico . Ma fo altred , che talvolta gli Autori ne Comentari de loro Interpreti dicono di nobilissime cose (c), chi eglino per verità non sognarono mai di dire ne versi loro. O se pure le dicono, tanta, e sì satta è l'Oscurità delle loro espressioni, che quando anche se n'è inteso il senso merce degli acuti Spositori, non lasciano quelle tenebre d'essere poco lodevoli. Il deserminar quali confini dalla parte dell' eccesso abbia d'avere quella nobile Oscurità, non è cosa da tentarsi in queste brevi annotazioni ; e più forse appartiene al Giudizio della Pratica, che a configli della Teorica . Solamente dird, che riescono salvolsa più del dover oscuri i versi, perchè i Poesi non Sanno meglio spiegarsi, o nol possono, sforzati dalla necessità delle Rime;

ovvero perchè dimenticando di vestire la persona de Lettori, non badano, se sufficientemente sieno espressi, e comunicati all'Intelletto altrui que pensieri, che sono chiarissimi e belli nella mente loro, ma non con assai parole, e con forme convenevoli partoriti. Ci ba da effere pertanto in quella medesima Ofcurità da noi lodata anche una certa Chiarezza , e Leggiadria d'espressioni, tale che almeno i dotti possano comprendere i sensi, ma senza martirio. e non appoja un' enigma quella dottrina , o quel pensiero , ch' eglino per lo studio e per l'acutezza loro dovrebbono intendere, e di leggieri sarebbe da loro inteso, ove fosse meglio espresso. Impareggiabile senza dubbio suol essere la Chiarezza, e Leggiadria delle Rime del Perrarca. Non rade volse ancora vi si offerva quella gloriosa Oscurità, che viene, come dicemmo, dal buon fondo, e dagli artifizi dello Stile Magnifico. Ma che il Petrarca non abbia mai oltrepassati i convenevoli confini dell' Oscurità ledevele, tengo per fermo, che i Giudici dilicati, e disappassionati nol vorranno si facilmente affermare, e molto men credere. Al più, quando anche il vogliano in questa parte per cerimonia (d) o riverenza lodare, so che non consiglieranno ad altrui l'imitarlo, essendo ben perdonabile a i tempi del Petrarca, ma non a i nostri, il parlare da Sfinge (e), o il non curare abbastanza di bene spiegarsi.

(a) E vivo del defir. cc. se vuol dine : quasso desiderio mi muniteme in vaita, benelè io non isperi di mai feuvito , eggi vivosa ben di pece : ) Poveri innamontati come son sotto-posti a effere (chermiti. 11 Petracca peratto il disse: Ma ben veggi or , si come al pepol tatte Favel a fai gean temps: Orazio: Fabela quante fai ! Ma li vede , che esti fai a la lebel vola ancora per l'avvenire. Il verso : E vive del delte fase di ferenza : ha il fentimento pinatifimo: cio passio avvoi a fineza del delte ; pascendomi d'un dessitrio, ch' è vano, e voto di speranza : Il ditte : faser di speranza del destre ; è uno spontento non naturale; non lo vuole il

Poeta ; non lo soffre la lingua .

[6] Nella slanza VI. della 3. Canzone degli occhi , che comincia : Lasso , che desiando : non fo rincentrio dentri venna: ten si sun estra crementa e super comingua de : non fo rincentrio dentri venna: ten si sun estra cremadurisne di parole ingegnofa, e forte; ma nello fiefo tempo chiara, e fabilime, e rapprefentante la forta della fanta
fine per amore cleitata. Non vi ha bifogno di commeno, nel di befonforti ; quali ziolara intorbidano l'acqua chiara, e fanno, che quello, che alla femplice lettura s'intendera, cari-

cato e affogato da i loro Comenti, non s'intende più.

(c) So, che è comune opinione, che i Comentatori facciano spesso dire agli autori cole, che gli steffi non aveano mai penfate; ma ciò si dee intendere sanamente, e co-me noi in basta, e volgar maniera diciamo: com grano falis: poichè siccome il nostro Senatore Pierr Vettori quel verso di Dante maravaglioso: I' neus mara), e non rimassi vivo: espose con uno fimile di tragico Poeta Greco : al quale certamente Dante non avea mai potuto alludere; così io qui potrei illustrare il natural fentimento dello accidente folito tragli altri fintomi avvenire ai malati del graviffimo mal d'amore ; cioè dello annodarfi la lingua , espresso così bene dal Petrarca, con addurre quello della Poesessa Sasso nella famosa camrone confervataci da Longino: America piribistra è ciche ma la lingua è legasa : che Catolio traduste: Lingua si est con nodo; che ritaduste: Lingua si est con nodo; che Amore circondi alla fua lingua,

(d) Non è cerimonia, o riverenza quella, che fa lodare universalmente il Petrar-ca; ma la fina inimitabile naturalezza, è una viva pittura, e vera dell'amorofa pallione non ritrovabile per avventura gran facto in altri; che vogliono ornarla, o più tolto caricarla

con artificii, e con belletti.

(e) Il Petrarca non so che parli da stinge, se non in quella Canzone satta a posta per non eller intelo : Ma più non ve cantar com' so foleva .

Del Conte Angelo Sacco.

M Io Dio, quel cuor, che mi creatle in petto, Per l'immeno Amor vottro è angusto e poco; Nè può in carcer si breve, e sì ristretto Starsti tutto racchiulo il vottro suoco.

Pur, che possio, se all'infinito oggetto
No è in mia man di dilatare il loco?

No è in mia man di dilatare il loco? Più vorrei: più non posso. Ah mio Diletto Voi, per voler, Voi per potere invoco.

Più vorrò, più potrò, se Voi vorrete. Ma poi che prò se la la vostro merto eccede D'ogni Voler, d'ogni Poter la mete.

Deh me guidate alla beara Sede,

E colassù di ritrovar quiete Il mio Poter nel Voler vostro ha sede.

E per gli seneri , e per gli ingenoli afferti , che qui fono con filicità efipliti, parii questi un Sonetto nobile , e fore, e percalimente ni due Que dermari , Pacchò ne' Tentari non so , le alsuno pasesse distintene, che l'Ingengo si fosse contestizzare apperamente su quello desseduni e l'occur e Non coi s'acimente si portà convenere di inguistrate quello desseduni e l'occup per la conversió send del pari difficile a convencessi test terral opinione divorsa interno a questi medifina contesti. Cerro si loro si terral opinione divorsa interno a questi medifina contesti. Cerro si loro si terroura si Vero ; e diamente presenda disputare del troppo, o non respo su dio col annamento , ganun può cercate a dever ragione, perchè è impossibile di odi armamento, ganun può cercate a dever ragione, perchè è impossibile si dell'oriene si si con dell'oriene si non deve , e non più oltre, si essenda in certi casi la giurissi.

#### Di Carlo Antonio Bedori .

SE della benda, onde mi ciníe Amore,
Qualche parte Ragione agli occhi toglie,
Ben foorge l' Alma il mal feguito errore,
Che al periglio mortal guidò le voglie.
Quindi mia Volontà fovra l'ortore
Del precipizio aperto i voti kicoglie;
E volto al Ciel, di fe pietofo il Core
Gli erranti fpirti in più folpiri accoglie.
Ma cieco io torno a i vezzi ufati intento,
Quanto d'inganni pien, di Ragion Icemo:
Sol del Saggio pentirmi ho pentimento.
E sì di mia Tollia giungo all eltremo,
Che fe al periglio il vicin feampo io fento,
Amo il Periglio, e il vicin feampo io temo.

Mi pare una bella , e Poesica dipintura d' un Pensimento poco durevole. L' Allegoria è ben conduta, e ferve a far siplare la Chinda del Componimento nell' ultimo filcilimo Trezetto. Postebbe nel primo Quadernario offervarif qualche poco graso finono per cagione dell' accozzamento di quelle prode benda onde, e l'Alma il mal. Ma di fimili cacoquane niuno Pesta è privo ; ed elle fon perdonabili ancon più a i gagliardi Ingegni, che intensi a dir fenfi, e co fe grandi , omo badano fempre a tali minusci.

# Del Marchese Cornelio Bentivoglio,

P Oiché di nuove forme il Cor m'ha impreffo, E fartol fuo fimil la mia Nicca Con uno figuardo, onde non fol potea Far bello un cor, ma tutto'l Mondo appreffo; Da quel l'etargo, ove pur dianzi oppreffo Dalle fallaci brame egro giacca, Si feuote sì, così s'avviva, e bea, Che a chi'l conobbe, più non par quel deffo. Fortunato mio Cor, più quel non fei; Ma del manto veftiro degli Eroi Stai per nuova Virrih non lunge a i Dei.

Gentilezza, e Valor fon pregi tuoi: Ne già te lodo, anzi pur lodo lei.

E (olo in te l'opra degli occhi (isoi. Seza grixpolo dis), che quello mi pore uno degli ostimi Sonetti, che in qui abbia raccalus. Il grande, il nuovo, e l'inggenofo vi fono leggiadra mente congiunti. I due Quadernaj felicemente preparano e conducono l'affette a rivolgere nel primo Ternario il ragionamento al Coure; e quesfo Ternario appunto è una jublime cofa. Ne dispiaccia a qualche dilicaro quel dire a i Det in ucce di sagli Dei, poisbè Dante, e l'arighe, e da liri n' banno approvano l'uso in caso di necessità. Maraviglios ancora è il fecundo Ternario, a) por le Riftessimo vivvesi, e ai per la meessira dell'unire il finne col principio del Componimento, risornandos casì naturalmente a ludar colei, celle cui l'adi è res inceminatario il Sonetre.

Di Annibale Nozzolini .

E Rrava Morte, & avea feco Amore, Ambi nudi, ambi ciechi, & ambi alati. E dalla Notte ellendo a ciò forzati, Reflaro infieme all' imbrunir dell'ore. E forgendo al venit del nuovo albore,

L'uno

L'uno all'altro gli strali ebbe cangiati,
E, perch'eran di luce ambi privati,
Non s'accorfero allor del loro errore.
In questo un vecchio, & io passiamo, e Morte
L'arco, a far lui morir, subito ttese,

L'arco, a far lui morir, lubito itele,
E me, per rilegarmi, Amor percosse,
Ouinci fur le mie luci afflitte, e smorte,

Per offerieure un giuvane moribondo, e nel medefino tempo un vocchio binamonato, affai curisja, e fecondo il gufto degli amichi Peci , mi è parvata qualla biovanzione, di cui moa mi fecoturne dove ion in obis vectore l'area qualla biovanzione, via cui moa mi fecoturne dove ion in obis vectore l'area qualla disconsidera più percetò e la reputato e tima più coluna qua rapparata. Meglio quadrrebbe la fevoletta, fe si giovano fuffe morro, giacché fi fupposa ferito dalle amit ella Morte, fivenene e l'arro, ferito adagli frati di Amore, veramente immamoroffi. Le Sitile fu di Profe; le Rime de Spuadernasi fon troppo facili. Ha la buona Lingua efempi di quell' cibe cangiati in vece di cangiò. Non fo già, fe a abbia amora si ambi privati per ambi priva. Quel dalla Notte è alquamto fistello dell'imbrunie dell'ore, e percò fi por ta risporte in longe d'um di cfil atra ca fapi hu taté o necefficieria.

# Di Serafino dall' Aquila .

Episafio alla Sua Donna.

Fernari alquanto, o tu che muovi il passo.
Amor fonio, che parlo, e non coffei,
Che per mio onor morir volfi con lei,
Vedendo andar col suo mio staro in basso.
Depolto ho l'armi, e'l mondo in pace laiso,
E tante Spoglie de' superni Del,
Tan'i inclito Valor; ranti Trofei,
Tan'i inclito Valor; ranti Trofei
Vadonna, e me qui chiude un piccio lasso
Fatto io m'aveva il Ciel tutto nemico.
"L'Abisso, il Mondo. E-poi, costei perduta,
Forza era, nuod & orbo andar mendico.

Però morir vols' io, poicchè caduta

Era mia gloria. Or ch'è ben flolto io dico
Colui, che per viltà morte rifiuta.

Comeché non sia nuovo ne Poesi, ebe Amore paja alla lor Fantassa abbassus o morto, allucché muore qualche Donna da loro amata; multaimeno è assessi est su propieta qui Serassa de una sale lumnagine. Più silice Della Perfessa Possia Tom.II. mente avrebbe egli potuto esprimere il penulsimo verso. Or ch'è ben stotto 8cc. Questa conchinisone, comunque io la consideri, sempne mi dispiace. Non è vera, perchè non è vero, che sia stotto più vinque per vilta ricusa di morire. E dovca più rosse dinsi: Or ch'è ben vile io cheo.

Ma essenda anem vera e sse à moste de moste con la masse de masse de masse de la moste de mos

(a) Or et's ben filets, in den Calui etc per vidit inover rifuet a. ) Tomo cab che fi de male, o non efi fie bent, e thiorisis. Tottin gli arrori fono finitise: Gil Storic, constrano utern dulla ride: et quel lero Supiente, tutri gli altra chemavano êposor i ferra certole. E frequentiation 1 find et de rito lation appeted a Peetr, Eficio Nossos di serse della E. Frequentiation 2 find et de rito lation appeted a Peetr, Eficio Nossos di serse di serse de la companio de la companio de la companio della compani

(d) Il portare poi una cola per via di Cinome, e lentensa, ha fempre più petò, e poffa in fine è una graviffima Chiusa. Il Serafino imita il Petrerca, che diste a modo di Sentenza:

Che bel fin sa chi ben amando more.

# Del Dossor' Esistachio Manfredi . .

L primo albor non appariva ancora (e), Ed io flava con Fille al piè d'un' orno, Ora afcoltando i dolci accenti, ed ora Chirdendo al Giel, per vagheggiarla, il giorno. Vedrai, mia Fille, io le dicea, l'Aurora

Come bella a noi fa dal mar ritorno; E come al fuo apparir turba e feolora Le tante Stelle; ond'è l'Olimpo adorno;

E vedrai poscia il Sole, incontro a chi Spariran da lui vinte, e questa e quelle: Tanta è la luce de bei raggi sui.

Ma non vedrai quel ch'io vedrò de belle

Tue pupille feoprirfi e far di lui

Quel ch'ei fa dell'Aurora e delle Stelle

Chi s'invende di puried di Svila ye di leggiadria d espressioni , a di

giudiziosa condossa d'un Sonesso, posta muco offervar suste queste viriu nel presente, ove non men l'affesso del Poeta, che la belta de Fille con singolare artifizio fi fanno intendere . - E fat di lui quel ch'ei fa &c. Dal Petrarca è tratto questo vago sentimento della Fantafia Poetica e innamorata : ma è così ben trasportato ad uso diverso , e così acconciamente incastrato in questo Componimento , che l'imitante non merita minor lode dell'imi-

(a) Il primo albor non appariros Or.) Novella leggiadria, e un nuovo lustro a un antico penfero diede col fuo minishie ed ingegnolo Sonetto il Sig. Manfredi non meno dotto nelle ficienze più nobili, che graziofo, e giudiciolo nella più fecta Poefia nel qui altagato Sonetto. Il Penfero primo fia di Quinto Catulo citato da Ciercone, il cui epigramma fu quelto .

· Confliteram exorientem Auroram forte falutans. Quem subito a lava Roscius exeritur Pace mihi licent, caleftes, dicere veftra;

Mortalis vifus pulchrier effe Deo.

A gara imitraron quelto penierco il Petraras, il Ronfando, il Marino nelle Rime maritime Sonetto (condo, il Caro nel Sonetto primo, ed altri; ed altimamente vellendolo tutto di nuovo leggiadramente il Sig. Manfredi .

# Di Torquato Taffo .

Bel colle', onde lite (a) Tra la Natura, e l'Arte, Anzi giudice Amore incerta pende, Che di bei fior vestite Dimostri, e d'erbe sparte Le spalle al Sol, che in te lampeggia, e splende: Non così tosto ascende Egli fu l' Orizonte . Che tu nel tuo bel lago Di vagheggiar sei vago Il tuo bel seno, e la frondosa fronte, Qual giovanetta Donna,

Che s' infiori allo specchio or velo, or gonna II. Come predando i fiori Sen van l'Api ingegnole, Onde addolciscon poi le ricche celle: Così ne' primi albori Vedi schiere amorole Errar' in te di Donne, e di Donzelle. Queste ligustri, e quelle Coglier vedi Amaranti. Et altre insieme avvinti

Por Narcifi, e Giacinti

Ec 2

Tra vergognose, e pallidette amanti, Rose dico, e viole, A cui madre è la Terra, e padre il Sole.

III. Tal, fe l'antico grido
E' di fama non vana,
Vide famolo Monte ire a diporto

La Madre di Cupido,
E Pallade, e Diana,
Con Proferpina bella, entro un bell'orto.
Nè il curvo arco ritorto,

Nè l'argentea faretra Cintia, nè l'elmo, o l'asta Avea l'altra più casta, Ma in manto semminile

Le ricchezze cogliean del lieto Aprile.

IV. Cento altre intorno e cento

Ninfe vedeansi a pruova
Telfor ginirlande a' crini, e fregi al seno;
E'l Ciel parca contento
Stare a vista s') nuova.

Sparso d'un chiaro, e lucido sereno. E in guisa d'un baleno

Tra nuvolette Aurate Vedeasi Amor con l'arco Portare il grave incarco

Della Faretra sua con l'armi usate.

E facttava a dentro
Il gran Dio dell' Inferno infino al centro.

V. Apria la Terra Pluto,

Et all'alta rapina
S'accingea fiero, e spaventoso Amante.
E rapita, in aiuto
Chiamava Proferpina
Palla, e Diana, pallida, e tremante,

Ch' ale quasi alle piante Ponean per prender l'arme. Ma sul carro veloce Si dilegua il seroce,

Pria che l'una saerti, o l'altra s'arme; E del lor tardo avviso Mostrò Ciprigna lampeggiando un riso.

VI. Ma dove mi trasporta,
O Montagnetta lieta,
Così lunge da te memoria antica?

Pur

Pur l'alto esempio accorta Ti faccia, e più secreta In custodire in te schiera pudica. Oh se fortuna amica Mi facesse custode De' tooi secreti adorni, Che bei candidi giorni

Vi spenderei con tuo diletto, e lode? Che vaghe notti, e quiete,

Mille amari pensier tuffando in Lete?

VII. Ogni tua scorza molle

Avrebbe incifo il nome

Delle nuore d' Alcide, o delle figlie. Risonerebbe il colle

Dell' onor delle chiome, E delle guance candide, e vermiglie.

Le tue dolci famiglie, Dico i fior, che de' Regi Portano i nomi impressi, Vedrebbono in se stessi

Altri titoli, e nomi anco più egregi: E da frondose cime

Risponderian gli augelli alle mie Rime. Cerca, rozza Canzone, antro, o spelonca

Tra questi verdi chiostri;

Non apprellar, dove feen gemme, & oltri.

Fra le Canzoni di Stille mentfolomente comple, quella mi pare incomprobilimente bille, diliceta, e finita. Per me in leggerla ne feure un particular diletto, e travos dennes qualche pezzo di Eruco felleronente inneflata. Il principio d'esfa è ben leggiadro, : quella captezze campeggia in surve re le prime Scanze, nell'ulcina delle quali cerfet le filondore per la magifica finishimation, e Fouchetta introduta a. Nella quarte stanze poi mi diletta affaisfino la nobità e franchezze di quell'Immagini, che ci fa coh dere dimer amuso faettar Photome sossivo di cettra. Nel alla quarta cede panto in bellezza la fegerate, il cui principio lavorato alla Greca è feelto, e fabilimissimo, la cui descripane è magnificamente vivare; il cui fine è di litatamente vizza p. la cui fine è di litatamente vizza per policipio e nel fino genere può ripassi fra le eccellessi cose, che si abbia la Livica nelles.

pà il Taffo in totte le cofe, ma in paricolare aelle cannai, che fano si più alto genere di Porfia, è incomparable. Telimonio, quelle, che conincia: Mentre che a comme mascon le geni. Un'alte fatta a teo della Red cafa di Tofcana: volte: Quinci Lorenza, e quinci Cofen faces Alle receve certoli. Un'altra aella quale fa uno legopone, come na froncessia dellamo, dila Lucia, che volta for-

prire il notturno amante . E quante mai fono. è tutte nobili . e degne di un tanto autore. Quelta commendatifilma dall' Autore, io voglio con pace di effo, alquanto confiderare, e notarci, fe polifoil è, qualche neo, il quale ferva non ad ofcurare, ma a face trilatare più la fina bellezza. — O bel Cubi, soule fite Tre la insutere e f a fate nittere sib la fan belleras. — O del Oedh', soels tite Tre la natura e l' Arte Auts giante doute morre poud. Quelle pentiese, e cle hastran lighty, coll ra-te e, e che, abbet fob jaien fre lar, pare un poco recesso, e slorato; e con fa Belleras, e altre qualitali fet . — deut juided dome interts parte : Quele fre fe , per voler dire; a avant sid Amore giantic , non pare cod lities a postensia nart, per dianati. — Ded pirrameta deuss Ore, Quello sere detro di prin, che il Colle d'invitri cioè moits le faille al fole, pare che lo figur come robalo giante. Coll Vicollo nel primo dell'Eccite channe cerni Assachi st mass; Defenso movere meri . Del Danubio ghiaeciato Plinio nel Panegirico , Ingentia dorfe bella transportat : Dopo queite spalle del Colle , viene appresso il bel feno , che ha del carattere leggiadro , e la frondofs fronte, che ha dal carattere forte, e ha un non fo che del torvo, qual si conviene a una selvosa montagna. Di poi gomparisco la fimilitadine di giovinetta donna , Che s' infieri allo specchio or nelo , or gonna . Se avelle detto sopra : Vagu montagna'; la fimilitudine della gibvinetta quadrereibie più , accordandofi nel gene-re . Coil molto più è bello il paffo d'Ornero 3-mora l'ar i evane sichaera : te partori il cerules mare ; che quello di Catullo imitato da lai nello Eptalamo di Pelco , e il cervices mare; ene queilo di carcinio imitato da sia nello Epitatamio di Peteo, e di Teride; — Quad mare conceptan finanzibias repiri avadis; conceiliachè nel Greco, è fermininto il mare, come il Franzele la mer : e così più le convene il partorire: — Come predando i fiori fen una f api ingenosfe. Predare è alquanto caricato: quantunque alla molitudine dell'api li dia nome di nazione; o di popolo da Omero, e da Virgilio di Elercito; e quantunque quelli dicelle; consultant pradame delle formiche nel 4. dell' Escala, non fi farebbe arrichiato per avventora a diret pradamer poiche le metafore anno i funi confini. Si può diret: Prata rident ma stà Virgiliana, che imita quella della natura; e non pariò proprio, poichè il riem-piere di materia dolce, non è addolcire, ne render dolce. Tra persognife, e palliderte avante Rofe dico , e Viole ; Ut flor in feptis facietus nafestur bortes , dule Catulla ; e de quello l'Ariollo . La Verginella è fimile alla Rola ; e il Taffo ; Che tan-te è bella più , quante è più afcofa ; ma il far la rola vergognola , perocch' ella è te f celle pin , quante e pin sleeps ; ma il tar la colle pin que precede cità ce vermiglia ; (anne alquanto d'a colle cità colle modo percede quell'altre centri. Et trochie viole pulle parte manutam ; il dire le viole pallidette annent ; ha una Monnia in slorata ; cò è un armatel di pallione condunent : — A cui Marte è la Terro , e Padre il Sele . Carullo ph le un sicemate : Miletti avec , fir su 181, classes infere : colle propriette a deciname del fine e . De Orano alla . Desidence in destro l'uniformi ; colle pallidette in chia pallide bore del Pino , Spine filia nobilis . Ma dire , che la Terra è la Madre semplicemente e il lole il Padre, non aggiugne niente di pregio a quella pianta, di cui fi parta; effendo citò comune a tutte le piante; e pare dita vana offettiatione di argu-retta. Pide fimolo d'ancie ir a diparto. I e a disporto, fiste de consiponente al Fran-TETA . Pide framely Venez for a dipore. The at dipore, that correspondent all Penese, after a few processes, a major and a processes, by major a forther processes, conditions and the following the following processes. The following the foll come femmine veltissero da femmina, - Le riechezze coglican del liete Aprile . -Et outris copia narram , fu detto da Orazio cog più femplicità . E fottiava a dentro II gran Dro dell' Inferno infino al centro . Non è nuova quella immagine , perchè è di Mosco nell' Amore fuggitivo, che Amore factti Plutone . Il Poliziano il

Procul autem frienda torquet.

Torquet in umbriferumque Acheronte ; & Regne filentum;

Ma deve mi traffente de competente de compet

Credo, che se 'l conoschi; Rimanti in questa boschi.

# Di Franceseo Coppetta .

Anzar vid'io tra belle Donne in fchiera
Tolta dal gregge un'umil Pafforella,
Che nel tempo di Titiro si bella
Fillide, e Galatea forse non era.

D'abito umile, e di bellezze altera, Sen gia tutta leggiadra, e rutta fuella,

Sen gua tutta teggiadra, e tetta ineila, Ritrofetta, vezzofa, e fdegnofella, (a) Da 'far' arder d' amore un cuor di Fiera. Da indi in qua tengh' io per cofa vile

Oro, perie, rubin, porpora, & oftro,
Con quanto puote ornar pompofa donna.

Sol gradico coftei pura, e gentile;

E fol per ingannarmi Amor m' ha mostro

Rara beltà fotto sì balla gonna.

Cereo a me poimo questi due Quaderrari fammamente leggiadri, o sur miti di tratta quella bellezze, che pao venire da uno Stile, che è naturale, sena slorze o della Fantaja o della Ingaga. E par cagno d'esse apprendir in produce in merzer tratte el Souters; portetè per ultre nono aglia carripandame no i Terzetti. Quel diminuttro Socgnociale non se se obba a siempi, ma merita d'avergli. Benchè possia i Porti abbiaso in usa Simunimi grande autoriale, pure quella porpora, siccome del medesimo pana che i oltro, passe restanfene in batega. E parmi, che abbia bisquo di molto Conseavo, e ger alsere intesse, o per esse controlle que quella porpora. Porta quella errar bellezza col o per ingananti la peri agualta erra bellezza col o per ingananti.

( à ) I Totani disson più sobenieri tignafetta. Ilegandiccia, che litegandella Quello diministro di quella terministrazione non è tanto in uto. Part uno è disgraterio le. Popres, che sipre. E rera, che la vera, e legitima poppera fi cavara anticamente dall' Officia, quandi il domente dall' Officia, quandi il domente dalle grana, que da i verminicios), roffi; sonde è detto il color vermigito; pub farie contrappordi la propora impropriamente e adultariamente genta il ellori proporamente detto. — E fel per inganami Amer mi ha molto Rana debià friera al fuffic genera, il fertificatio e è franza con la hilogriti de Comenco, il vazzi partin amon riguantari.

perchè credendo che in quegli non potelle ellere bellezza rara , mi fon trovato fallito il mio penilero , e fonne relitato prefo

#### Del Marchese Cornelio Bensivoglio .

V Idi (ahi memoria rea delle mie pene)
In abito mentito io vidi Amore
Ampio gregge guidar, fatto Paflore,
Al dolee fuon delle certae avene.
Il riconobbi all' afpre fue catene,
Ch' ufciano un poco al rozzo manto fiuore; (a)
E l'arco vidi, che' I crudel Signore
Indivifibilmente al fianco tiene.
Onde gridai; povere greggi' alcofo
Il Lupo in vefla patforal fuggite;
Paflor, fuggite il fiuono indidiolo.

Allora Amor; Tu, che le insidie ordite Scopristi, & ami sì altrui riposo, Tutte pruova in te sol mie ferite.

Non awelshow gli autichi Greci ne can gentilezze maggiori inventata, ne con più chienzze espressa a prossense Favolessa. Quelle avene, parela Lutina, si possono comportare nella Rima, la quale ha mosti privolegi. Nel ferendo verso del secondo Quadernavio facilmente, e fosse meglia, si furbibe derto del rozco manto store. Somo signissis i dan fegumais cuesti.

(a) Cè nfisse un poir el reccu mente fuere. Dice il Cenfore, the '6 furbbe ficilience e, forte meglio, dettor del recco mente fuer e ma ser fuer e ma seve i ma evoluti de codi, brighana reconciare il verio, e farlo dire : Cê nfisses un plud reccu mense fuere. Ma nono il farebo potrono difirire quel l'incentinifino pò in vece di pare, perchè luis la to forma comica, o plebra, e non punto portica : E dire : al recce munto fuere è degante maniera, e non officio il porgano coreccho liniano.

### Di Angelo di Costanzo.

PEnna infelice (a), c mal gradito Ingegno, Ceffate omai dal lavor vottro antico;
Poiché quel vago volto al Cicl sì amico Ha le voltre faitche in odio, c a degno. Ma fe, come tiranno entro a fuo regno, Vi sforza Amor nofitro morral nimico:
Tacendo gli occhi belli, e "I cuor pudico, Scrivete fol del mio inpuglicio indegno. E perchè ancor di ciò non fi lamenti, E ver no ipiù s'inafpri, abbiate cura,

Che fuor non esca il suon de' mesti accenti; Sicchè queste al mio mal pietose mura

A i parti vostri, e a miei sospiri ardenti, Sieno in un tempo culla, e sepoltura.

De cape a piedi è mindiimente condutte il prefente Sanctie. Nun perfere ci è che nun fia con favoir argumenter causat dai figgresi della Materia, e viunto perola, che non fia sville a necessiria. Li Amisest della Chiafa non è già uma cafa exa ; no mono percii dec parter funcialiste a ricercata, percech si consfer qui naturalmente nata, e fenze pumpa feriste. Turno a dive, che nel Sasceri si debinon , non già espece, ma tomirar volentiri, le Chiafi laminost per qualche cirvo colore, acciocchi si fine langui, do non faccia perdere il mente de precedenti hei persferi, e acciocchi chi legge o a scalest, si congoli con mamirazione e deltro.

(a) Prasa nísliar &c. Quello noa è de migliori Sonetti di Angolo di Coltara i fossionillima Pera Napoletano come quello inservire i forrosi di vere, e a biti fimili.

— Vi fuera claure, murata mifra sumino. Pare un poco balla quelà fraic. Un antos avrebbe ettor. Sifernari dunare, mental suffra mirari. Che quel localimento di filialità fatta fatte est a loro gentido. Anche quello: Editare vera , è l'icliano Tolialità della fatta fatte e la loro gentido. Anche quello: Editare vera , è l'icliano Tolialità della fatta della castette, che regoa negli affert, perche uno più che di frai gan pare che parti da vero, e che fegan espi affert, perche del riminar volentira, "come fecava Emmologo perfo Petronio. Nan bilogna ciègne e do Sonett, que anche invitare volentira," venego per per de la come della frai perche del riminar volentira, "venego per quello della composita quelle Clatolic che lestono dell'Arquire, perche del riminar volentira," venego per quella de Petronio lodara, genatira C. polatra sensir e, dell', fina publicatione della composita quelle composita quelle composita della composita della della perconio lodara, genatira C. polatra sensir e, dell', fina publicatione un sellari e, di lorgingamma Greci parte fon femiplici che lono i più, conservando la loro origine primiera, pure argori un'd "na erguterra folda", non puerite, a directesta, i de magne più puella la controlia Marziale della promita Marziale della controlia della relicatione.

### Del Destere Giofeff Antonio Vaccari .

Oceano gran Padre delle cofe (a)
Stende l'umide sue ramose braccia,
E tal s'avvolge per vie cupe atcose,
Che intorno intorno l'ampia Terra abbraccia.
Che se in sumi converso, altr. aenose

Che se in siumi converso, alte, arenose
Corna innalza, e superbo urta e minaccia:
Corre alle antiche sue sedi spumose
Velocemente, e suo destino in caccia.

Cos) l'alto valor, Donna, che parte
Da' bei vostr'ecchi, per le vie del core
M' inonda, e mi ricerca a parte a parte.

Che se talora alteramente suore Rompe in Rime disciolto, e sparso in carte, Ratto a voi torna, ed è sua scorta Amore. Della Persetta Poessa Tom. II. La duce principale di emple Someta eterminare Penico, y umi inferiore in bellezzà al alcun' altre di gruffe Libro, è la Magnificaza. Per se stefic è oggetto, massinfo il Mare; ma con tana gravità unce rappresenza que so un esserva que al prime de la massilà della Maseria erifica a sissilara, e almena è più strona de cissilara della massilara erifica a disnifirare, e almena è più strona de cissilara della comparazioni aggrandifere o avville si e così comparare y manificamente aspare, co be la spicalitare qual della comparazioni aggrandifere o avville si e così comparare y manificamente appare, co be la spicalitare per alla paragune in questo Sometra si vissilandere quelle esgetto, che il seconda è prospose di Griminer. Cal dare. Il primo verso preso da Giulio Commillo è sublime. Ne sono men belli i leguenti, scorgondossi in tutti una parsiculare aggiustarezza, e serve a di dire.

(a) L'Oceano gran Padro delle cose. Ometo Ωssario το διοτρότουν, παι μοτύρα φὲ του L'Ocean nas degl' Iddir. E 31 la lorg genitrice Toti. Ma pottebbe parere al ficuno quello verso umile, e sprezzoso:

#### Del Petrarca .

Uanta invidia ti porto, avara Terra,
Che abbracci quella, cui veder m' è tolto,
E mi contendi l'aria del bel volto,
Dove pace trovai d'ogni mia guerra.
Quanta ne porto al Ciel, che chiude, e ferra,
E sì cupidamente ha in fe raccolto
Lo fijarto delle belle membra (ciotto,
E per altrui sì rado fi differra!
Quanta invidia a quell' Anime, che in forte (a)
Hanno or fus fanta, e' dolce compagnia,
La qual' cio cercai fempre con tal brana
Quanta alla difpierata, e dura Morre,
Ch' avendo frento in le la vita mia,

Staffi ne fuoi begli Occhi, e me non chiama.

Gran difficultà um' ovvobbe alori pressate in riservane i quatro aggesti, à quali dice il Petrorca di portane imodia. Ma non gli farebbe già risficio, fenza granda laggino e farca, di cavane con bei panfieri, e d' elprimetti con santa forza, e sugbezza, come qui fi suggiono ofpreffi. Nobile e visua est fè tatta il Sonetta; e not natra ba um non foc dei più viagnolo il fe condo Quadernario. Sicome proficie à besfie può dirifi l'ulaimo surfo del primo Ternario, coi per lo controi il stirmo del Sonesto è maravigitofe per lo fentimento, e per la grazia dell'alproffinse.

(a) Quenta irridia (porto) a quall'anime, esti in ferte Hauno er fua fanta, e deler empagnia, La qual se cerció fempre con sal biuma. ) Quelto ultimo verio del Petraroa pare profusco, e ballo 3 ma le considerremo che quella voce Tal è detta con

più enfai, che ella per altro non comporta, e che fla non per remorir, ma per relate, o ranacciori e ettale, che cio cercai fempre cotà mans l'arma, con il gran defaireto, quale è flato il mo ; vederanto agrecimente de il-veriro alimento non faideriro, quale è flato il mo ; vederanto agrecimente de il-veriro alimento non
grandifiane forta. Altrove e So delle più remote came d'erro. E interne di remote
Aggiogneti: fempre : e con accentare più di quello che fi dice : con tal rèmento, cuo
con un deficiori ti fano, quale è noto a ratio il mondo; che è flato il mino. Li
ma. Ci est se mio amico, che aveva in odio quefa note, "Prés, pelle perde
beta con più perser», che develi canila di politro. Ma pure Vergito la lirequente
Quis talia fonda trasporta a Lucymin. E' i nalibra refit , non pare che deci, ma di
ce e il mento.

# Di Annibale Nozzolino.

A Mor talvolta a me mostra me stesso.

Dentr'a segli occhi della Donna mia;
Ond'io, sol per veder che stato sia
Il mio, mi faccio alle sue luci appresso.

E veggo un volto squallido, e con esso.
Quell'oscuro pallor, o she a Morte invia,
Ghe mi sa dobitar, se quello io sia,
O pure un'altro ne luoi lumi impresso.

Ella, che mira ancor negli occhi miei,
Vi vede il volto sino, che di splendore
Somiglia il Sol, quando più in alto poggia.

Allora insenne (oh dolic casi, e rei!)
Ella per gioia, & io per doglia suore
Dolee mandiamo e dolorosa pioggia.

Confifte secondo il mio perere la verein di quasto Sunetso nella facilità di dire quanto si è voltro dire, e nella bunna unione e condotta di sutto il Componimento, e in un creto non se che di nevoita eggazia, che ba si inversezione dell'argomento. Per altre mon è Sonetto di gran (a) posso, ma nel carattere tenue ba esso una venussi non tenie, ed è più che mezza-manamente bello.

(a) Per altro non è fonetto di gran polfo.) Un Fiorentino direbbe: E na doon Vinttino. Evvi non fo quale Porfia lagele, non fo, fe fia del Vealler, in cui ne don secidenti dell'onono, di Rifo, e di donto; poiche turt'e due quelte pulloni forencono le lagrime, il rapprefentano quelle lagrime in Bella Domas, Perle radenti, e e Prite piangenti; ma quello all'oposfico è pendices troppo altratona. Perle radenti,

Del Conse Fulvio Testi (a) al Conte Raimondo Montecuccoli.

I. R Uscelletto orgoglioso, Che ignobil figlio di non chiara fonte

Un

Un natal tenebrofo

Avesti intra gli orror d'ispido monte,

E già con lenti passi

Povero d'acque isti lambendo i fassi.

II. Non frepitar cotanto,

Non gir sì torvo a flagellar la sponda:
Che, benche Maggio alquanto
Di liquefatto giel t' accresca l' onda,

Sopravverrà ben tosto
Essicator (b) di tue gonsiezze Agosto...

III. Placido in feno a Teti Gran Re de Fiumi il Po discioglie il corso. Ma di velati abeti Macchine eccelle ognor sostien sul dorso, Nè per assura estiva

In più breve confin stringe sua riva.

IV. Tu le greggie, e i pastori Minacciando per via, spumi, e ribolli; E di non propri umori Possessimo momentaneo il corno estolli, -Torbido, obliquo; e questo

Del tuo fol'hai: tutto alieno è il refio.

V. Ma fermezza non tiene Rifo di Cielo, e fue vicende ha l' Anno;

> In nude aride arene A terminare i tuoi diluvi andranno,

E con asciutto piede Un giorno ancor di calpestarti ho sede.

VI. So, che l'acque fon forde, Raimondo, e ch'è follia garrir col Rio; Ma fovra Aonie corde Di sì cantar talor diletto ha Glio.

E in mistiche parole (c)

Alti sensi al vil volgo asconder suole.

VII. Sotto Giel non lontano
Pur dianzi intumidir Torrente io vidi;
Che di tropp'acque infano
Rapiva i bofchi, e divorava i lidi;
E' gir credea del pari;
Per non durabil piena, a i più gran Mari-

VIII. Io dal fragore orrendo

Lungi m' affifi a romit' Alpe in cima,

In mio cuor rivolgendo,

Qual' era il fiume allora, e qual fu prima;

229

Qual facea nel paffaggio Con non leggittim' onda a i campi oltraggio.

IX. Ed ecco il crin vagante

Goronato di lauro, e più di lume, (d)

Apparirmi davante

Apparirmi davante
Di Cirra il biondo Re, Febo, il mio Nume,
E dir: Mortale orgoglio

Lubrico ha il regno, e ruinoso il soglio. X. Mutar vicende, e voglie (6),

X. Mutar vicende, e voglie (e),
D'instabile Fortuna è stabil'arte;
Presto da, presto toglie;

Viene, t'abbraccia; indi ti aborre, e parte. Ma quanto la, fi cange:

Saggio Cuor poco ride, e poco piange. XI. Prode è nocchier, che il legno

Salva tra fiera Aquilonar tempesta; Ma d'egual lode è degno Quel, che al placido Mar fede non presta, E dall'aura insedele

Scema la turgidezza in fcarfe vele.

XII. Sovra ogni prifco Eroe Io del grande Agatocle il nome onoro (f), Che delle vene Eoe

Ben su le mense folgorar se' l'oro; Ma per temprarne il lampo

Alla creta paterna anco diè campo.

XIII. Parto vil della Terra (g)

La bassezza occultar de suoi natali

Non può Tifeo. Pur guerra

Muove all'alte del Ciel foglie immortali.

Che fia? Sott' Etna colto,

Prima che morto, ivi riman fepolto. XIV. Egual fingerfi tenta

Salmoneo a Giove, allor che tuona, & arde; Fabbrica nubi, inventa Simulati fragor, fiamme bugiarde. Fulminator mendace (b)

Fulminato da fenno in tetra giace.

XV. Mentre l'orecchie io porgo

Ebbro di marayiglia al Dio facondo,

Giro lo fguardo, e fcorgo
Del Rio fuperbo inaridito il fondo;
E conculcar per rabbia
Ogni armento più vil la fecca fabbia.

Ogni armento più vil la fecca sabbia.

Molte e molte sono le virth di questa Ode. Ma la più eminente è l'incoproso velo della belle Alligoria per spissage e biassimar la superbia di coloro, che alcasi dalla fortuna in alto non samo consenersi nella moderazzion convenevole. Con suspecza di Figure, e di colori sonuoso, managenta convenevole. Con suspecza di Figure, e di colori sonuoso di molto managenta convenevole. Con suspecza di Figure, e di colori sonuoso di molto od mississo per sonuo con con continua, e o status. L'introdure nella mona feritana, e o status. L'introdure nella mona feritana e si per sul consenere a dottimo pensitro; ma non è da nutri il sopre sur pensitro gli Dei da Dei. Carra crederanno alcuni (i), che senza se sonuo di questo composimento si fussi pensuo sommetirere la destressima Strussa colle das seguenti; perto para loro, che si senia nell'us di quella crudizione, e nul-tima Strussa di spossible. L'ul-tima Strussa di spossible. L'ul-tima Strussa continua una squissa Rislessimo numasimo; che sur continua strussa continua una squissa Rislessimo proposso.

(a) Il Conte Fulvio Tefti è une ingegando, dotto. Etolto, e moral Litio. Il portio I più hel force dai l'houri Latina perit. Quando pappai il non filte, picule bella sovità ficioencene maneggiata prefe tutti d'ammensione, e nelle accademie di dun' bun perso a fessirit Ode monsil; e, fespa foggetti enoici, all foo del Tefti. Ora perchè tutta la gioreanà era volta alla imitazione di quello, e fi diverzava dal guido que pirmi noliti, i quali il Mude Lattaro più d'atri mari; po preiero i vecchi amatori di quell' ammensione e grande informe, e matoral smanirea, sona mice av triuperatio, a quella voga d'ammiranone nata dalla novità dello filtie. Cod avrenne al Marrio, il quale, poeta acustifimo, fecondiffimo, foovifimo; i facendo del male per le fue rescocche, come di Senece diffe con levera Critica, Quintiliano; salomal statistare vitate; e la naturale medità ed dere, e quello fichetto foblime, e de forma, in uttil gi disprincipio far da loro, e dovando necefficamente comitezime dalla imitatione, detidina mentettra suante qualcuono da iminare; i bifegan, che peredano gli cottunia; e più cooretti originali. Benche vi fino altri porti; e nel Lazio, e nella Grecia, tutti negganti, e cialcuno mi di nomine e di protto per la contrata ma del pollo, e Virgilio, e el Omeso, modelli ceroni della perfetta Porfetta.

come Assonder, Alifonder, e Elimpio, come dictara ogli anatter rapprenentato i a. Lilina: come Assonder, Alifonder, e Elimpio come dictara ogli anattera e il anattera ma più commencente con una alicara e il Laina Exicara e donde e vicen. Per altro non illarable mila eli dire Italianamente, Alicaguire Pare che Efectore abbis del Fichenzio, apprello cui un nocciolo di folian amagina da lino Amalio il dictara ma quella forma:

Un intestino di Pruna essictato, Reliquie della sua bocca decente.

Non è con della "montalità" che fi rirrosa nell' ultimo verso della strofa quarta; poiche, quantunque sembel Laina, pure è ben collocas; ed è come necessira; ni spondeado allo abbirpre de Greci, e also Ageso degli Spagnuoli. — E questo Del tuo sol, bas : tutte alieno è il rese.

(e) E in militate parale diti funți al vil colgo afannăr funde. ) On quanto postico è la pallaggioi e quello: al vil volgo; quanto brate cîprello nel iuono che rappretenta con quelle due voci finte alla mano, che cominciano dall'. V confonante, la forza dello forezzo, e del vilificamento per coto dire: Cod l'afreeza dell'oggetto rapprefentato li ravviia in quei vetfi d'antico Poeta citato da Tullio.

Hec omnia vidi inflammari; Priamo vi vitam evitari.

F. a chi ben confidera la fuftanza della fentenza contenuta, non sa pensare alla durezza d'un

fimil fuono in quel verso gnomico, o sentenziale del Petrarca: Che bel fin fa chi ben amannum tumon in un terro por la forezza, che conferice alla forza, a guita, che fanno i vini generoli la fipuma, al fentimento medifino le la mangia, ciò che dife delle voci antiche, o baffe il Davanatati (opra il Tacito da se in inigua Forectina tradotto.

(d) Coronato di lauro, e più di lume . ) Quel fare fervire un verbo a due cofe differenti tra loro , è una figura , e una galenteria ricercata . Trovaniene degir Elempi ; come presso Ovidio nelle Erorda — Ventra O vela , O verba dedisti: vela guerra redata ; verba carere fide. E Virgilio medelimo traducendo il verso d'Omero de cavalli di Resor Augirupa Rises-Islan & and passes busin

Bianchi auni neve : projti al par del vento : usò una stella figura, dicendo: Que candore nives, anterrent curfibus Euros.

E in questo suo dire, quanto sopravanzò l'original Greco, coll'arguaia di un verbo servente a due cole disparare, e col mettere una sorta di vento per lo generale fignificato; tanto resto addierro nella semplicità grande, e nella grandezza semplice, che è la dote degli antichi, per (e) Mutar vicende e voglie, D'instabile fortana è stabil arte.) E' prefo da quel d'Ovi-

dio pur detto della fortuna : O cenflans en levetate fus eji . Con la avvedutamente il Telti

de'fori più belli de' Latini poeti, che a se ne fa corona.

(f) La floria d'Agatocie, Re di Sicilia, che come figliuolo di vafato voleva tra i faoi argenti, vali di terra cziamadio, per avere un recordo continuo di fua balla origine, è maravigliofamente applicata, e trattata; faccome rutte le altre florie che feguoro.

(8) Nella XIII. tirota il Gigante è detto eruditamente, e galantemente Parto vil della terra, poichè 2020 non è altro che 2020 non Latino terregena. E prello i Latini terre filius fi dice uno di ofcura , e ignobil naferta ; laonde preilo Giuvenale con ofcurità dotta fi

legge: Malim fratereulus effe gigantis.

( b ) Fulmenator mendate, Fulminato da fenno in terra giace . ) Questi riccreati con-trapposti sono ( per parlare con la mia solita sincerea ) freddure : particolarmente in cose atroci , e in severità d'ammaestramento . Virgilio parlò altrimenti . Demens qui nimbos O' non imitabile fulmen . Nel Pailor fido fi legge: Non fo fe fulminante , o fulminato . Simile è quello del Tatto: Sard qual può verras , scudiere , o scudo . Pare che quelle argunie tolgano della maestà, e raffreddino, e indeboliscano la fentenza.

(i) Certa crederanno alcuni, che fenza scapito di questo componimento fi fulle poticto ommettere la dodicesima strofa celle due seguenti, perebe paren iore, che si senta nell'uso di quella erudizione, e nelle maniere d espermeria, qualibe saper pedantesce in bocca d'Apollo.) Jo, quanto a me, non sono di questi tali. Gli Dei, che lanno tutto, sanno anche le storie; e le florie non lo che fieno cofa pedantefea, a l'interize florie, o favole concernenti al fuo intento nelle ode, acquitta loro grazia, e Masila; come si vede in Pindaro; per un etempio nella prima delle Olimpie, nella favola di Pelope. Inoltre il sar parlare gli Dei è cosa da Poessa Linea : come si riconosce in Orazio, in que versi: Gratom elecuta confiliantibus Junoue Divis; con quel che fegue, e finifee il Poeta in tronco, per dir così , nella pariata di Giunone fen-24 tornare, come diciamo nois a bomba. Lo che oggi parrebbe firano, e viziolo a i delicati, che vogliono ogni cola finise; e non s'avveggono, che il terminare così er abrupto, fente dell'estro, e del furore poessoa; che è legge a se stesso; e sormonta le regole giusta la deferizione che Orazio fa di Pindiro:

Monte decurrens velut annis, imbres Quem super notas aluere ripas .

Del Sen. Vincenzo da Filicaia in morse di Cammilla, da Filicaia Aleffandri .

M Orte, che tanta di me parte prendi (s) E lasci l'altra del suo albergo suore, Se intendesti giammai, che cosa è Amore, O ti prendi anco quella, o quella rendi.

E se tant' oltre il poter tuo non stendi,
Armami almen del tuo natio rigore,
E contro i colpi del rundel dolore
Tu, che sì m'ostendelli, or mi difendi.
Ma, nè d'erbe virtù, nè arte maga,
Nè a risladar bastanti unqua starieno
Balsami di Ragion si acerba piaga,

Onde lentando al giusto duolo il freno,

Forz'è, ch' io pianga, e del mio Ben la vaga

il Terzesso ba una particolar bellezza.

Immago adombri in quelte Carre almeno.

Un folo del Souerso è un gran Panggirico di chi il ba composto. Nova
ratti incantenzi ful medefimo arganenzo e tutti belli. fono un mirealo
bar aro in Pofico. Ora tali a me fembrono i figurari, evanifundo i si
affo un regionar Filosofico, un' affesto naturale informe e ingegnofe, un giro
giudiziafifimo di posterio con legati, e il tutto difetfo cui impaggiadite
vovezza Parieta, mobili di poffiggi, leggiadria di Lingua, e gran dominia
nella Rime. — Motte, che tanta Rec. Quelfo festimento, chi altrova
ma fepri approviare in bocca d'Armida pariante di improvisso, qui riefe
vaggiafimo e forte, per la differenza di chi parta. — Ma ne'd etche virtu
Rec. Affersulo, non mene che giudizijo è quifo trapalfimment; ami timo

(a) I Soerti cancereati furono ultri dallo incompanhi Brilini, nelle lodi del no-fino boso Petra Mentaria; e finimiente dalla Signora-Sovazgia Brighini, Pona Plinas, e Precetia di poloshi, e gero maniera, arche lodi del Re di Francis Lungi XIV. e della Serrificazzono desi depoloshi, e gero maniera, arche lodi del Re di Francis Lungi XIV. e della Serrificazzono desi depoloshi fonemi uniti uni leto, e co di riso. Una tierici tele i pilo fioretti porrebbe addimandare una camano e, o Petra di proprio foneti. E digli al devide del pilo fioretti di proprio della dell

11

E Ben potrà mia Mufa entro le morte Membra ripor lo lpirto; e viva, e vera Moftra lei, qual fu dianzi, e dir qual era, E pane tor di fue ragioni a Morte. Di potrà, che fu giulla, e laggia, e forte; Onor del leffo, e di fua flirpe altera; Donna, che fuor della volgare febriera Il Ciel ghì diede al fecol noftro in forte. Donna, che altruí fu norma; e norma folo Di fe dando a fe fteffa, in fe preferiffe Leggé aggli affetti; e fremb Tira, e il duolo.

Donna

Donna, che in quanto fece, e in quanto diffe, Tanto levosti sovra l'altre a volo,

Che mortal ne sembrò, sol perchè visse.

Turreche senza sperboli strepirose, e senza pensieri vivaci sia condotto il Panegirico di questa Donna, ciò non oftante il Sonetto è pieno d'un colose vigorosissimo. E offervisi quante cose dica in poco, e le dica senza fienso veruno , chi compone in questa maniera . Mirabile poscia è l' Enfast , con eui si chinde così bel Panegirico.

# III.

Ra già il tempo, che del crin la neve (a) Stagiona i frutti di Virtù matura, E co' lensi Ragion più s'afficura, E forze il Senno dall' età riceve. Onando l' ora fatal che giunger deve; Fe' torso al Mondo, e impoverì natura D'un Ben , che qui fotto mortal figura

Sì tardo apparve, e sparì poi sì lieve. Tutta allor di se armata, e in se racchiusa Nel-fuo più interno alto recinto ascese

La Donna forte, a paventar non usa: E nuove alzando intorno a se disese,

Lasciò in preda il suo frale : e la delusa Morte, non lei, ma la sua spoglia offese.

Ha qualche pregio di sopra i due suoi passati fratelli questo Sonetto; rima per la nobilissima descrizione dell'Erà matura, che è tratta dalle viscere del suggesto , e poi per la bell arte della Fantasia , la quale ci dipin ge con Allegoria sì maestosa la costanza e la tranquillità , con cui si mori An Donna . Belli sono i Quadernari ; ma bellissimi sono , e sommamente Poesici i Ternari, purche s' interpresi quell' office per reco noia, danno, fenfo d'afflizione, e simili.

(a) Era già il tempo, che del crin la neve. ) Orazio : & capitis nives . - Mora men lei, ma la sus spoglia offese, cioè gualto, danneggio.

Idila in fogno, più gentil che pria, . - ? E in un'atto amorofo e in un sembiante Sì leggiadro e sì dolce a me davante, Della Perfesta Poesia Tom. 11.

Che un cuor di felce intenerito avria.

Volgi, mi dife, il guardo a quella mia

Non più vita mortal, quall' era inante; (a)

E, fe'à Ciel non m' invid), ah perchè a tante

Srille amare per gli occhi apri la via è

Non t'è notto; ch'i o vivo? E non t'è notto;

Che a far la vita mia di vita priva.

Scocca la Morte, e feocca il Tempoa voto?

Ma, fe pianger vuoi pur, col pianto avviva

L'egro tuo fpirto, che di fpirto è voto:

Che ben morto sei tu , quant' io son viva.

Non fa, fe poffa percer ad alcume, che quì, è lagrem abbia mofferes un repopo fe flesse per gli Equiracchi e Cantrapposti ; che è incontrame to ambedus e Terretti. Sa bora, che farto qualit Equiracchi e Cantrapposti fa chinde un bel Vera, e che quello accontante vica compres die chi sintande il fense. Betteforice e Naturale di Vita, Spirito, motto, e vivo.

(a) Nun pilt vita mertal, qual era inante. ) V. il-fogeo di Scipione.

# V

On parlomini; e per l'affiite vene
Spaice corfe di conforto al core;
Ma l'Alma n'encando il primo errore
Segne a martir le foe feconde pene.
Alt'eome a filo debite s'attienc (s)
Il viver noftro, e come paffan l'ore!
E come tofto inaridifice, e muore
Anas ino tempo il for di noftra fipene!
Due fipirit Amor con ingegnofo innello
Giousit avas ai, che potcan dirit un folo;
E yoefto in quel viveafi, e quello in quelo.
Sparce l'anoj, e fopeso per l'Etra il volo;
Lafciando all'aitro folizare, e melto,
Per fuo retaggio il defederio, e'l duolo.

(a) Ahi come a filo debile 3' attiene le viver moftro . ) Il Petrarca nella canzone : Si debile il filo, a cue i attiene la gravofa mia vita - Per fue retaggio il defiderio, e' duele . Orazio :

Quis defiderio fit puder aut modus Tam chari capitis?

#### THE WAY THE PARTY OF THE PARTY

R chi fia, che î men noti, e più sospetti (a) Scogli mi moîtri, onde la vita è piena ? E la turbata forte, e la ferena,

Col proprio esemplo a ben' usar m'alletti? Chi fia, che gli egri miei confusi affetti Purghi, e rischiari, e dia lor polso, e lena? E degl' interni moti alla gran piena

Argine opponga di configli elerti? Chi fia, che meco i fuoi pensier divida,

E de' casi consorte o buoni o rei, Al mio rifo, al mio pianto, e pianga, e rida?

Fammi, o Morte, ragion, se giusta sei; O uccida il tempo, pria che'l duol m'uccida,

La memoria del Ben, fe'l Ben perdei.

Gareggia' coll' antecedente il profente ottimo Sonetto. Nobili e pellegrine sono le Traslazioni suese, che qui si adoperano per dare a cose non muove una novital Poetica. Ma fopra tueto un eccollente cofa 2 ? whein Terzesso per cagione di quello spirisosissimo salto e rivolgimento a savello colla Morse, e a desiderar di pardere la memoria del Bene dopo aver perdu to lo fiesso Bene. În somma questo Gusto ba una bellezza parsicolare per la gran pienezza di cose, e nobilea, e selicină d asprimerie.

(a) Or chi fia che i men unti , a a può fespetti Senti ma muftei, ande la vita è piras è l'Ariano Boccalini ne fiani raggiugli di Bernallo dice , che è difficile la navigazione pri tetra , ove gli tengli non timo mitrodini , ma naticono quando una non le gli algetta, Pargli , rifichimi , e dia lau pulfo e lena, ili Petracci, nel fionetto Onde calfe Amor l' oro, o di qual vena? dice, la brine tenere a fresche , a det lar polso a lena!

H quante volte con pietoso affetto, T'amo, dis'ella, e t'amerò qual figlio! Ond' io bagnai per tenerezza il ciglio, E nel tempio del cuor facrai fuo detto.

Da indi, o fosse di Natura effetto, O pur d'alta virtù forza, o configlio,

L' amai qual madre , e questo basso esiglio

on outline by

Mi su solo per lei caro, e diletto.

E tacer faggio, e ragionar correfe,
E bontà cauta, e libertà prudente,
E onesse voglie in santo zelo accese,

For quell' esca leggiadra, a cui repente

Non fou (a) gid mole à lampi dell'Ingeque in quelle Santte ; a partie non gli manga una mafchia belleva. Me paine poundles du certaine studiente, quelle de i ceptumi. Non fou veul facilit, veun si fard fosse a circulture chi presente estai di se fesse. Il sutus instante chinspe auto sino Pectico, mi se dure, che i Componiturati di sel gusto a laggesta e miergeria sumpre più cressente de le l'estate in probe e un su facilitate con la componiturati di sel gusto a laggesta e miergeria sumpre più cressono di bellezza, perchè contengano cose, e non sole provie:

(a) Non fon giù mobi i lampi dell'ingran in qu'iln Source ; a per sus gli annie anni majchia believa :) dice il Genfore. Mi per quelo non gli menci una malchia belletta, perché non vi lono molt lampi d'inggono; citaire; ) d'annie anno ani lame, ma fugginon, ta belletta méthia regge, a dara. In quello ionesso ci è il affectio pour consciente degli ingegni cirici, e il affecte non vuo loure.

#### III.

Uoco, cui spegner de miei pianti l'acque (e)

Non potran unai, ne de sopiri il vento;
Perché in Terra non su su nondimento y.

Nè terrena materia unqua gli piacque:
Prima che naicesi so, nel Cicle ei nacque,
Ed ancon vive, ne giammai sia spento,
Che alle faville sue porge alimento
Quella, che a noi motendos, al Ciel sinacque.

Anai or lassa vien più s'accende, e moova
A fau virrà virture i vi s'aggiunge,

Ov'ei se stello, e'l suo principio trova.

E mentre al primo ardor si riconguinge,
Cresce così che con mirabil prova
Più che pria da vicin, m'arde or da lunge.

Con focundista non fezircule è cui bene espressa la mobilità di onglo Fusco, ci è con devinancia e Filosoficamente managenar assua l'allegaria, che chi volesse consum qualo Santesa per un de migliori stat quin trattiti, cerramente une non averbbe per contradistare, quanda qualche sepondo non in nescessi unevono a i due primi versi. Temo io ceramente, che o non aversi o non tutti dançan cui subito comprenderamo, perchè si, dire, che quasso perche qualo Fusco, o ameret, mon può estituyante per pianis e per sissipiri dell'Au-

see, non essendo credibile, che l'Autre de pur cià colesse, qualora il potesse, a non solondo i pianti, e i sossi i soloni estrepore amme alcuno. Se in cole ce de pianti e sispirii si sosse committato il tempo, il cargamento di proo di sertuna, e simili altre cagami: ognimo, e sosso, accepbe compresso di sente del Pecta.

(a) Fases, etc. [Septem de vier passes Fasque Ken process and a de legion control of the Control

For Is more del Bondo so il prom piento.

Pervece degli serio dell' ormazo gone i
Gl'era per affigior vergirimina:
Comi in disposi vergirimina:
Si me inverse nifemo di dilute siasi.
Si me inverse nifemo di dilute siasi.
Di nici figiore su Minerichia mediate;
Coli di figiore su Minerichia mediate;
Coli di figiore su Minerichia mediate;
Coli il figio di li figiore su figiore.
Coli il figio di figiore su me figio.
Le di figiore di mentena del Minesia.
Estroli il prime meternio del Minesia.
Estroli il prime meternio, il I figiore.
Estroli il prime meternio, il I figiore.

El savotto il conceno fuercio incono dicitata piana inferne , e forte ; e la giata, e dicitati della ferificione da ma considerata di interiori del presenta del

#### IX

Signor, fir mia ventura, e tino gran dono
L'amar Coffei, che al amar te mi traffe;
Coffeiy, che in me la fua bonha ritraffe;
Per farmi a te firmi più chi o ron fono.
Onde in penfar, quanto fei giufo, e buono,
Convien che gli occhi riverenti abbaffe;
E chi altro duol più figgio il cor mi paffe,
Chiaccendo a te dei primo duol perdono.

Ch' io fo ben, ch' a mio prò di lei fon privo,

Perch' io la fegua, e miri a frome a frome

Quanto è il suo Bello in te più bello, e vivo:

Che se in quella t'amai, qual sonte in rivo. (a)

Anter quella in te, qual rivo in fonce.

Anter qui li forge una bella pienerze di explirir fuli, a no gran fondo di ispore, non con autherità es ofeuria, ma con unga chiarregio findo di sipore, non con autherità es ofeuria, ma con unga chiarregio fipre filo. — Che le in quella ce. Non ardirei di fare fromella, che indifferentamente cutiffe de incretta e autii quello consetta, che per alireo à undifferent personale con consetta e per alireo de autherità finan di quali non piecuno cette Figure apertamente ingenofe ni pun ne sancta: quantitaque a sal forta di Caimponimenti, più che ud viere, fi bare compe la viete cutive, e la forta di Caimponimenti, più che ud viere, fi bare con altaminate commendate la della dei pinferi nestrali e pari, clustimi dell'ofentro, e dal rivole e e chi net undefino sempo disa ma la metridata lada ai penferi nobilimente impendi, moi formidischi, non affernati. Nell moi Stole, a nell dires può trirrecinfi il voro Bello; di ciecca la moccle, o chi fundate il vivola qualitano, e da altro in dispregio.

(e) Cele fe in qualle e manis poud femente aven, domais poulle in te, qual rive in men. Quelle son et acutian pourier un ma contento sion e verie e Pour in maniera, percise h f apparetta d'arquira, e'i apparette el monte contento sion e verie e Pour in maiera, percise h f'apparetta d'arquira, e'i apparette el monte compen faç is dem de la maniera apparette el maniera, percise entre morans faç is des de la maniera de la

Chi lascia la via verrbia per la mueva

Non diere formyer nie fuel forter C. forto, de Peerr, come de pistori più mari. Ma intrate, le cole quella, che affigura più la mariera, a la ministra più accellente, d'ad Virgillo, Omnosper quella, mettà della destanza, baschè dati poet dopo lesso familiere, pe bont e puegrath and lor garrer, per formo a fondi pirim, e faranzo e conse di rior differente proble, come Monosi sono della differente della della della della della della della della della proble, come Monosi sono della dell

Possenti sonerunno; e a quelle planso Mondi sasanno non tropati ancera.

Nell'Antologia fi ravviano Epigrammi di doppio genere, e naturali, ca arguti i ma in tutti campeggia la naturalessa, e come i Franccii dicono, nasfucit.

# sore 19 -0 Le Montanine.

#### AND A SECURITY OF SHAPE Dialogo Pastorale del Dosso Pietro Jacopo Martelli.

# Cloe, e Nife;

Cloe. Donde, e dove, o Nise mia, sì sola? (a) Nife. Nife dalla Città fen torna a i Monti. Nife. I Nice data date in Cole. E Gloc da is Monit alla Città fen vola.

Nife. Ma fo ben'io, fe ti fperchiafti a i fonti!

A dispor quelle chiome, e il vel fu quelle.

A dipor queite superaft, o su quai fronti?

Agi intatti corumi, alle novelle
Fogge di cotell'abito foccinto
Ben moltri altro in penfice, che pecorelle. Cloe. Mostro quel , c'ho nel coor , discreto istinto Di comparir non pecorata appreffo

All'alte Donne dal viso dipinto.

Che a me incolta non fora entrat concello, La ve i due Sposi hansi a giurar la fede,

Siccome sport name adello.

Nise. Deluía te, s'a ció movesti il piede!

Pronunziato è il lieto S). Ne Cocchi L'altera Coppia a i gran Palagi or diede .

Quand' ambi a fronte, a se le man sur tocchi, Certi un dell'altro in profferir quel Detio, Dolce'il mirar, come fi fer con gli occhil I suoi chinò la Verginella al petto,

E lieta sì, ma in suo gioir modesta

Lo ricopia fotto contrario affecto.

Del fuo confenio all Imerco richiella,

Si cangiò tutta; e lei non altro io vidi,

Che aprir le labbra , ed inchinar la testa, Non così I Cavalier fra i plausi e i gridi, Preceduta da Iguardi ardenti e vivi

Vibro sua voce in bell'esempio a i fidia Alzò la Spofa allor non più furtivi I lumi, e pria nel Caro fuo gli affile,

E poi su quanti a rimirar sur ivi . Me pur vide in un canto, e mi sorrise; Che ier fresche le offrii quai son d' Aprile,

Akquante Rofe; ella nel fen le mife. Nè sol degnossi accarezzar me vile,

Ma compensò col generoso argento,

Ond ho colma la destra, il dono umile.

Così men riedo al Genitor coniento,
Recando guifa, onde cibarfi al foco,
Or che di latte ha poventà l'armento.

Ma ben poco ha bifogno, o fenno ha poco;
Colei, che s'orna, e fra le felve ha cuila,
E alla Città con ne vien per gioco.

Non mai fenza ficelle ir dee fanciulla

All'auree piazze, e-a chi con nulla arriva

Non fia poi grave il ritornar con nulla.

Glor. Giuliva io venni , e tornerò giuliva , Vedafi, o no la Ninfa alma , e cortefe . Troppo altamente io nel penfier l'ho viva .

Lei vidi allor, che di lontan pacle, Prefente me, ful Colle mio, la fopra Tanto il fido suo Spolo un di l'attese,

Di h ve per gran tratto è che fi feopra
La via, donde attendea l'Idolo fuo,
Gridò, col guardo, e col penfier folsopra;
Cara, io ben fo, che a folipiran fiam duo,

Nel rimirar, quant ana ancor divide;
Come il tuo del mio volto, il mio dal tuo.
Fa che un prefto momento a me ti guide;

Egli è un fecolo già, che al galiaccio, a i venti Si quella balza il tron cele i affide, Tacque e pompe, e dell'icri, e carri e genti Penican coì, dov'el le luca affile, Fra le rovine, o' or palcon gli amenti,

Dioca l' Avola mis ; mentr' ella vilse . E dioca ; ch'a lei l' Avola il dioca ; A cui l' Avolo fan favente il dioc. Ghe al tempo delle Este un Re vivea ;

Un Re, che di Tofcana avea corona, Che del luo nome avi un Caftel reggea; Lo qual di dove or Savena rifuona, E dal Colle, ovi o nacqui, alla pianura,

Ratto parti, fiscame fuol periona.

E con Torri e Palagit, e Temphy e Mura
Camminho quinci a ripodar ful Reno:
Gofas, che, a immaginar, mi fa paura.
Tal ful mio, go fumofo, or vii terreno.

Tat fut mio, gia famono, or vit certaine
Sedea lo fonto, e il fino gentil dolore
Mi traca per pietade il cor dal feno,
E non potei non ciclamar di fores;

Oh felice in amar la Pastorella, Che in serre avelse un sì fedel Paltore!

Di noi meschine il vero amor, Sorella, E'il vender cari e Fiori; e Frutti, e Latte, E la greggia tener pasciura, e bella;

Non l'ir da pazze in quel furor distratte, Ghe amor si noma, a cui chi l'Alma espone,

Rado ferba ai lavor le voglie intatte. Dunque s' ami una Rosa, e il vuol ragione, E un Pastor no? qual differenza è mai Fra l'amar Rosa, e fra l'amar Garzone?

Cara semplicità ! rider mi fai. Lasciava dunque in su la Tosca via Il Gavaliere, in aspettando, i rai?

Inquieto falia, foendea, falia, Sempre fu e giù per la icofcela Cofta, E chiedeane anfiolo a chi venia.

E perch'effer non lunge avea risposta, Chiudea gli occhi penfando, e poi con fretta Gli apria ficura in fu la via dilcosta.

Ma la via più che mai fgombrata, e netta Chiariva il guardo, e lo sperar sea vano: Oh eterni di per chi dolente aspetta!

Ma ed ecco al fine, ecco apparir lontano Seggia frapposta agli Animai, che in essa Recan dall' Alpe il paffeggier Tolcano.

Eccola (esclama) e sa; ch'ognun s'appressa Della gran turba in Carri d'oro unita. Ma la seggia, che vien, non è poi dessa.

Qual Villanella a coglier fonghi uscita, Che spiccar vede un non so che di bianco Fra l'erba nera in erta via romita; Volenterofa, ed anelante il fianco

Volavi, ed effer scopre arida foglia, Su cui batte per ira il piè già stanco. Tal rimane il Fanciul'fra sdegno, e doglia, Scorto che del suo Ben vien altri in vece,

E più quanto men l'ha, di lei s'invoglia. Nife, Ma (se a me udirlo, e a te narrarlo or lece) L'impaziente all'arrivar poi de la

Aspettata Beltà, che disse o sece? Cloe, Fece come Agnellin, che bela, bela, Sin che la madre fua da lui difgiunta Dietro una macchia a ruminar fi cela;

Della Perfessa Pocsia Tomalla

Hh Che

Che, quando è fazia ella dall'erbe, e fpunta, Valca e piani, e dirupi, e rii frapposti, E in pochi falti, in un balen, l'ha giunta.

Bella, ancor dal viaggio i crin scompotti, Sul di lui braccio il braccio suo riposa, E consolansi a gara i volti opposti.

Egli all'orecchio, io non faprei ben cofa, Le futurrò, perchè arroffando inanti, Rife, e mirollo (e con che rail) la Spota

Rife, e mirollo (e con che rai!) la Spofa. E giubbilaro a ritrovarsi in pianti,

(Che l'orme ancor n' avean su gis occhi) e quali In lontananza hansi a bramar gli Amanti.

D'eccelsi aspetti, e poco men ch'eguali
Alla Donzella, eravi Ninfa, a cui
Deve la fortunata i suoi natali:

Che fovrastando all'alte teste altrui Col capo altero, e fra più Ninfe accolta

Parea fra lor quel, che parean fra nui.
Così la Coppia in nobil fchiera, e folta
Premendo i carri, ah che da rei corfieri
Rapidi troppo agli occhi miei fit tolta.

Nife. La mia greggia m'alperta infin da ieri Nel chiulo ovil con piene poppe. Addio. Cloe. Addio: segui tu pare i suoi pensieri.

Ch'io vo'leguir, ne me ne pento, il mio. Quella pregiata Virtu dell Evidenza , e Particolarizzazione , di cui bo favellato nel Lib. I. Ca. XIV. di questa Opera, straordinariamente risplende nella presente belliffima Egloga, la quale ba pennellate sì franche. e colpifee con santa forza alcune vagbe minuzie di coffumi e d'aggessi , ch' io non bo difficultà di riporla tra i più Poesici e dilessevoli Componimente di quella Raccolta . Ma la finezza di si fassi lavori non è , come quella d'altri Stili , univefalmente conofeiuta e gustata . Ne tutti comprenderan di leggieri , quanto fia difficile il fare , che due Paftorelle dicano sanse cofe , e dipingano tanti oggetti non paftorali con tanto Verifimile, e fecondo quell Idea di semplicità, ch' elle possono e debbono averne, siccome non signorile persone. Ma i migliori lo comprenderanno ben softo, e sommamente loderanno i lampi , la vivacissima imitazione , e susso il pissuresco di questo Componimento, e quella graniofa Favolesta dell'origine del Caftello di Pianoro. Poscia conchiuderanne, che vare sono de Fantasie, le quali sappiano immaginare con santa novità, ed esprimere con santa limpidenna o cossumi, e le cose . In quel verso : Quando ambi a fronte, e a se le man sur tocchi, io lascerò , ch' aleri consideri , se una val forma di dire abbia il consensimento della Lingua Italiana ; e fe abbia ragione, chi non appruova il valerfi di Kai in vece d' Occhi, e Lumi, att

Vergagnosa negli acchi , e nel cuor lieta .

I suoi abinà la Verginella al petto . Sarebbe per avventura stato meglio chinare pli occhi alla terra, che al petto; per non mostrare di compiaceriene . .... Vibro fua voce ; cioè , scatlio. Pare troppo caricato , e come i Franzeli dicono : antrè . ..... Ma compensò: Il dite : Ma sì grad), larebbe più piano, e più proprio d'uno stile pastorale. ... Col generoso argento, Onde così fenta altra accompagnatura , riefce a no testto muova ed ofcura . Cibarfi al fueco , è mangiare press il soco. Ma ben poce ha bisogno, o senso ha poce : Quel secondo ha , pure cacciato entro; per ornare il verso, e stalo più pieno; e levarsi dalla homoconia; ma il dire nou ostante: Ma biso poco ha bisogno; o senso poso imi parrebbe più pataralle, e par wvo . .... All arres piaces . Quelto è un epicto many , per volet dir ricche. Anream la-emar, diffe Orazio ; Aures pavenum fimulachen per adez ; diffe Lucrezio, nel proprio . — Di da vel, per di lo ver è maniera erodetta arris che do . To parlo per ver dire ; non per odio d'altrui, ne per dispetto. — Cel penser fasserre: maniera boona Italiana, ma non poeti-ca, ne gentile. So che il Taffo l'adoprà a lou ouppo, ma necla erotoc. Il Poèma Bocolico è un più mopibio genere. Nel remirer quant via autor devide. Il Petrarca: "Quant' arta del bel viso mi diparte? - Come il suo dal mio volto, il mio dal suo s Questo pare un giochetto di parole, propio del carattere arguto, non del pufforale ....... Ratto port), ficcame fuel perfonn. Pare che voglia dire : siccome vom svole ; siccome è solito . - Cosa che a immiginar mi fa paura : Danie; E nel penfier rinnova la paura . - Non f'ir da paure. Più dolce, c pib piane: Non it. - Lafeiava danque in fulla Tofca via Il Cavalire, in afpettando i sait Quis Rai per gli occhi , è una metonimia non so come fatta strana dal luogo , e dall'occahone, in est ella è collocata. Lalciare gli occhi in italla firada è una forgia d'esprettion cru-da. — Oh èterni di per chi dolente aspetta ! Gli amanti, in aspettando; se intera procuratore, pure, che dison Teorito; a sweetchiasto in un giorine. Forte; una alternatum mattriale es presente. imile alla softra:

Mit ed etc a f fine. Octila ed per titutia. — Seguie fragipale edit daimet ; fembri federe. — Della gene troita in corri d'une unite. Carri d'une , petroble patre creix di core. — Della gene troita in corri d'une unite. Carri d'une, petroble patre creix d'ore, chi di genuia. Carri astata inche più protico. — Della villandia a cristir fontis infrie di regione il regione de regione del core, i ed sur se. Della villandia a cristir fontis infrie d'une della core della core

cei la la las aighte. Philes o piese i alregă. Dante, Petrerea, a îli altri differo verze quali fulle prot de un Lingou semireir i Obed fu fice perusienis. Non deshamo Plaine, e Palisere; ma son îl ê pinoti a dere Palisere. Bella quese del casgue i cre figureire. Petre Petro Petro

#### Di Girolamo Gigli .

S E il libro di Bertoldo il ver narrò, (a)
Così delle a Bertoldo un giorno il Ree
Fa che doman ritorni, avanti a me;
E chè infieme io ti veda, e infieme
Bertoldo il di d'appreffo al Re tornò,
Portrando un gran Crivello avanti a fe:
Così velere, e non veder fi fe',
E colla pelle altrui la fua falvò.

Or la ritpofta mia cavo di qui
Pe'l Crivel, che la faggia Antichità
Nel letto marital poneva un di.

Con bella Moglie alcun pace non ha,

Se davanti un Crivel non tien così,

Oude veda, e non veda quel, che fa.

Cercandofi, perche gli Antichi ponessiero un trivello nel letto de nuni Sopsi, ne nacque si projente Sparetto, che nello Sisté jessolo, a pacesolo abbonda di mostissime grazze, mon tano per la galante solucion del quossen, quanto per l'uso fesice delle Rime tronche. Des parimente commondassi di monto è andamente naturat dello Sulte, vivia poco per l'artinato offerunta, e che per sente asi misensi a chi giudica le cose altriu, serva s'area eggis in si sessione provoco.

i.) In agirlo Sonetto del Sig. Gigli ei fi conofee il garbo de Tofonni, e quanto la nochra liquia. Genero la mutta de materia dei alla piercento e gionele acconsigiina. Che poi monte delle controlla della controlla controlla controlla controlla controlla controlla controlla controlla controlla cont

# Di Torquato Taffo .

Tavafi Amor, quafi in fuo Regno (a) affilo
Nel feren di due luci ardenti, & alme;
Mille famole infegne, e mille palme
Spiegando in un fereno, e chiaro vifo
Quando rivolto a me, chi intento, e fifo
Mirava le fue ricche, e care falme,
Or canta, diffe, come i cuori, e l'Alme
E'l tuo medefmo ancora abbia conquifo.
Ne o'da rionar l'arme di Marte
La voce tue; ma l'alta, chiara gloria,
L'i divin regne anchi e di candida.

E i divin pregi noftri, e di coftei.

E i divin pregi noftri, e di coftei.

Così adivien, che nell'altrui vittoria

Canti mia ferviunte, e i lacci miei,

E telsa degli affanni iftorie in carre.

Per un Poera il fatto quesso non è un meravigliosse Componimente; ma be tali pregi, che pude des generalmente piacer non peco, pertoè non è poco da filmansi il levoire, che il immagiativa ba qui fatto; e i sentimenti tutti, benchè non facciono strepito elcuno, sono ingegnos. Ma il Tesso probabilmente non ci volle spendere interno muboli sidui. Cettra com un poco più di lima celi averbbe potuso fer quosse Semesto più vugo, più maessissi, e pieno. O almeno dopo aver detro nel seren di che luci, averbbe postato musere quel sereno, e chiatro vicio, che viena appresso.

(a) Il Caía, che fece pochi Sonetti, gli fece come fi vede da fosi mirjinati con molta fatta, e v. and be calla lima. Il Taíla ne fece molt; e dericande coll la fecondità, e la profinatità del fao ingegno dotto, el aneno, e di varia, e multiplite ernétiones come agget, che trail l'inte vare e. Plance fination a fondo, e politilaggi. Fofe gli anguet, che trail l'inte vare c. Plance fination a fondo e politilaggi. Fofe gli come regula delle divide di Carlo V. Di fiderar quelli molta ne fore degli incompanhi i come controli delle divide di Carlo V. Di fiderar quelli molta ne la tessa varia di l'ance c'Occil altra quanto bleme ne fenancia : Oci Fidera i che tasse v, cui engli conce rispentio e, facifece con en fonetto di corretione. E quegli altri fatti acli; fasi dilgrassi, meneraji fici. I' ultimo veri quanto è grave e tanno più che non ha i Rima vicinat. Oggi ha prevaluso la relitura delle Rime vicine nel Terzeni come più dolci , diato à siconto delle delle discontine di controli della da in moderne e come filositato il molta di discontine di controli di anche Sonetto della linga. Spagnoola, nel Sonetto Vecondo. Ti tragge a qui la highera der mis mular.

#### · Di Cino da Pistoia.

M Ille dubbj in un dì, mille querele Al Tribunal dell'alta Imperatrice Amor contra me forma irato, e dice: Giudica, chi di Noi sa più sedele.

Que-

Questi folo per me spiega le vele

Di fama al Mondo, ove faria infelice. Anzi d'ogni mio mal fei la radice . Dico, e provai già di tuo dolce il fele.

Et egli : ahi falfo Servo fuggitivo: (4) E' questo il merto, che mi rendi, ingrato,

Dandoti una, a cui 'in terra egual non era? Che val, feguo, le tosto me n' hai privo? lo no, ritponde. Et ella: a sì gran piato (b)

Convien più tempo a dar sentenza vera. Da questo Sonesso è opinione d'alcuni , che il Perrarca prendesse I ar-

gomento di quella sua nobilissima Canzone, che comincia Quell' antiquo mio dolce empio Signore.

Ma credalo chi'l vuole, ch' io per ora non mi sento inspirato a stimarne Autore Cino da Pistoia, parendomi di veder qui una certa attilatura, e dilicatezza continuata, che sì di leggieri non si truova in chi poetò prima di Francesco Petrarca. Non inciampo io qui punto in certi snervati versi, o in alcune scabre parole, che noi compariamo, non lodiamo in altri Componimenoi di Meffer Cino Pistoiese ; a se pure fosse di lui , il giudicherei una ravissima gemma di que tempi. Reputo io pile probabile , che nel Secolo sediesfimo qualche valensuomo , e forse il medesimo Gandolfo buon Poesa Modewefe , che il mandò al Castelverro come cosa di Cino , lo componesse ad imisazion del Petrarea per videre alquanto della credulità degli amici. E gli venne fatto un Sonerro verumente nobile, quantunque quell'alta Imperatrice, che il Petrarca affai espresse con oscurità maestosa, qui sia un' Enigma da far perdere le flaffe ad Edipo fleffo.

(a) Et egli : ahi falfo fervo fuggitivo . Per un Poeta di que' tempi , que'la fa-rebbe troppa erudizione ; servo scappato . Lat. Servus fugitivus . Ma Messer Cino era

Logdes, e potes to figure a temporary control parties or temporary control parties or temporary control parties or temporary control parties or temporary control parties of the parties o sonetto; portato, come ai aftener culto, il qualt to, cne dai permera cultumano, fuo, e amordo. E l'effere amigo del Petrarea, e l'effere amordo, una avrebbe a far far le verti funto fierrati, nè codi feabre parole, persiocchè amoré è una paffione trorra, delicitata, gentile. Amor, che di cor penili antorè apprisade i difici il nofto mortofo Meffer Dante. Se uno fi prende la pena di guardare un poco ne Sonètti di Meffer Cino, non gli troverà cotanto ruvidi: ma ci vuole un poco di riverenta verso i Padri nostri, e gui toisea totatio ravier): ma c' vooce un peto o' reverenta verio ' ravier fiont, ce sessono di quella lagua, che ci di sooce e. Quella (chifth) verio gli aujoch ha fatto gersère molte belle cole tanto de i Latini , quanto de i notini. Virgilio dal justome d'Enno in pietava le perie ? Tullio era géonoro de perio antichi, e da quel loro antico, beaché son fi dipata credo che ne tratife fuo prò. Annodi da finara ri moderni, ma con diffiliamer gli autichi; a lè d'osono codi discile deprinere, e foterraria; perticocché, fe non altro, ci scuoprono le prime orditure, e i primi lineamenti delle lingue, e dell' arti, e se ne vede il principio, che molto sa ben intendere il progresso, e la persezione.

#### Di Giovanni Guidiccione.

Hi (s) desa di veder, dove s'adora
Quasi nel tempio luo vera Pietate;
Dove nacque bellezza, sè Onelate
D'un patro, e 'n pace or tan dolce dimora:
Venga a mirar colte; che Roma onora.
Sovra quante fur mai belle, e pregiate,
A cui s'inchiana l'anime ben nate,
Come a cosa quaggiù non vilta ancora.
An non indusj: preth' lo fento l'Arno,
Che invidia al Tebro il suo più caro pegno,
Richiamarta al natio florito nido.
Vedrà, se vien, come si cerca indarno
Per miracol si nuovo, e quanto il segno

Passa l'alma beltà del mortal grido. Bisognorebbe non ricordarsi di quel Sonetto del Petrarca, il cui principio è rale:

Chi vuol veder quantunque può Natura, a allora il perfente purche qualcho col si granda. Comustraciò si unal fur ginstizza anteva a quasso, e consessione, e quantunque fasto ad imizzique della sirvo, e solo è degro si non ardinaria loda, contenendo pensperia sibilimi, e vaggissima e lagrezzanio Perciche. A questa subdimità di sentimenti è aggiunge una facile e massichie dalerza o leggiaria al spressioni, che passione più perlo piacre a chi lo considera e ritagge .... Si cerca indarno Rec. in vece di une si cerca indarno per trovar miracolo si novo, è una figura e maniera, fuse per aleuni oferra, ma però tratta dal Petracca, von dice.

Per divina bellezza indarno mira Chi non fa &c.

(a) É un gran Lischée il Guildicione, e merimmente onorato nella fua partia, e finori. In questo lonetto particoltemente mi gode l'anuno per effere famo lopra una Rella Fiorentia. E l'aver prefo motivo di quello da un finale del Petracca, non ichiamente non liberato del controlle del propositione del proposi

Di Apostolo Zeno .

Donna, se avvien giammai, che Rime io seriva Non indegne del vostro almo tembiante,

In

In me da quelle luci oneste e sante, (a)

Fonti d'amore, il gran poter deriva.

S'alza il basso mio stile. u'non ardiva

Senza il vostro favor falire avante:
Tal di Febo in virtù vil nebbia errante
Talor lassuso a farsi Stella arriva.

Leggo in voi ciò che penso; e quasi siume, Che dalla sonte abbia dolci acque e chiare, Le mie Rime han da voi doscezza e lume.

E se impura amarezza entro vi appare,

Dal mio cuor, non da voi, preodon costume,

Che in voi son dolci, ed in me fansi amare.

D'estimo peso, e di sspaiste sopre è quesso Sonetto. Commina egli sino di sino con una gravità e sorza non ordinaria; e di secondo Quaderna rio sa di più un certo brio per la comparezione, la quale è sammanente eccencia al suggetto. Non è già voro, che la rechiu mai giunga a sursi stella; ma bassa al Poeta, che ced abbiano ceduso o serieso alcuni Mersoristi, assimba del col solo positivo alcuni Mersoristi, assimba del colo solo solo solo solo solo positivo.

(4.a) Janus da galiel lud melle, e fluor i Queller luei Jave, che è qualifilmanment et ette, colo modelle, e che mencolo in chi le mar, rijesto e, roveresta, e cene fi alle celle, che inno in le Sastilà e fa de chi, non avera fapore di poeta, a di ni ingan, inacci a consistente del sur Apolho Zeno Poeta e Il horco della Mieth dell'Imperatore mano beamente delle lettere, e apstruolaritate della fallana setteretta : 2.4.

# Di Anton-Francesco Rinieri .

Uel che appena fanciul torfe con mano
Di latte ancor, que duo crudi ferpenti,
E giovia poi tra mulle prove ardenti
La fera fleie generola al piano;
D'Amor traffoto, la tup Niña invano,
Che perdeo fra le pure acque lucenti.
Chiamando già con doloro i accenti,
Chiamando già con doloro i accenti,
Squallido in vifo, e per la doglia infano
Giacca la Clava noderofia, e el manto,
Di ch era il domitro de moltri cinto,
Amor la percorac co pie, ficherzando
Oh miracolo altier! Quel, che già tanto
Valea, che dioca è fier imoltri bando,
E vinfe il Mondot or da una Donna èvinto.
Summemenze uni bilezza im soello Sucretto. El in cinamo

Sommemente mi dilesta in questo Sonetto, chi o ripongo tra i più bolli, un'armonia infelita di verseggiare, che empie dolcemente l'orocchio, e una vivace e limpida espressione di tutti i concesti. Ma sopra tutto è maraviglioso il primo Terzesto. Egli non può esser nè più Poesico, nè più pistoresco; e si dec mestere nel numero delle gemme più sare.

## Del Sen. Vincenzo da Filicaia.

Alla Real Maeste di Cristina Reina di Svezia.

I. A Lta Reina, i cui gran fatti egregi
Tacer fia colpa, e raccontar perigio,
Sen e moi ilutir pregio
Che ne foorgono al Ciel di lume in lume,
Per dar luce a miet fightiri, affifo il ciglio;
Dell'egra vilta il non ben forte acume
Vinto s'arretra. E s'io
Confento al bel difio
Di rittrarne fu i fogli un raggio almeno,
Tremami il cor nel feno,

Di ritrarne su i fogli un raggio almeno, Tremami il cor nel feno, E in man lo fille, e nel pensier l'ardire; Che la forza del dire

In sì chiara, in sì grande, e in sì suprema Parte poggiando impicciolisce, e scema.

II. Quindi meco m' adiro, e già cancello Quei, ch' abbozzò il defire, alti difegni Con incauto pennello. E qual nel grande univerfal naufragio

Quando i Ciel d' ira, e di tempesta pregni Tutto allagaro il secolo malvagio, Volò Colomba, e vide Cavalcar l'acque insido Su poggi, e monti; onde con duolo, e scorno Fe' in sua magion ritorno:

Tal' io sperando di solcar tant' onda, Che d' ampie glorie inonda L' un Polo, e l' altro; al lusinghiero invito

Credei de'venti, e mi scosta dal lito.

III. Ma non pria corse al mio pensier davanti

Quell' Ocean prosondo, in cui finora

Fer tanti ingegni, e tanti

Fortunato naufragio, e da cui spunta

Fortunato nautragio, e da cui ipunta Quel Regio Sol, che 'l fecol nostro indora; Che, rintuzzata del diso la punta, La mia di speme priva

Della Perfessa Poesia Tom, II.

Lı

Nave

Nave fi traffe a riva.

Dunqu'o, gran Donna, di tua fama l'onde
Presso l' amiche sponde
Rado, e so come chi da basso loco
Il mar discopre un poco;
Ma l'ampie sue prosonde acque remote
Punto non vede, e sa ben, ch ei non puote.
IV. L'ancore qui dell'abbattuto ingegno

Gitto, e thommi a mirar pallido, e muto, Or queño, ed or quel legno Venirne a terra difarmato; e appena, Fator icherno dell' onde, anzi rifuto, La fuggente afferrar (ponda terrena. Arte vegg io fenz arte; E rotte antenne, e farte, E vele, e temi in mar d'obblio difperti. Veggio i naufraghi verfi Romper di fooglio in fooglio, e i fempte vani Folii ardimenti umani

Di vigor voti, e di baldanza scemi, Dar sull'arida sabbia i tratti estremi. V. Qui mille Cetre, che già un tempo argute

V. Out mille Certe, che gla un tempo argue
Lingue fembraron di tua fama, or fono
Stanche, confufe, e mute;
E dicon fol, che delle Greche a paro
Di te, gran Donna, in maeflevol tuone
Noftre Italiche Trombe alto cantaro.
Dicon, che ad uno ad uno
Volle afinar ciafcuno
Arcier di Pindo dell' ingegno i dardi,
E i più acuti, e gagliardi
Sciegliere a si geardi upopo, e farne pruova,
Per acquiifar di nuova
Imprefa il vanto, e agli animati firali
Ver sì eccello berfaglio impennar l'aii.
VI. Altri dicon, cantò che quando aprifiti

Le luci al Sol, tutti del Cielo i rai
Vegliar lafah fur vifti
A si bell'Alma intenti; e di quest' una,
Cui le Grazie lattar più ch' altra mai,
A pafoer la famelica digiuma
Vifta, e'l cupido siguardo,
Il passo affai più tardo
Mosse Arturo; e giuro che in mar tussaco
Mosse Arturo; e giuro che in mar tussaco

Non avria il Carro aurato. Ne in van giurollo: indi fermosti, e tacque, Sì lo spiendor gli piacque Di quel poc'anzi di laisù disceso Sol di Virtute in duo begli occhi acceso. VII. Altri cantò, che come ipunta, e corre L' Alba in fasce di rose , e d' oro avvolta , B' l'ampio aer trascorre Sì la tua Mente pargoletta i vanni Tantofto aperfe, e da i bei nodi sciolta, Più del penfier veloce, e più degli anni, L' Arte , e l' Età prevenne ; E sì batteo le penne Per lo Ciel della Fama arduo, ed immenso, Che anticipato fenfo Ebbe alle glorie, e'l fenno, e l'intelletto Anzi stagion persetto; E del Sole a varcar gli erti viaggi, Mostrò tant' ali aver, quant' egli ha raggi. VIII. Ond' è, che come avvien, qualor novella Eftrania luce fu nel Gielo appare, Che a riguardar fol quella Tragge il più della gente , e l'altre obblia; Così di tante tue si nuove, e rare Afte Virtà l'attonito non pria Mondo amante s'accorie . . Che a vagheggiarle accorfe; E tutto intenio con gentil lavoro A farne in le teloro, Parte in bronzi gitionne, e parte in marmi Ne sculse; in varj Carmi-D'altre i Poemi ordi, d'altre compose Storica tela, e n'adornò le Profe. IX. E mostrò poi, che tutte l'Arti, e tutti Gli studi, e l'opre di Natura; e quanto Il Ciel , la Terra , i flutti Chiudono in se, nell'ampio sen chiudesti. Mostrò, che appieno (e n'hai tu sola il vanto) Sai, perchè il Mar s'adiri, e quale il desti Spirto crucciolo, e muova. Sai, come in gielo, e in piova L' Aer s'annodi, e sciolga; e come tiri Luce dall' ombra l' Iri :

Chi accende i lampi, e chi da voce a i tuoni;

Oua

Qual'empito sprigioni
La folgor chiusa, e qual con forza ignota
Segreta furia il suol dibatta, e scuota.

Segreta turia il tolo dibatta, e ciuota.

X. E fai, dal lito Efercio il lito Eco
Quanto [pazio digiunga, e per quai firade
Corran Eto, e Pirco,
E con quai leggi, e quai compaffo il Polo
Da Borea ad Auftro, qual d'exà netade
Mifuri il Tempo, da che il Tempo ha volo.
Sai delle antiche, e nove
Memorie il quando, e il dove;
Lingue, leggi, coftuni, abiti, e rità
Di Popoli infiniti,
E del reggere altrui l'alte maniere,
E le fondate, e vere,
Note a pochi di Pace Arti, e di Guerra,

Cofe rade o non mai fapure in Terra a
XI. Ma poco è ciù. La Sapienza eterna
A te i più chiufi fuoi tefori aperfe;
E quella, che governa,
E mantien i Univerfo, Arte, e Ragione,
Svolfe a te l'ampia tela, e le diverfe
Fila, ondel varo akto lavor compone.

In si bell' Alma poi
Dio fistò gli occhi fiosi
E fe dappreffo per mirar Fetonte
Spogliò di rai la fronte
Il biondo Auriga, a te in diversa guisa
Rivolfe intenta e fisa
Tutta fua luce il dipin Sole, e mille.

Sparfe in te di Valor lampi, e faville

XII. Ma quando a gloria del gran Dio s'instef.
Che bella in te, d'infoccha fira l'ombra,
Iri di Fè s'accde;
Quando s' nul, che in van l'anferno, e in vano
Ti s'oppofero i fenfi; e quando figombra
Fofti poi dall'error instivo infano:
Quanto ciultorine il Mondo l.
Dell'alto fuo profondo
Piacer la piena ove non giunfe è E quanti
Fra mille applaufi, e canti
T'alzaro allor le Mule archi, a troferi)
Chi è, dicean, Coftei.
Che calca Imperj, e regusi, e della Regia

Gran.

Grandezza il fasto, e lo splendor dispregia? XIII. Chi è Costei, che a se sa guerra, e investe

I proprj affetti, e fa dubbiar, fe cosa Sia terrena, o celefte? THE COUNTY STATE

Costei di se gentil nemica, e amante,

Ghe'l Tron ripudia, e col gran Dio fi sposa? Coftei, che al Mondo, al cieco Mondo errante, Mostra del Cielo i veri

Faticofi fentieri?

Qual farà penna, che di la dall' Alpe Oltre ad Abila, e Calpe

La porti a volo? E qual di lei fia degna Sfera, che poi fostegna

Il gioriolo fortunato incarco,

Ond' or la Terra e'l Ciel di poi fia carco? XIV. Tai cofe un tempo affai minor del vero Cantò di te l' Europa, e stil non ebbe

Da spiegar mai l'intero

Tuo pregio in carte. Ma poi tanto in foso : Alzò tua Fama i vanni, e tanto crebbe, Ch' io l'Arte incolpo, e gl' Intelletti fcufo.

Pur di tentar tue lodi Mi sforzo in vari modi Mi sforzo in varj modi, E penso, e scrivo; ma se'l canto io scioglio, Non fon qual' effer foglio .

Manca lo spirto: e in guisa d' uom, che sogna, E di parlare agogna,

Bramo aver voce, e più che mai dubbiolo Tacer non posso, e favellar non oso.

XV. Ma sarà mai , ch' io de' Toscani inchiostri Veggia spenta la gloria, e che dipinto

Ad ogni età non mostri Lo splendor, ch'a noi vivo il Giel diè in sorte?

E bevo l'onda d'Ippocrene, e cinto Ho il crin d'allori, e tolgo i nomi a Morte? La Cetra omai vi rendo

Milero dono, e appendo,

O Muse, il plettro a queste mura, e dico : Dov'è il mio spirto antico?

Ma tu, egregio Cantor, che la fagrata Nobil' arpa dorata

Sospendi al Regio fianco, e con superni Cantici l'opre, e le memorie, eterni:

XVI. Tu fostien le mie voci . Alza tu grande

Inni

Inni di laudi all'etra, e canta, e ferivi, serivi l'opre ammirande
Di sì gran Donna; e dì, che in quefta fola
Tutti fgorgaron di Virtute i rivi.
Dì, che a gran Padre affai maggior figliuola
Mel Regio Tron fuccoffe,
E sì l'impero reffe,
Che avanzò il grido, e fuperò la lode.
Dì, che fa guita, e prode;
E come in guerra trionito fovente;
E come in Gerra trionito fovente;
Eu degl'invitti fuoi Campioni; e come
Vinter quefti con l'armi cila col Nome.

Vinter quetti con l'armi ella col Nome .

VIII. Scrivi, che poi per fupera fe fteffa,

E gli etempli ofcurar vecchi, e novelli,

Fe il gran rifuto, ond effa
Il divin culto, e'l Vaticano adorna .

Scrivi, che foi per lei più illultiri, e belli

Splendono i fette Colli, ov' or foggiorna ,

E per lei gonfio, ed ebro

Va d' alta gloria il Tebro.

Scrivi, che fe'l piè move, o'l guardo gira ,

Deffa Virtute , e lpira

Maeffod clemepas ; e pat, che.Roma

Dal fero popol doma

Coll' acquilto di hei gli antichi infulti

Vendichi appieno; e in vendicargli efulti .

VIII. Non vedi tu , com ella i facri allori

Di fua man pianta, e alleva; e come dona

A i Cigni più canori

Vocc, e fiprito agl'Ingegni? Odi la Fama,

Odi la Fama, che di lei ragiona,

El più ne tace, e te in foccorfo chiama.

Scrivi tu dunque, fivela

Quel vivo Sol, cui cela

Soverchio lume, e ponlo in alto, e'l mostra
A i Re dell' età nostra.
Ma le mie luci di tal vista vanhe

Quando fia I di che appaghe?

Io di Febo i destrier già sprono, e pungo
Con mille voti, e penne al tempo aggiungo.

con multi-contemplate augusta Cangene, be credute poterfi pronunziare, che l'Età nostra non abbia motto da invidiar l'antiche, e oltre a cò ci ella possa propagatasi di vividia a quelle, che banno da nascere. Sublime ne è l'argomento; ma più sublime ancora ne è la Stile . Da per tutta si sente un forte Poetice , una fecondità ammirabile de penfieri , quale io ritrovo in pochi , e un sapore , e Gusto sanissimo . Laonde chi legge, comincia sul principio ad effere investito dallo stupore, e maggiormente gli avvien ciò nel cammino , e ful fine , fenza fentire stanchezza dal viaggio , che pur non è corto . Se miriamo l'architettura del sutto , ci è dentro una giudiziofa condotta, ed unione, benchè tante volte si cangi mesodo. Ci è denero un raro artifizio, mentre il Poeta nella confessione della sua imposenza a lodar Cristina, accorramente va mettendo le lodi di lei in bocca altrui, altamente encomiando, allorche protesta di non aver tante forze per farlo. E se poi si contemplano ad una ad una le parti di quefo susto, anche in susse si trova una maestosa splendidezza di concessi sodi e vari, e una magnifica armonia di verfeggiare, quanta n'ebbero i Greci, e i Latini nelle lor. felicissime Lingue . Ma spenialmente cresce la bellezza di queste parti alla nona Stanna, la quale unisamente colle due feguenti siene una nobilissima Poetica descrizione di quante Arti e Scienze sapea la Reina. Il fine della dodicesima Seanza, e suesa la eredicesima in genere di Poesia sono cose pregiatissime . Ma sarebbe necessario un Comanto ben lungo per dimostrare a parse a parse ogni pregio di questa Cannone, la quale è da me tenusa per un perfessissimo parso e spero, che da sussi come sale saed venerata, senza por mente ad alcune lievi difficultà, che potrebbono sarsi a qualche passo, e nominatamente a ciò, che si dice d' Areuro nella St. VI. 

#### Dell' Abate Antonio Maria Salvini .

DEr lungo faticoso ed aspro calle. Perchè la sbigottita Anima mia Smarrita non 6 perda in questa valle, E-confusa non manchi a mezza via; Bellezza l'accompagna, e polío dalle, E forza, e lena tal, che a questa ria Terra voltando ardita un di le fpalle Giunga a scoprir quel Bel, ch' ella defia. Giunta ch'è l' Alma a vagheggiar' Iddio, Bellezza, fida mia compagna e Duce, Le dice in tuono umil, Bellezza, addio. Bello fopra ogni Bello a me riluce; Più non cerco altro appoggio, e non defio; E cieca m'abbandono a tanta luce. Poesico per se stesso è il dire co Plasonici, e col Petrarca, che le Bellezze Crease . Sono scala al Fattor, chi ben le estima.

Que feticemente i amplifica, s. abbellisce, e si sa divienir picamente Poesice un sel conveste coli imagiana la Bellezza qual guida aumaia, conducente le Anima e Dio. Seavissma limmagine si pos quello del prima Peraesto, con cui si dal congedo alla Bellezza cecesa; macstrevale è il periodico giro, col prima Quadernain, che i intriccia col secondo e un soci del dispirato.

## D' Angelo di Costanzo.

Uella Cetra gentil, che in fu la riva
Cantò di Mincio Dafini, e Melibeo,
Si, che non lo, se in Menalo, o in Licoo
In quella, o in altra eth fimil s'udiva;
Poiché on voce più canora, e viva
Celebrato chibe Pale, s & Arifleo,
E le gennd'opre, che in efisio feo
Il igran figiuol d'Anchife, e della Diva;
Dal fino Pattore in una quercia ombrofa:
Saerata pende, e fe la muoye il vento,
Par che dica luperba, e disidegnofa;
Non fia chi di roctarmi abbia ardimento.

Che, se non spero aver man sì famosa,

Del gran Titiro mio sol mi contento.

DEI geau puffe Composimento entral in ifebiera co primi, o fi confideri la grand atte e difficultà di attaccate e confuere tastes il los argonatro in un folo periodi (n), o fi cipatri la nobilità qualifici della Siste, o fi contempli quella piristifilima limmagine Fantafica del primo l'entra primo della siste, o fi contempli quella piristifilima limmagine Fantafica del primo l'engate, alla quale viva diverso una asso mesa raggandezude Costiga.

( a ) Di condurre tutto il suo argomento in un solo periodo, ne sono gli esempli nel Petrarca, nel Casa, e nel Ringraziamento di Catullo a Cicerone

#### Dell Aresino .

Di fiammeggiane porpora veftira
Era la mia celefte immorsal Dea;
Che nel volto, e nell'abito parea
Allor'allor dal Cielo, effere uficita.
Tutta fra fe di fe fiffa invaghita
Con tai. fembianti i begli occhi volgea,
Ch' in lei diviamente fi wedea
Behl'a con leggiadria efserfa unita. (a)

Iο

Io con la mente all'usato infiammata
Avea stupor di contemplaria, e gioco,
Ch' era pur cosa oltra natura ornata.
Seco era Amor, che a me sidegnato un poco
Dicea gridando: Guarda, anima ingrata,

(a) Bibli en leggis-iri affeli saire. ) Parmi migliore armonia, che il dire i teggisdrie con silutes. Primanente; effendo un Sontton, nobile, charro e naturale, Pelatra
prebe più dell'anno, per confegorate un non sò che d'afferato; Bibli allo 'neontro è
più feccione, pianto, el e quelle solida prima signita. Peri until c. en reclosari colla legpiù feccione, pianto, el e quelle solida prima signita. Peri d'until c. en reclosari colla legdel verb fa un più armonisol isono con quelle più vocali; che beltate con una folia vocale;
ed si più in merza alla senole; esto appi der e che timon in fasono isono. Opennio, e in
surera inferen che più vocali inferen tanno dioctera: — Area fiquer di centropiaria, «
morte: Dami Forer cramavale of Copfus; il rito, lo leberro, la giòsi, con rato. Orazio di ve
rette: Dami Forer cramavale of Copfus; il rito, lo leberro, la giòsi, con con con-

nece: Quant Feas creamvolat & Capala; il rifo, lo leberno, la gian. Orazio di Venece (b) Mifterobbe di non loper diffunçure i faffi dal pane e) Il nostro proverbio dice: il pane da faffi il Latini qual dipitati sea lugirist.

#### Del Cav. Marino .

K k

D Ico ad Amor: Perché I tuo firal non spezza
L'animano diaspro di costei? (a)
Indi allo Sdegno: E tro, se giorto sei,
Come mi lasci amar chi mi disprezza?
L'un così mi risponde: A tanta asprezza
Son già tutti spinata i dardi miei.
L'altro poi mi soggiunge: Io non saprei
Giammai farti obbliar tanta bellezza.
Che farò dunque in mia ragion consso?
A voi sol mi rivolgo, o Tempo, o Sorie,
Che di vincere il tutto avete nu sol.
Non pensar (v'olo dir) che delle porte
Delle Perstras Persia Tom.s.l.

Dall

Dell'armata prigione, ove sei chiuso, Abbia le chiavi in mano altri, che Morte.

Questo ne val ducento altri del medessono dutore. Dice mostro, e lo dice bosissimo. Il Vero ci è con gren gentilezze, e novirà vossito dell'immaginativa Poetica. L'Inverezione è continuata con brio, con ottima legature, e giudizirà diritto. In somma io qui non so trover cosa, che mi dissinatio, anzi travvo tatto, che mi piace alsossimo anzi travvo tatto, che mi piace alsossimo.

(a) Dise ad Amor: preché il tuo fital nos frecus L'animato diafpre di coféti?) Quefio animato diafpre è usu mettofra poco confolata. Longino non la pullerchée; a cui par freddura il dire: Bibliatea animata. Diste nelle Rine, quando diffe aprila selle piètra; E vofie fue perfone d'un disfpre: la più piarvole nell'esprenne, asconché nel principio della cassone il falle debitanza di volte effet rafpro nel los parlate.

## Di Francesco Redi.

Onne gentili, devote d'Amore, (a)
Che per la via della pirch paffare,
Soffirmatevi un poco, e poi guardare,
Soffirmatevi un poco, e poi guardare,
Se v'è dolor, che agguagli il mio dolore.
Della mia Donna rificda en clore,
Come in trono di Gloria, alta oneflare,
Nelle membra leggiadre ogni beltate,
E ne begli oschi angelico fplendore:
Santi coslumi, e per Virtir biadianza,
Baldanza umile; ed innocenza accorta,
E, foor che in ben' oprar, nulla fidanza:
Candida Fè, che a ben' amar conforta,
Avca nel feno, e nella Fè coslanza;
Donne gentili, questi Donna è morra.

( a ) Donne gentili , devote d' Amore , che per la via della pietà paffate : ) Imitato da Dante:

O voi, che per la via d'amor passate, Attendete, e guardate, S'egli è dolore alcun, quanto'i mie, grave.

# Di Angelo di Costanze.

P Oichè voi, & io varcate avremo l' onde

Dell' atra Stige, e farem fior di fpene,
Dannati ad abitat l'ardenti arene
Delle valli infernali; inne, e profonde;
Io fperreri, ch' affai lievi, e gioconde
Mi farebbe i tormenti, e l' alpre pene,
Il veder voftre luici alane, e ferene,
Che fipperbia , & ildegno or mi nafconde, E
voi mirando il mio mal fenza pare,
Temprerelle i dolor de martir voftri
Con l'intensio piacer del mio penare.

Ma temo, oime, ch'effendo i falli nostri,

Per poco il vostro, il mio per troppo amare,

In forte ne verran diversi chiostri.

Non perché aismo in ogni parte de fiimi, ma perché alevi la fiimano tale, be qui repportate al préçute Sonetse. Secondo la Filosfia, e il
divisto de Pecis innamorati, può effere gevalifismo delivie à pece vinamere.
Nondimento a me non pare gran delicatezza e d'afferto, o di Gindrio il
cacciar cul firenamenta e, ferna confolozione alema la fua Donna all fuferro. Sensa che be la fieffa limmagine un certo serro, fe puna vui fi via
fetto, che affoga im parte il bello Pestico, maccade il fiaggesto all Arte medefima. Prefrindendo da ciò, l'Arte qui è malsa, effendo il raziocinare ingegnossifimo, e riuscendo il Componimento a maraviglia ben sirato e conchique.

Dell' Abase Giovam-Mario de Crescimbeni .

Brindis ad Erasto Mesoboatico Pastore Arcade.

D Ammi, Nife, quel bicchiero Di Criftal fino di Monte: Vendicar mi vo' dall' onte Di Rovaio (a), che sì fiero Soffia, sbuffa, e mi martella Infin dentro le cervella,

Kk 2

Voglio quel, perchè gli è vafto
Un fommesso, e al par prosondo;
Ed un Brindis giocondo
Su facciamo al nostro Erasto,
Alma d'oro, schietto core,

Del dover grand'Amadore.

Non vi mescer quel Vaiano,
Che par proprio fologgiato:
Egli è troppo delicato
Contra il crudo Tramontano,
Che al Vernotico sa scomo;
Ed io stesso i vidi un giorno.

Al Vernotico possente,
Ed al Greco audace d'Ischia,
Che a mio prò, mentre quei sischia,
Soglion lega far sovente,
E schierar truppe e drappelli
Di socosi spirielli.

Fa di scerre un vin così,

Che sovrasti all' Acquavite,

O che almen sia d'una vite,

Che produce Rosoli.

Forse, forse è di tal sorza

La terribile Malorza.

Che? Malorza: al Rege Ibero
D'uve traggonla pregiate
Le Canarie fortunate:
Vino indomito ed altero,
Gui fogliam chamar talora
Per ifcherzo la Malora.

Recal toflo: ed è quel Tino,
Che donomni il gran Grateo.
Egli è vero di Lieo
Sudor vivo, e non gli vino:
Non glà vin, ma a gran ragione
Liquefatro Sol-Lione.

Sol-Lione, fuoco, fiamma
Sempre viva, fempre accefa.
Qual miglior pofs'io difefa
Mai bramar, s'ella m'infiamma?
Ella s'armi, e l'empio Vento
Soffi allora a fuo talento.

Ma già colmo il nappo fpuma: Vedi qual pronta e leggiera Di fiammelle ardita fchiera
Manda all' aria, ed arde, e fpuma;
E tal vampa intorno flende,
Ghe gha l' aria ancor s' accende.
Or mio dolce Eralte caro,
Che onor crefci al Regal Tebro,
Il tuo nome allo celebro,
Il tuo nome illoufitre e chiaro;
Mentre pien d'amor d'uvoto
Quefto nappo per te voto.
Il mio ofsequio prendi a grado,

O Campion di Febo invitto.
Se il tuo nome fa tragitto
Ove l' yom giugne di rado,
Seco tragga, Amico, il mio:

E immortal divenga anch'io.

Non comportando questa Raccolas, ch' io resporto de' Componimenti troppo lunghi , e volendo pues dar qualche faggio dello Stile Distrambico , ho
fecto questo corio Brindis, il quede ne partecipa alquanto. Per vierto proprie di alfarto Stile noi contiamo i falti side Peate da un oggetto dal stero,
un'ingegroso distrativa , il mostrar d'esfere rapire fueri di fe per qualche
volenta algunen, le Figure sprinsel, e Resifessioni sizzarere, le parde composte, la varieta de versi, e de metri, e altre simili cose. Non ba permosfo la breviat di quesso Componimento il metrere in pratita tame proprieta .
Communiciò in al proo sitto noi rimiriamo un france passeguere per molto se
getti, un riflettre brezzero sopra diversi vimi, Metasfore , e Iperboli Distrambicho , di derio presi, che sommunicane commendano trati il lavore
rambicho, di derio presi, che sommunicane commendano trati il lavore.

( a ) Di Rovaio che sì fiere . ) Rovaio è il vento Tramontano ; quafi da un Latino: Bortarius. E mi martella. Virg. Borene penetrabile frigus.

### Del Petrarca .

Evonumi il mio penfiero in parte, ov'era Quella, ch'io cero, e non ritrovo in Terra. Ivi fra lor, ch'i terzo cerchio ferra, La rividi più bella, e meno altera. Per man mi prefe, e dise: In quefta fera Sara' ancor meco, fe'l defir non erra: Io fo' colei, che ti die tanta guerra (a) E compié mia glomata innanai fera. Mio ben non cape in intelletto umano:

Te solo aspetto, e quel, che tanto amasti,

E là giuso è rimaso, il mio bel velo.

Deh perchè tacque, e allargò la mano?

Che al suon de'detti sì pietosi, e casti,

Poco mancò, ch' io non rimasi in Cielo. (b)

Fra tusti i Sonetti del Petranca a me fuol parere questo il più bello, o almeno il più spiritofo. E pieniffumo di cofe, e di cofe suste eccellentemente penface, e con sclictati non minoro sperefle. Novelliffumo ne è l'avenzione, e sopra tusto ba un non so che di celeste I ultima ammirabile Terzetto. Cercando in una volta, se mai nulla portife opporsi a col perfetto Camponimento, mi parve potersi dire. Primeramente non essere consissilo il for qui Lusare unexzo Cristiana, e mezzo Pagana, mella nel primo Terzetto parla della refurerezion de cerpi, e nel primo Quadernario si dice col parer de Contili, co alla alberga nel Cielo di l'ene e, sificome nutti gli Spossivo consissimo della nel primo Increate parla della refurerezion de cerpi, e nel primo Quadernario si dice col parer de Contili, co alla alberga nel Cielo di l'ene e, siccome nutti gli Spossivo consissimo consenvolte a Lusar Besta, in cui in no dobbiano luparer nel poer mè punto di sparobia. E di satto altrove la medessima, apparendoli in sogno, de chimmata

Piena d' umiltà vota d'orgoglio.

E in terme luege potra apparire qualche equivoxe o ofenital in quel dire; fe'l defit non etta: percecchè non si conosce 1910, se si porisi del elevito di Lutra, o di quel del Petrotra. E probando del destatti del Petrotra (come io credo che debba instruders) non devvebbe esta in guama des desferando, o selvudo che avocra i cattivo bramano di apsifere al Civila depo morte, benché factimo axioni contrarie a quesso lor desiderio. E parlambo del del desferto di Lutra (come per cassione del Tempo refente parrebba verissimile che devesse per come per cassione del Tempo refente parrebba verissimile che devesse, en come per cassione del Tempo refente parrebba verissimile che devesse, en come per cassione del Tempo refente parrebba verissimile che devesse, en come per cassione del Tempo refente parrebba verissimile che devesse, en come per cassione del Tempo refente parrebba verissimile che devesse, en come per cassione del Tempo verissimile che devesse delle resultativo del se devente del come de contrare del persona si un super come del c

(a) In ficulti, the ti till tanta garma. Ini fon lor the 1 terus cercita from a La ricidige uno firetto rigore, raichè non vi il lenta nente di Papanelino; effendo fiasi i primi clemplati e modeli di lopecia i Pagane. Di qui è e, che incresso le Music come quelli; allabono a rici modeli di lopecia i Pagane. Di qui è e, che incresso le Music come quelli; allabono a Pocitico, assorteb fiano Crilliuni; poichè quelle formole fino d'alla garzia pozicia ammorties, e anno preduta la loro craterta, coll effete tano utare, e alorgo etc. I espiramore re dempio de Platonici, cella precibienta dell'anime, che feguitata di Origine, i lo fa in que per compositati delle con fina per che denne delle delle

che pefo: ma il Poeta, interrompendo talora quegli fuoi spiriti accensi, a se ritorna; quella del terzo Cielo è una feappata , una ufeita non avvertita , che ha voluto licenziofamente a maniera di poeta affegnare dopo morte un luogo diffinto agli amanti, come il bofchetto negli Elifit piani, presso Virgilio; e l'aspettare l'anima di riunirsi al suo corpo, è una seria rifles-sione espressa dalla nostra santa credenza. Le Muse dicono, come dice Esiodo, delle cose vere, c delle false ancora, che somiglian le vere.

( b ) Poco mancò ch' io non rimassi in ciele. ) Ho osservato, che i Sonetti, che siniscono in una di queste parole, Cielo, Dio, Mondo ( perchè son parole significative di cose grandi, e il popolo guarda alla chiufa, e alla voce finale del fonetto, confiderato da quello come un Epigramma arguto, e secondo l'Lica Marzialesca ) fogliono, dico, questi tali sonetti riporta-

re applaulo.

#### Di Firolamo Gigli .

Ortuna, io dissi, e volo, e mano arresta, (4) C' hai la fuga, e la fe troppo leggiera:

Quel, che vesti il mattin, spogli sa sera; Chi Re s'addormentò, fervo si desta.

Rispose; E' Morte a saettar sì presta;

Si poco è il ben; tanto è lo stuol, che spera, Che acciò n'abbia ciascun la parte intiera,

Convien, ch'un'io ne spogli, un ne rivesta.

Poi diffi a Clori; almen tu fii costante,

Se non è la Fortuna; e amor novello

Non mostri ognora il tuo favor vagante.

Rispose: è così raro anco il mio bello,

Che, per tutta appagar la turba amante, Convien, ch'or sia di questo, ora di quello.

Più degli altri conoscerà la bellezza di questo Sonetto, chi è pratico dell' Antologia , cioè della Raccolta degli Epigrammi Greci , e gusta le invenzioni gentili de' Lirici ansichi. In effesto mi par esso composto sul modello di quegli. Oltre all'invenzione però, che è nuova e leggiadra, si ba qui da ammirare una virsu , che è propria di pochi. Ed è quel dire santi fensi, e abbracciar tante cose in così poco spazio, senza affettazione veruna, con facilità, e chiarenza di Stile, e con vaga naturalezza di Rime .

( a ) Fortuna , ie diffi , e volo , e mano arrefla . ) Arreftare il volo s' intende fubito , perche la fortuna è alata , di cui diffe Orazio : Et celeres quatit Pennas - Ma la mano della fortuna non eosì a prima vista si comprende; alla quale poi si sa corrispondere la fede, si secome al volo la suga. -- E amer novelle Non mostri ognera il tuo saver vagante. Questo è detto con franca felicità.

Del Petrarca.

P Affa la nave mia colma d'obblio (a) Per aspro mare a mezza notte il verno

Infra Scilla, e Cariddi; & al governo Siede'l Signore, anzi'l nemico mio. A ciascun remo un pensier pronto, e rio,

Che la tempelta, e'l fin par ch'abbia a scherno; La vela rompe un vento umido eterno Di sospir, di speranze, e di desio.

Pioggia di lagrimar, nebbia di idegni Bagna, e rallenta le già ffanche farte, Che fon d'error con ignoranza attorto.

Celanfi i duo miei dolci ufati fegni.

Morta fra l'onde è la ragione, e l'arte, Tal, che incomincio a disperar del porto.

Per un' Allegoria ben sostenuta e guidata, col fine di significar l'inquieto flato d'un' Amante poco fortunato , questa è creduta eccellente ; ed ba lopra susso da capo a picdi un' andamento (b) maestoso di versi , che non à si frequente nell'altre fatture del medesimo Artesice. Contuttociò a me non piace molto quel colma d'obblio , per dire che la sua Nave , o sia l'Anima sua , è dimentica di se stessa , o de passati pericoli . Ne pur piace ad altri , che le speranze e i desiri rompano la vela della Nave d'un' Amanse , che solchi il mar d'amore ; poliche questi affessi son favorevoli e dolci agli amanti , ed ingolfano , o portano avanti la loro paffione , e non l' arrestano. Lascio, che sia poco ben desso, che la nebbia rallenti le corde · farte , facendole effa anzi flar più sirate , perchè se è errore , è del Petrarca , non come Poeta , ma come Fisico . E dico più tosto , che le farte , le quali sono d'error con ignoranza attorto , banno bisogno d'un buon Comento, affinche appaia una convenevole simiglianza fra le corde d' una vera Nave , e quelle della Nave immaginata dal Poeta . Sono le corde una de più necessarj ed unili stromenti della Nave ; e quelle della Nave Fantaflica , fe fon composte d'errore astortigliato coll ignoranza , non possono effere , se non istrumenti sempre dannosissimi . O s'altrò intende il Poeta di dire , egli non si lascia molto intendere . In somma io conchiuderò colle parole del nostro Taffoni : E' de' migliori senz' altro questo Sonetto; ma non è già incomparabile , come lo tengono certi cervelli di formica , a' quali le biche paion montagne .

(a) Paffa la nate mia. ) Queño Sonetro del Perrarca è una allegoria continuata; e pare che gli abbia dato motivo quella Code d'Orazio, allegoria pure continuata della nate i mendendo per avventura della Repubblica, o di Brato, a cui cifa Ode è indirizzata: O navita referenzi i mare te navel' ficilet.

wir referent im mere te navie Fleifer.

(h. ) Die (in de Souttor) Fleife Ir nove mie eelne g eldbie ; elvegli he four tutte de (h. ) Die (in de Souttor) Fleife Ir nove mie eelne g eldbie ; elvegli he four tutte de meelmon errefere. Et titte oli dettor, the non ben convengante, nel in una fola teliderza fanno dimora, is de meel elvegli elve elvegli elvegli elve elvegli elv

che la fius naues, e fiu l'amina fous, e dimentaire als fe fluffes e de Juffesi personal. Scito Empirio, che ha lacitation à bei monument ideal fisiolnes degli Settutes, o cogiam dure, Conbieratoris, ich pomendo in blancia nelle quithon fisioloche le ragioni di quà e di la, e vederende che da numa parte de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio d

For thomas di tech morei caro;
Ma di tropple, e di miferio maceo
Laggava, e torno poi, mile e ponite.
Laggava, e torno poi, mile e ponite.
Laggava, e torno poi, mile e ponite.
La della edigenti caro;
Ma viver mon lopmado angulo e paro
Racconia il figoso e'l mor rijeta andito.
Lafpra d'admere, e fortuscuol unda,
la cui rundi poro una che adpirea,
la cui rundi d'alla primi priglia norme,
Estas mi vavani dal fran priglia norme,
E mo viche poi amere, ma li giocoda

Spens en effet, e fommis adarei il perta.

The corraner Le marce ciana e debta e i entre le l'amina d'uno amante, la quale tretta per l'elle e l'amina d'uno amante, la quale tretta per l'elle e l'amina d'uno amante, la quale tretta per l'elle e l'amina d'uno amante, la quale tretta per l'elle e l'amina d'uno amante la lia contra l'une certe mercantia, che di domanda, Dimonentanta tanto di fe, che del leco de fue i lande l'experita cantà dello amante. El trevibre certe magna perire bosa. Ha un fol penferre di piacre all'amante : uttro d'un entre l'elle e l'amina de l'elle e l'elle e

Con contrapposit ei vien listi a difendersi , Che di quà, në di là , pendano un pelo. Lodas, che in manegai e figure : Oh questo è belio: Bel? Dio ve l'erotani; Me moveranne adunque, e, se scapparo Un dal naufragio casti e, io tratrò tuore Una miler carazzia porti il 1000, e casti? Piagnerà vere, e non studiate lagrime Chi mi vera bierar con la almento.

Chi mi vortà piegar con fuo lamento.

I contrappolii fono belli e buoni; ma: non erat bie locus.

#### Del Perrarca .

Hi vaol weler quantunque pob Natura,
El Ciel tra noi, venga a mirar coftei,
Ch' è fola un Sol, non pure agli occhi miei,
Ma al Mondo cieco, che yirtù non cura.
E venga tollo, perché Morte fura
Prima i migliori, e lafcia flare i rei:
Quella è alpettata al Regno degli Dei.
Cofa bella mortal paffa, e non dura.
Vedrà, s'artiva a tempo, ogni Virtute,
Ogni bellezza, ogni real collume
Giunti in un corpo com irabil tempre,
Allor dirà, che mie Rime fon mute,
L'inegeno offico dal fouverchio lume:

Ma, se più tarda, avrà da pianger sempre.

Pochi Sonetti del Petrarca ci fono , che pareggino , e niuno forfe , che avanzi questo in bellezza. Lo reputo io una delle più sublimi cose. che s'abbia la Lirica nostra : tanto è ripieno di pensieri Poeticamense mirabili ; tanto è ben sirato ; non potendosi ne con più forza , ne con più arte far comprendere la straordinaria beltà sì esterna, come interna di Laura . E queste viriu spezialmense risplendono ne due Quadernari , e più ancora nel secondo , nel quale entra il Poeta con un passaggio nobilmente affertuofo . -- Questa è aspertata &c. Cost mi piace di leggere , e cost credo che abbia scritto il Petrarca , senza confondere questo verso col seguente, la tenerissima e gentil sensenza del quale va lesta da se stessa . A me non reca noia quel Regno degli Dei , quasi pecchi di Gentilesimo ; imperocche pud il Poeta , come ba faeto altrove , ufar le opinioni della Gentilità , purche non usi nel medesimo sempo le sacrosanse del Cristianesimo . Senza che può appellarsi anche Cristianamente il Cielo Regno degli Dei , perchè regnano colà i Santi , chiamati Dei ancera dalle facre Carte in fenfo Mesaforico .

## Di Francesco Redi.

L Unga è l'arte d' Amor, la Vita è breve, Perigliofa la prova, afpro il cimento, Difficile il giudizio; e a par del vento Precipitofa l'occasione, e lieve. Stede in la Scuola il fiero Maftro, e greve Flagello impugna al crudo utizio intento; Non per via del piacer, ma del tormento, Ogni diferpol fuo vuol che s' alleve . Mefce i prempi al gaffigo, e s'empre amari

Mesce i premi al gastigo, e sempre amaci I premi sono, e tra le pene involti, E tra gli stenti, e sempre scarsi, e rari.

E pur fiorita è l'empia Scuola, e molti Già vi fon vecchi; e pur non v'èchi impari: Anzi imparano tutti a farfi ftolti.

Gemiiffima riefe e entrata di questo Sonetto per lo buoni uso dell'Afferifimo di Ispocreta: Con ran focuità com chierezza continua, e con pari leggiadria si conduce maesfrevolmente l'allegoria, e natro di Componimento con el pine. Ha il quarto verso un bel venzo del funo delle parole, corrispondente all'internatione del fenso; e la Chiasa inaspetata mirabilmente i attaca al resto del corpo. Nol paraguono all'ameredente del Petrera, bafemaloni di dire, che questo la Sille mezamo mi pare uno degli ostimi.

#### Di Gabriello Chiabrera.

Ra duri monti alpestri, Ove di corfo umano (a) Nessun vestigio si vedeva impresto: Pe' sentier più silvestri Giva correndo in vano Distruggitore acerbo di me stesso. Dal gran viaggio oppresso Io movey orma appena, Affaticato, e ffanco; E nell'infermo fianco A far più lunga via non avea lena; Tutto affetato, & arlo, Di calda polve, e di fudor cosparso. II. Quando foavemente Ecco a me se ne viene Amato risonar d'un mormorio Volsimi immantenente;

Nè più chiare, o ferene Acque gir trascorrendo unqua vid io. Fonte di pieciol rio Fra belle rive erbole Discendea lento lento. Il rivo era d'argento, E l'erbe rugiadose, e odorose Per la virtà de' fiori, Fior, ch' aveano d'April tutti i colori. III. Com' io sì vinto, fcorfi Il puro rufcelletto, Che di se promettea tanta dolcezza; Così rapido corfi, E già dentro del petto Sentia di quell'amabile freschezza. Oh umana vaghezza Ben pronta, e ben vivace A' cari piacer tuoi, Ma ful compirli poi Rade volte non vana, e non fallace! Laffo, che posso dire? Cinto , è di mille pene un fol gioire. 3 IV. Su la bella riviera Bella Ninfa romita Si facea letticinol della bell'erba: A rimirarfi altiera Per bellezza infinita, E per fregi, e per abiti superba. Come mi vide, acerba Gli occhi di sdegno accese, E cruda in piè levoffi; E di grand arco armoffi La man finistra, e con la destra il tese.

E prefe mira, e disfidommi a morte.

V. Io riverente, umile
Mi rivolgeva a' preghi,
Tutto in fembianza shigottito, e fimorto.
Alma Ninfa gentile,
Perchè à c'armi, e neghi
Un forfo d'acqua a chi di fete è morto?
Mira, che appena porto
Per quefti monti il piede;
Mira, ch'io m' abbandono.

Quanto potea più forte,

Che fosse il gioir corto:

E'brevissimo in terra ogni conforto.

Qual fue l'intervione segreta dell'Autres in questo Componinento, a me non givora di nvossigare, e vorrei che poco importasse adirri. Ma qual su a bellezza ne versi, a me sembra tanto palese, che per avvoentura è supersituo il vossere additarsia agsi occiò altrui. Nulladimeno dirà, che qui può mamirarsi un incomparabile unione dello Stil venusso des grande, spirando l'avvoentute siviievaza di questa Composizione anche una maessi da marona. Dirà che il nuverzione è leggiadrissima, e tale, che inten sovventure insigno al sine sossegia animi de Letrori. Dirà standmente, che il tatto è con vivuetti e grava espresso, e che più delle altre mi diletta la quarta Stanza, e appresso anora sotteva.

(a) Ore di enfe amma Nelfan milita fi natura installa. Institut da qual lometo del Perrica, a), tre commant i Sue, a pendifici poi deferir canifica milita qual lometo del Perrica, a), tre commant i Sue, a pendifici poi del describito del professor de la perchanica del ator, cio de di un bellificamo vece d'Orner, perfici cui Bellericonte e proprietamiento i supura marini, cio del di un bellificamo vece d'Orner, perfici cui Bellericonte e proprietamente da Tullio — 15te fanor nor adare, semanto viglique visiona. La prima parte di qualto vecto be stepetio li Chieberta con dire: — Diluggiure acerdo di un fidifi. Sano ripius are alare, non diciamo ballamente: beccassi il tercelisi: the vir alle virta del medicino fenimento.

(b) Care alle muse) Orozio: Music amicus.
(c) Sgombra, e Ninsa, s, l'asprezza: Noa risplende sacinta alta bellezza.) Con quella fentenza insespetata come ha vreso bene l'aria di Pindaro? Simile è quello d'Orazio: Param

fepulte diffat inertes Celata virtus .

## Di Bernardo Taffo.

Deh perché contra l'empia invida Morte Cagion del mio, e del tuoi tanti mali, Non adoprasti, Amor, l'arco, e gli strali A guila di guerriero ardino, e forte? Morta è la donna mia; con lei son morte Le tue vittorie; or senza cele che vali? Spente le faci, e spennacchiate l'ali, Cosa, non troverai, che onor ti porte. Tu dovevi morir ne suoi begli occhi, Poichè nel suo cader cadder con lei L'alie tue glorie, e gli acquistati pregi. Vedi d'intorno sparsi i tuoi trosei, Quasi bei sinor da freddo gielo tocchi; Ne più sia chi conore, o chi ti pregi.

Non è Sonetto massiccio; ma tuttavia ba alcune belle grazie, ne Quadernai spezialmente. Se la Chiusa sosse missilore, e più spiritosa, ne sentirebbe gran vantaggio tutto il Componimento. Ma il dire

Nè più fia chi t'onore, o chi ti pregi,

olse:

oltre all avere un non so che di melenso, mostra anche un estrema povertà dell'Autore, nulla contenendo, che non sia stato detto nell'amsecedense verso

Cosa non troverai, che onor ti porte .

(\*) Il spetto del Tuso Padre è Come leglipon effert i lui fatti in sitai giorque et l') nel gener leggistro, che i Greci dicono passero i Latini eleganti; ma la chini sice se gravillima e chè une Espisocena, pella lus naturalezza, e simplicità di gran poli Neglio Es che significanti poli ma cono e, che in i pregio i Vigilio Es qualquam Monan Joseva indente? Despis bei for de fraldo giuto neche: mitato da Dante, Quali i promi dal mottoro giula shi man, e chashi priste i fol gi ribilinarea; con quel che feque. — Cofa nen reversai che ser is parse. Qual dice della cole: — Ne più fia chi l'annre, o chi si pregi. Qui dice della períone,

#### Di Carlo Antonio Bedori .

Uel puro Genio, a me Custode eletto, Lucerna a i passi, e siamma a i destr miei, Donna mostremmi un dì d' orrendo aspetto, E accennando mi disse: Ama Costei. Come, tosto gridai, l'acceso affetto A sì funssii rai volger potrei?

Ben' io ravviso il mal gradito obbietto: O questa è Morte, o vive Morte in lei. Sotto quelle sembianze, ingrate a voi,

Vive Morte, ci risponde, e Morte è quella, Deforme, ahi troppo, a i ciechi sensi tuoi. Fissa, poscia soggiunse, il guardo in Ella;

Un' altra diverrà, qualor tu vuoi. Il Giel pose in tua mano il farla bella.

Per l'Invensione pellegrina, con cui fenfichimente voire qui resprefentesta dalla Fantafia una Verrid Teologica e morale, affaiffirmé à la preszarfi queflo Sonetro. Quanto al primo Quadernarie, il travovo io letocrato con viuxiti à e poffeifo de Maefire. Nel fecondo, fe mon a qualche troppo fevero Cenfore portobe difficare il contrappofto del quanto verfo. La Chuful à hobitiffima. — Ingrate a voi. Nuno bifogno di Rima ba, credo io, fatto qui cattrera un voi, mentre fi parla ad una fola perfena, percèb facilmente appare, che si fattomitende ingrate a voi mortati. — Il guardo in ella, alcuni efembji d'ella in cafo obbiquo si travoumo, presso cecclienti Autori, e in versi salona de genzia il valerfeno.

#### Di Andrea Navagero.

Onna, de' bei vostr' occhi i vivi rai, Che nel cor mi passaro,

Con

Con lor subita luce Amor svegliaro, Che si dormiva in mezzo del mio core. Svegliossi Amor, ehe nel mio cor dormia,

E i bei raggi raccolfe,

E formonne un' Immagin si gentile, Che gli spirti miei tutti a lei rivolse.

Questa allor tanto umile

All' Alma si mostrò, si dolce, e pia, Che perchè voi mi siate acerba, e ria,

Tanto è dolce la spene,

Che dimora nel cor, che di mie pene, E di ogni mio dolor ringrazio Amore.

Può contarii fra i più limpidi e ben condotri Madriali. Quì fenza fasto ferve la Fastasia a dipingere un bel Vero, e lo dipinge ella con sè vagbi, e naturali colori, che non può sentirne diletto chiunque ha didicatenza di gusto.

#### Di Antonio Tibaldeo.

Statua di Beatrice fatta innaluare da Leone suo Amante.

C He guardi, e pensi ? Io son di spirto priva, Son pietra, che Beatrice rappresenta.

Leon, che l'ama, e per amaria stenta, (a) Vedendo me, gli assanni in parte schiva.

Natura, e non tu fol, crede ch'io viva, E qual fia l'opra fua, dubbia diventa;

E spesso a gli occhi Amor mi s'appresenta,

Che ha il nido in quei di Beatrice viva.

Ma poiché me ritrova un duro fasso, Scornato ride, e va cercando lei

Col viso di vergogna tinto, e basso. E certo insusa m'avrian l'Alma i Dei

Per far contento questo Amante lasso: Ma stiman, che sian vivi i membri miei.

Es perché predure in meuxo quesso es idue seguensi Senetsi, ne quali appare tanta reauxusa di Lingua, e massimmente in questo, dove quel per amata sitenta è bassante ser venir la colica? lo li produce, non perchè il sutto lo meriti, ma perchè quacte parte me no par degna, come nel presente il setto di meriti, ma perchè quacte parte me no par degna, come nel presento i Letroi la vanita de Gusti, e qual fussi qua di celaro, che servamo nel Seeda quindicessimo. — E cercio milas Re. Ci bemos i Greci in simile suggesti assistante da pensieri leggiadri, e in qualche cosa sonita-

Della Perfesta Poesia Tom. II.

.

a questi; ma nos mai sì ardiri. E troppo ardimento, parlando in sentimento de Gentili, questo immaginare, che gli Dii si sieno cosanto, e per santo tempo ingannati.

(a) Less che l'ame, e per ameria fleuta.) Pare un pò bifio quello fleuta, ma è talta intitudi de l'esta de l'esta qualification ; ma non mencavan calora del freito, a de di forta. Vedi i Soserti dell'Attitudo, e del Carto. E erris reglia. Concetto limite a quelli, che fi leggno ne tanti diffichi Greci fatti fopra la Vitelletta di bronza dei famoli mingiatore Mirone.

## Dello steffo nel medesimo suggesto.

T U, che mirando stupesatto resti, Se s' innamora questa Immagin bella, Pensa, se, come ha il corpo, la savella Avesse, e i bei costumi, e i modi, e i gesti; So, che tutto insammato allor diresti: Tols i Scuttor la minor parte d'ella,

Abbagliato dagli occhi ardenti, e onesti.
Ben potria 'l Cielo, e sarebbe atto pio,

Mandare al marmo un' Alma per mia pace : Ebbe Pigmalion quel che chiegg'io (a)

O, s' una di lassù dar non gli piace, Torne a Beatrice (c'ha il suo spirto, e'l mio)

Uno, e locarlo in quest' altra, che tace.

Anor qui la Cibinfa è imbrogliata forte, il nella Gramatica per cagion di quest' altra, da cui la parde l'immagine è troppo lostana, e il per
lo frantmato, poichè dall' aver mansfuricamente Leone il fao fivitio in perot
di Bearice, non doves deduss' questa configuenze: adanque poò locassi in
guesto marmo uno degli due spiriti di coste; e in ovol la pietre una visa
vora, e naturale. Il rimanesci del Soutto, se se no vol la pietre una visa
Scultor in vocc di lo Scultor, ba de i ponsseri od affesti sclicemente vivoci,
e spiegari con gravia.

(a) Ebbe Piemalion quel che chieggio.) Il Petrarca. Pigmalion quanto lodanti dei Nell'imagine fua, se mille volte N'avesti quel ch' è sol una vorrei.

## Dello stesso nel medesimo suggetto.

Oftei, che viva in bianco faffo miri, Scolpir fece Leone; e a ciò fu fpinto, Perchè, quando fotterra il corpo effinto Sia di Beatrice, ancor Beatrice spiri;

E perche fian scusati i suoi defiri;

Che chi'n pietra vedra suo volto finto Dirà: non è mirabil, se su vinto

Leon, se visse in lagrime, e in sospiri.

Or pensa spettator, se l'amò forte,

Quando pose ogni studio, ogni valore In dar la vita a chi gli die la morte.

Una ha in marmo, una in carte, & una in core;

Resterann' una , se sian l'altre morte. Egli una, una Malvico, una se' Amore.

S'arre journeure non facesser i Poeti di quesse Gusse, momeno colt atimento loro, e con certa frendust di pensari non di rado fesici, I assistante propositi per a con con addomentata venne di certi astri Poeti, i quali dando miglior grazia agli altrui imporfetti parti, con posa faica possono fasseno none; e devineri ladri con benessias commen, e servas immor di golfico. O ras una tade utilità parmi che si posse commen, e serva immor di golfico. O ras una tada chi sec. Cuardans si longegini missini dalla pompa di questi ricercasi Con rapposi, che faidmutte cadono nel fancialesto, e quesso appunto può parer fancialesto, almeno oggisti. Il medessimo fratimento poten con acutenza mimor re, e con piul savienza adoperarsi.

# Dell' Abate Alessandro Guidi (a).

Nel pubblicarsi le leggi dell' Accademia degli Arcadi.

I. TO non adombro il vero Con lufinghieri accenti. La bella Età dell'oro unqua non venne. Nacque da nostre menti Entro il vago penfiero, E nel nostro desio chiara divenne. Spiegò sempre le penne La gran Ministra alata A i fochi d' Etna intorno, Ove, per provveder l'ira di Giove Sempre di fiamme nuove, Stancò i Giganti ignudi Su le fatali incudi: E per le vie del Ciel corse, e ricorse, Intenta sempre a' suoi severi usicj. Or, se del Fato infra i tesor selici Il Secol d'or si serba,

Mm 2

Certo so ben, che non apparve ancora Un lampo soi della sua prima Aurora.

II. (I lampo fol della fua prima Aurora.

II. Chiude noftra Natura

In mente gli autei femi,
Onde forger portian il Età beate.
Ma il fuo defir, ch'è cieco,
E incontro al Ben s'indura,
Da così bel penfiero la diparte.
Vedete, come in carte
Si ragiona di lei, che in feno accoglie
Tante feroci voglie,
E col loro Piacer fol li configlia.
Vedete, come a fe fempre fomiglia,
E come fipira all' Innocenza in petto
Lampi , e faville di vendetta, e d'ira;
E come poscia tesfe atroci inganni;
Velando di Virtute ancoi inganni;

III. Io non invan fu questo Colle istesso Al Popol di Quirino Un giovanetto Cesare rammento: Quei, che fi vide impresso Del bel genio Latino, E che un luftro regnò placido, e lento: Quegli, che poscia spense Ogni fua bella luce, e'l ferro mife Entro il materno feno, E guardò le ferite, e ne forrise. Quei, che la Patria infra le fiamme uccife: Sì che squallido il Tebro uscì dall'onde, E di Roma in veder l'orrida immago Stefa per l'ampia valle, Sospirando gridò; giunto è Anniballe Tutto di fangue, e di ruine vago, Su i sette Colli a vendicar Carrago. IV. Non, perchè 'l viver nostro

Giace Iontan dalle Citth superbe, E siede alle bell'embre, en riva i sonti, E non ancor sè mostre in riva i sonti, E non ancor sè mostre d'oro le fronti, Caldo dell'ire acerbe, E non cerca fregiar d'oro le fronti, Gin noi farrem men pronti, O impotenti a torbar nollro costume, E qual Passor fra noi tanto prelume, Che pessi di poter dentro le selve

Menar' i giorni fuoi lieti, e ridenti, Come le antiche, favolose genti?

V. Quel foave talento, Ghe sì ad amar ne accende, Io credo ben, che fcenda dalle Stelle: Vien da quei fanti Lumi. In cui sfavilla, e splende Il chiaro seme delle voglie belle : Ma giunto in quella parte, ove ribelle Forza s'infiamma, ed a Ragion contrafta, L' origine Celeste All' innocente ardor fola non bafta . Nuovo desio si veste, Ove fi alberga, e vive. Così talor Virtute Se pon ne'tetti de'Tiranni il piede, Senza fua gloria, e libertà, fen giace : Ch' ivi cangia costume , o pur soggiace .

VI. Il violento è torbido Sospetto
Anco in noi desta i fuoi pensfer feroci,
Che si vedrian di singue, e d' ira tinti,
Se non che lotto manuette voci
Vedan le fiamme in petto,
Però che Poverà gli tiene avvinti.
Ma da foverchio ardor potrian sospinit
Anco recarsi in mano il ferro, e 'l toso,
E sunchiare il bosco.
E se Fortuna con fereni auguri
Per le nostre campagne un di passate,

Per le nottre campagne un di paffaffe,

E lampeggiando entraffe
Lietà ne noftri poveri tuguri,
Avrian di noi (chi'l crederia i rifiuto
Le pafforali Mufe; e quel diletto;
Chi abbiamo in acquilfar gloria da i Carnai,
Sorgerebbe dall'Armi;
E diverrebbe del canoro ingegno
Tutto l'ardore, alto defio di Regno.

Tutto l'ardore, alto defio di Regno. VII. Fu pur Romolo anchi el Pafor del Lazio, E, come noi, reggeva armeni, e gregge, E fi vefita di quefte focquie irfute; Qanado de' bofci fazio Mofe l'aratro a quel terribil folco, Donde fur le gran Mura ufcir vedute. Allor la manforta fiu Natrute.

Cangiò spirto, e colore: E tanto debbe del fraterno fangue, Ed orma tale di furore impresse, Che l'acerba memoria ancor non langue, E ancor offende, e ofcura

In gran naval delle Romane Mura. VIII. Or voi recate il freno, Or fante Leggi, alle nascenti voglie, E gli Arcadi Pastor per man prendete . Voi di Natura illuminar potete La fosca e dubbia luce. Se voi non foste in nostra guardia deste , Noftra Mente faria sempre viaggio In fu le vie funeste: Ed Arcadia vedreste Piena solo dell' opre orrende antiche. Or voi splendete al viver nostro amiche: Che se indugiasse il Fato A recarne i felici imperi vostri,

Governo avrian di noi Furori, e Mostri.

Nel primo Tomo di questa Opera al Lib. II. Cap. II, bo toccaso leggiermente i pregi di questa nobilissima Canzone. Ora soggiungo, che ne i parti di questo Gusto originale si mira susto quel Sublime e Nuovo, che può mai darsi agli oggetti, sieno questi grandi e stranieri per se stessi, o sieno baffi e triviali . Ogni cofa , dico , è qui vestita col più magnifico e bel colore Poetico, che sappia immaginare la Fantasia, senza che questa Potenza o mostri giammai poversà, o ecceda dalla parse del lusso, e del troppo. La fecondità del Poeta, più tosto che ad empiere di gran varietà di proposizioni e cofe i suoi versi, tende ad amplificare, e colorire con tutta la novità e splendidenza possibile alcune delle più belle e più scelte proposizioni , che si convengano al suggesto; le quali cost sontuosamente addobbate e legate, formano poscia un Componimento rarissimo, a cui qualche oscurità talvolta accresce, non toglie la maestà. Oltre a ciò ogni verso, ogni frase, ogni senso qui è lavorate, e limato con vicredibile attenzione e finimento, in guisa tale che da per tutto corrisponde l'esterna armonia del metro all'interna bellezza de fentimenti .

( a ) Di quello scelto spirito ci è trall'altre, una nobilissima canzone , in morte del Baron d'Afte ; la quale è chiara insieme , e alta.

## Di Benedetto Mennini,

Ianzi io piantai un ramuscel d'Alloro, E insieme io porti al Ciel preghiera umile. Che st' crefceffe l'arbore gentile,

Che poi fosse a i Cantor fregio, e decoro.

E Zeffiro pregai, che l'ali d'oro

Stendelle fu' bei rami a mezzo Aprile, E che Borea crudel stretto in servile

Catena, imperio non avesse in foro. Io fo, che questa pianta a Febo amica

Tardi, ah ben tardi, ella s'innalza al fegno D'ogni altra, che qui staffi in piaggia aprica.

Ma il suo lungo tardar non prende a idegno; Però che tardi ancora , e a gran fatica (a) Sorge tra noi chi di Corona è degno.

Di Gusto pellegrino è il presente Sonetto. Io ci sento dentro il dilicato genio d'alcuni Epigrammi Greci. Un certo Vero nuovo, penficri fodi è naturali, e un bel concarenamento di susto, fanno singolarmente piacermelo, e stimarlo degno di lode non ordinaria. Non ardirei dire, che fosse errore nell' ultimo verso quel di corona è degno. Dirò bensì, che meglio, e più sicuro farebbe staro il dire sia degno .

( a ) Però che tardi ancora , e a gran fatica Sorge tra noi , chi di corona è degno . ) Chi di corona fia degno , farebbe l'ordinario tenore della profa . Ma il porre ciò nell' indicativo, fa più rifaltare il verfo, ed avvivalo.

## Di Torquato Tallo.

Tiglian, quel canto, onde ad Orfeo fimile Puoi placar l'ombre delto Stigio regno, Suona tal, ch'afcoltando ebro ne vengo, Ed aggio ogn'altro, e più'l mio stesso a vile. E s' Autunno risponde a i fior d' Aprile,

Come promette il tuo felice ingegno: Varcherai chiaro, ov'erfe Alcide il fegno, Et alle sponde dell' estrema Tile.

Poggia (a) pur dall' umil volgo diviso

L'aspro Elicona, a cui se'in guisa appresso, Che non ti può più'l calle effer preciso.

Ivi pende mia Cetra ad un cipreffo. Salutala in mio nome, e dalle avviso,

Ch' io fon dagli anni, e da Fortuna oppresso. E' fonesto forte, e vi fi conofee dentto il buon Macftro . Ma fopra turto mi sembra eccellente cosa l' Immagine compresa nell'ultimo Terzetto . An-

mi, per vero dire, il resto del Conponimento, siccome per se stesso poco mirabile, da essa ba da riconoscere la maggior parte della sua bellezza. -- Poggia pur &c. Lascio ad altrui la decisione , se possa dirsi Poggia l'aspro Elicona, in vece di Poggia all'aspro Elicona, dappoicche Dance nella prima Cantica dell' Inferno ha detto:

Perchè non fali il dilettofo monte?

Almeno da qui innanzi dovrà potersi dire coll'esempio di si famoso Autore.

(a) Salire il monte, fi dice, anche nell'ulo d'oggi; ma montare, o poggiare il monte, non fi direbbe.

Dell Abbate Vincenze Leonio (a) in morte di Gio: Morofini, e Tevefa Trevifani Nobili Veneziani, sposi promessi, insermasi, e morti in un tempo medesimo. (b)

Ra queste due famose Anime altere, Ch' ora anzi tempo han fatto al Ciel ritorno, L' istessi Scella, ov ambe avean loggiorno (c), Voglic creò d'amor pure, e sincere. Discese poi dalle celesti stere Vestiro ambe sull' Adria abito adorno,

E lo splendor, ch' indi spargean d' intorno, L'amorose destò siamme primiere. Ma l'una e l'altra a maggior iume avvezza,

Visti oscurati dal corporeo velo I più bei rai della natia chiarezza,

Accese alfin da desioso zelo Di riveder l'antica lor bellezza,

Sen ritornaro insieme unite al Cielo.

Mirabilmente fi fa servire a questo argamento una splendida, ma non vera, opinione della Secuda Platonica. Oltre al menito dell'Invenzione ba il Sonetto una tal pulitezza di sensi, di parole, e di Rime, che tutto vi pare naturalmente nato, e non posto dall'Arte occulta al suo debito luogo. Leanede qui pao evere un bel es sensione ana, e cerca il bello, e le parsezioni dello Stil naturale e leggiadro.

(a) Il Sig. Vincanzia Lonio paniluono di Spalei . Paltre Arrade , c Acciento della Craface ra fa folisimo gistivito, e perchi rigaratico io Roma, come mendro. (b) Sopra lo firano cafo dei dos Spofi Gies Morolini, e Tercia Terrino i, infermati, e morri i uno lefto giorno fice uno sobile Eliga il Sig. Aveccosi Praceccio Foroni Accoliti, degno figlinolo del Sig. Perr Andrea , rart' e des da feice memoria ; e quella eligia Rampori in Firence copiole Raccosta de i Perci d'Istalia Listoi , che di finapo nelli Ratali

(c) L'Istessa stella, où ambe avean soggiorno. ) I Platonici direbbero: ourrquo acpor.

#### Del Perrarca .

| a distribution of the second                                                                                                   | PROBLEM STORY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M Hle fiate, o dolce mia guerriera,<br>Per aver co' begli occhi vostri pace,<br>V' haggio proserto il Cuor; ma a voi non piace | 05/15/57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Per aver co' begli occhi vostri pace,                                                                                          | 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| V' hageio profesto il Cuor; ma a voi non piace                                                                                 | -m-AM (APPLY APPLY |
| Mirar sì baffo con la mente altera .                                                                                           | 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E se di lui sors' altra Donna spera,                                                                                           | Shar 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wive in foranza debile , e fallace:                                                                                            | The state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mio , perchè sdegno ciò , che a voi dispiace ,                                                                                 | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Effer non pilo giammai così , com era.                                                                                         | S. Carrier and Australia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Or s'io lo scaccio (4), & c' non trova in voi                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nell' efilio infelice alcun foccorfo,                                                                                          | A SHORT MAKES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nè sa star sol, nè gire, ov'altra il chiama;                                                                                   | And page 20th on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Poria fmarrire il fuo natural corfo,                                                                                           | ACCUMULATION AND ADDRESS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Che grave colpa fia d'ambeduo noi,                                                                                             | F 11- 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cite Brave corbs                                                                                                               | ACCURATION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P |

E tanto più di voi, quanto più v ama.
Mira, che, bella Retseca hanno i Poeti innammorati, ma di fammo
laggon, tome era il Petranca. Sano ingegnossissimo tutte queste vazioni, e
nescondeno am incomparabile tenerezga e appetro. Mae di poeti il discorre
la grave dissipilità di con chiacezga e nabilità Poetica tanti, e il famili
ponjori; e ale pur suri pirranno monte, quanto sia franca, e vaga l'estrata di queste veramente nobile Sontto.

(a) Or è io le foncio ) Il cuore. Vedi presso Gellio l'antico epigramma che cominciar.

#### Del March, Giovan Grofeffo Orfi .

| A mia bella Avversaria un di citai           |
|----------------------------------------------|
| Del Monarca de Cuori al tribunale;           |
| E a lei a quando comparve, io dimandai.      |
| O il mio Cuore, o al mio Cuor mercede uguale |
| Chi tel niega? di lui nulla mi cale,         |
| Rispos ella, volgendo irati i rai;           |
| Indi a terra il gittò mal concio, e tale,    |
| Che più quel non parea, che a lei donai      |
| Allora io del mio Cuor lacero, e gualto      |
| I danni protestai . Ma il giusto Amore,      |
| Che mal fofiria di quell'altera il fasto,    |
| Pened poi diffe Olh che fi riffore           |

De inoi danni coftui fenza contrafto.

Donna i in vece del fuo, dagli il tuo Guore.

E uno feberzo, fecendo i opinione del fuo Autore; e fecendo la mia, d

Della Perfetta Pocha Tom. II.

Nn

uno seberzo sommamente gentile, vivo, e dilettevole. Certo che non poted në meglie dipinges s, në con purita, o modo pile vivute; mettersi tuttu sotto gli occhi de Lettori queste graziosi sinzione. Sicchè fra i Sanetti schee, zevoli insseme e gentili io lo reputo uno degli vatimi.

## Di Benedesso Varchi.

Onna bella, e crudel, ne fo gia quale Crudele, o bella più; so ben che fiere Belia tanto, e crudel, che nulla avete, Ned in belta, ne in crudeltate uguale. Se del mio danno prò, ie del mio male

Alcun bene, e del duol giora prendente :
Prìn dolce affai, che non forle credete,
M'è il danno, e 'l mal, e i duol, che ognor m' affale.

Ma, le I morit di me nulla a voi giova;
E puovvi effer d'onor quelta mia vita;
Perchè volete pur, che affatto 10 mora?

Che si dirà di voi ? Costei per nuova

Un, che tanto l'amò, che l'ama ancora.
Non è uno sforgiaté (a), ma fi pub ber volentieri. Benebi ne Quaderna) fi veggo qualche più apparente forzo dell' Integrio; a me sustravia per la naturale a non volgare, argonerazione, e por la Chula dificultamente reggiogle, practive molte più i Terratti.

(4) Neie vinn offiging in in fi pin der rödenieri. Germ i dopo in molech di Sirecafa, vinn delle Counter, e 6 san Leverue, kunne qualtus preipte soren que fi Genmenan, e di Boregam i ann questi fono più ambiti, petche più perloquititi. Bache un finalingia, è giano anche di Motarcillo di Calello II Varch la roquipto indimini difficiali. Alcenti fono fottuti Puderni non fano carrieri e El verinnile industame dal Berlio, di da più filma a l'il hon andre na del honon andro; e min delle carriame potition giallo.

# Di Feancesco de Lemene

74 93

Antiamo Inni al gran Dio (g): Ne) Ciel, nel Mondo
D'Abram, d'Alacco ; e di Giacobie il Name
E' per faggio; e polfente; e buono, e grande l'
Col fuo Poter la fua Bantate el funde;

Che Corre, e irriga, anoficabil fiorne,
Lo ferril fen del Nulla, e l'or ficando.
Sgocia nel Nulla, ed ive
La dirama in più rivi
Con multra inquali Saper protocolo;

Con militra inequal Saper protondo :

Quel profondo Saper, de'cui governi Sol voi siete la legge, arbitri eterni.

Oel suo Poter, del suo Saper ripiene Son l'opre tutte; e le rotanti spere II. Del suo Poter, del suo Saper ripiene Son piene di sue glorie ampi volumi . Col regolato error di tanti lumi Apre del gran Saper, del gran Potere All'attonito Mondo illustri scene .
Ma con gran Sapienza
Se infinita Potenza Se infinita Potenza Diede già vita al Mondo, e in vita il tiene, O Dio , non fia però , che mio ti chiami , Perche fai , perche puoi , ma perche m'ami .

III. Quanto d'adorno, e vago in noi riluce Col tuo raggio divin, tutto differra Un'amorofo tuo fecondo zelo. Sol perchè amasti il Cielo, eccoti il Cielo, Perche amaîti la Terra, ecco la Terra, Perchè amaiti la Luce, ecco la Luce Saggio, e possente Iddio, Opra dell' Amor tuo, che mi produce; E s'ei non mi traea dalla tua mente,

Or non t'adorerei faggio e possente . IV. O primiera Cagione, alta, immortale. Ben da sì grandi, e sì leggiadri effetti Il tuo Potere, il suo Saper conosco. So, che tu fei; ma chi tu fia m'è fosco: Che di poggiare a fovrumani oggetti, Stretta fra lacci fuoi, l'Alma non vale. In te stello ti copri. Tr palefi, quand'opri;

Tu rischiari, ed acciechi occhio mortale, E fi vesti la tua belta divina Su'l' Orebbe di rai, d'ombre ful Sina,

V. Io dunque umil si lucid ombra adoro. Volgendo i preghi, ove fua cona ha l'giorno Come la prisca Atene a Nume ignote. Prendi su l'ali sue ( prendi 'l mio voto, E'tu lo porta a Dio nel mo ritorno Al dorato Levante, Euro fonoro Ma che? Nell'alta mole, Fatto fua Reggia il Sole, Sparge ancor dall' Occaso i raggi d'oro:

E nel Meriggio, e a rigidi Trioni Nn 2 E Re

E' Re deil' Aultro, ed ha ib Borea i troni.

VI. Riempie il tutto; e fe.fingendo lo peulo,
Oltre al colifin de valti ipazi, e veri,
Deferi immaginati, e i pazi novi;
Ivi col mio penfero, o Dio, ti trovi,
Stendendo ancor non limitati imperi
Oltre (ré-dirfi puoco) oltre all'immento.
Tutti i looghi richipi;
Ocon, petit i trempi
Gon quell'immogo illante ignoro al fenfo.
Eterno regni, angi regnat ti fermo

Oltre ( le dir li puore) eltre all'eterno.

VII. All'Berno, all'Immenlo, or qual si vatta
Gon inflendida pietate, e qual si augusta.

Mole ergerem; che del fuo Dio sia degna?
Per lui, qual più nifplenda, è mole andegna;
Per lui, qual più si stempie, e posi sovralta.

Che tutto il Giel siempie, e posi sovralta.

Ah, che l'eterna Gura
Nostri tefor non cura:

Per suo Tempio, superbio il cor le basta,
Ove in latapa d'amor risplenda il foco,

Ove in lampa d'amor rifplenda il foco,
Le baffa il cor, fe l'Universo è poco.
VIII. Set un 'avvivi, Amor, deh tun impetra
Un raggio fol di quel beato ardore;
Onde avvanpan laisà que' Genii fanti;
E moveranno allora i nofiri canti

Con voi gara gentil, Menti canore,
Mandando Inni divoti a ferir l'Etra
Intanto, o Re de Regi,
Di tue glorie fi fregi
Quefia dogni armonia povera Cetra;
Che mia tarda pietate a re confara
Profiana un tempo, e col tuo Nome oo facta.

IX. Picy qual foles ful vanegair degli anni ,

D'amordi deliri or non ritiona ,

Ma gli Italici meri si Vero accorda:

Oli cieca etate , ahi ttoppo cieca , e fonda ,

Gui fenlo Infighiero agita e e forona ,

E con fulle piacer le copre i stami .

Sdepna faggi configli ,

Poi ne propri perigli

Ha maeltri del ver gli fletti inganni ,

Ma finchè di tardo avvito a lei non giunge .

Gercando il ben, dal primo Ben va lunge .

Stepna

Non voglio, che messiamo in conso il pregio che ha questo Poesa (vapitoci dalla Morse nell' Auno 1704. ) di penesrar si adentro nelle materie Teologiche ; ma ben'il che lodiamo la maniera felicissima , con cui egli chiude in verse, e spiega corali alrissime maserie. Ciò non si pud eseguire senza una somma difficultà, e senza avere gean signoria di colori, di frasi, e di Rine . Ora qui fi parla degli ascributi divini con santa chiarezza e fublimità di Stile Poetico, che possono ancora i meno intendenti comprendere la grandezza dell'oggetto, e debbono i pile Intendenti ammirar l'avtifizio, la forza, e la leggiadria di si nobile parlare. Dalle belle Figure eziandio, che aud e là risplendono, traspaie un tenerissimo afferso verso il nostro Dio: pregio ascoso, che mirabilmense accresce la perfezione del presense Inno. La serna , la festa , ed ancora la quinta Stanza , a me paiono fingolarmente Porsiche e belle .

( a ) Cantiamo Inni al gran Die , ) Il Salmo ; Cantemus Domino , quoniam bonna . fficabil fiume . Inefficcabil ,

#### Di Angelo Amanio

Altezza degli Dei, l'umano orgoglio Ad an fol tirar d'arco abbaffo, e freno, E tanti prefi intorno al carro io meno, Che tanti mai non vide il Campidoglio.

Nudo di panni, altri d'arbitrio spoglio: · Cieco veggio quel, ch'altri occulto ha in feno; Fanciul conosco più, ch'uom d'anni pieno,

E'l vanto ad ogni augel col volo io toglio Ma, perche 'l gloriar se stesso è male, (a)

Lascerd dir di me sutti costoro Miferi tellimon di questo strale, E se guardate ben le spoglie loro,

Direte poi : Contra costui non vale Religion, Virtù, forza, o teforo

Vaglia quanto pud valere questo Sonetto. Ha qualche non volgar novita . Il primo Quadernario , o il primo Tergesso fono pezzi ben fassi . Nel secondo Quadernario non biasimo, ne lodo que Contrapposti; ma mi pare senza sale il vantarsi di vincero col volo gli augulto. Fa un poco di ribrezzo nella Chiufa quel dire , che la Religione , e la Virri non vagliono contra d Amore, perchè sfacciatiffimo, e facrilego è cotal vanto. Nulladimeno effendo il pensiero pur troppo vero, e parlando Amore da Tiranno, come ancora sub bel principio appare, non dovrebbe dispiacere ne pure la sua Conchinsione.

The state of the state of the bank of the state of D

# Di Francesco de Lemens .

(a) DI se stessa invagnita, e del suo bello Si specchiava la Rosa

In un limpido, e rapido Ruscello.

Quando d'ogni fua foglia Un'Aura impetuofa

La bella Roia spoglia.

Cascar nel Rio le spoglie; il Rio suggendo

Se le porta correndo:

Rapidissimamente, oh Dio, sen va.

Mosfrerei d'avere poco buona opinione di chiunque legge questo Madeigale e Simbulo f, em i fermassi a targii osfervare la sua marquistofa namvillezza, sa purità mempraresti di versi, e la vagolezza massimanocusa dell'altimo, che col suovo osprime l'avena. Chi per se stesso non s'accorge di tanto lame, currei, che almeno i accorgoste, che per lui non è
fantes questo moi Livo:

( a ) Il Madrigale del Sig. de Lemene è galantissimo.

## Dell Abate Antonio Maria Salvini .

Venerando Giove, se giammás
Dirò mal delle fermine, ch'i muoja;
Che Inno la miglior cosa del Mondo.
Se mala donna su Medea : si hunoa.
Cosa Penelopea. Se dirà alcuno,
Che fisse una rea donna Cliemenstra;
Ed io la hunoa Alceste contrappospo.
Fedra alcun l'orse bassenera; ma suvi
In è di Giove alcuna buona: E quale'
Oime! 19010 e buone m'han isictato ;
E a dair restano sispere molte malavage.

Alred wel his genero eguno confesser de lissimo il prosente Madrigate, che è una tradazione d'un Greco Epigramma d'Eubulo. Non potes farfi una più galante ed acura Sastra col folo filenzio. Più frinzante ancora forebb, fe fi sossiesser via è due ultimi cersi.

de a) Quelli verfi fond uns traduzione, non il non Espirantum, come dire fu milano faritto di Fenere, cui non noi di un inamiento, che in ha canderasta Antero, al una Comminista di Edululo — Ed in da baina Marife. Avrebbe avuto a dire disulti come i di na faccinità, e l'etide i. L'artificio comine è, che dopo la trans di memoria di accomisquare, une boona con una rea forminia a quelle pardici Fadra disso figit bossiba». I Antreba (qui ma con di panti per redevi di contrappore ai diffina feccinità i verga serie, a l'adulta designi ma con di panti per redevi di contrappore ai diffina feccinità i verga serie, a l'adulta della dissoluzione di contrappore ai diffina feccinità i verga serie, a l'adulta di Giova dicusa baina. Poi fi fegura per redevie di universiria. Vedendo, che nona giu

Sea of 9-464, miss

Village Co.

forveniva, comincia a disperare, e interroga come finarrito, se medesimo; dicendo. E quele o pure facendo quello col volto agli Spettatori, per vedere, se gliele suggenssero. Finalmento veduto il partito vinto, e disperato del tutto, prorompe in quello Episonema.

Ohime: prefio le buene m' han lasciato,

E a dir restano ancor molte malvage.

Comincia a armeggiare: la memoria non l'aiuta : cafea . I verfi Greci fono quelti, ch' is porrò ; perchè fi vegga la fatica del volgarizzatore nel figurare ancora l'espressione, colli le vien portato il fentimento ; per quanto è a lui potfibile :

> Il Zeu rohumunt . Eyel ron keeris E paywaisas , vi di arodoium apa Tarto aprov amuatos, ei 8 exterto.

Κακή γυνή Μηδεια Πηντλύπεια δί Μέγα τράγι . έρει το ών Κλυταμινής ρα κακή .

Αλκησην αυτό δημα χρησήν. αλλ' ίσως Outdoor soft unuis us . alla un bia

XOUST THE AU MENTON . THE, OFMAN TO GARAGES ; . Tuxins ye u ai xonsai yuvaires inidirar . Tou & au rampour in hiver rollias inw .-Ateneo lib. XIV.

Del Dottore Gioseff-Antonio Vaccari . (a)

Degno, della Ragion forte Guerriero, Che in lucid' arme di diamante avvolto, Ferocemente di battaglia in volto Le stai davante al regal soglio altero;

Non vedi Amore, che rubello e fiero Stuol di pensieri ha contra Lei raccolto? E la perlegue furioso e stolto

Fin dentro al fuo temuto augusto impero? Vibra forte Guerrier, vibra il fatale Brando di luce; e sparso, e a serra estinto Vada lo stuolo al fulminar mortale.

E il veggia Amore; e in van si crucci; e cinto Di dure afpre catene il trionfale

Tuo carro segua prigioniero, e vinto, E Componimente da porsi nel numero degli ossimi. Ci è dentre un brio Poesico, firaordinario, e sublime, che empie la mense di chiunque il legge, ed Ascelsa . Il Tosso con quel suo verso

Sdegno guerrier della Ragion feroce probabilmente forni il principio del Sonereo alla Fantafia di questo Poesa per dipingere con ranta forza la battaglia della Ragione contra il pazzo Amore. Chi ba & Ingegno Musico, fentira in succi questi versi una p ciore rareffima di mimere : pregio affai ragguardevole in Posfia , qua

accompanano della vasiera. Chi ha eximilio I logogno Anatorio, vodela qui un feliciffico sofo di aggiuniti stati fignificanti, ed altre grazie di la Stelle Perlete, Perrobe per avventura parere a reluno forma munes de stre del baccataglia in volto, per in fembianza o fembiante di bataglia: lo 90 feb in Tefanis home oma forma sigli vicina a ganda. Parimente porrebbe depisione ad alcimo quel luminat mortale, o non apparendo rofto, che fignifichi quel mortale, o parebbe fremo l'accoppior quello episte con fulminate, mentre non famo avvezzo ad adire il terite, o il colpic mortale, bacchi dica la festa e fina de colora mortale. Del forfe non mamberanno esempy mè pune di quella forma di dere.

(a s) · Queño Dottore Vaccari flete moto a Finenze; goivane di felicifimo frinci di ottimo pullo, di non ordinaria efectuatose, è moste che fun si miglioni, non l'avefre nito tai fibre degli santi foci, in Ferrara (as paris. — Sieges, date Retiros firet generore. L'in minilla, e e electrica della Rojapera; teccha Mellinete: — Ser in local sura di serie serie della considerata della consi

#### Di Luigi Tanfillo .

Si folta la schiera de martiri,

Che in guardia del mio petto ha possi Amore,

Onde fi muojon dentro i suoi sospiri. S' alcun pincer vi vien, perche respiri,

Appena giunge a vilta del mio core, Che dando in mezzo de nemici, o muore,

Ministri di timor tengon le chiavi;

E non degnano aprir, fe non a' messi, Che mi rechin novella, che m' aggravi. Tutti i lieti pensieri in suga han messi,

E se non sosser tristi, e di duol gravi, Non v'oscriano star gli spirti stessi.

Con questa Allegoria felicomente immaginata, e maestrevolment

fa, ei fa il Poesa non comprendere folamenta, ma wedere l'infédice fuo stato emorsfo. E levore di nobile a foda Archivessuma, e pile vicimo a i perferti, che a i mediocri Componimenti.

#### Dell' Avvocato Giovam-Basista Zappi.

Per un' Oratorio dell' Emin. Ottoboni intitolato la Giuditta .

A Lin col teschio d'atro sangue intriso
Tornò la gran Giuditta; e ognun dioca:
Viva Efroc. Nulla di Donna avea:
Fuorchè l' tessuro in ganno, e il vago viso.
Corfer le Verginelle al lieto avviso;
Chi'l pie, chi l' manto di bacar godea:
La detira no, (a), che ognun di let temea
Per la memoria di quel mostro ucciso.

Cento Profeti alla gran Donna incontro, Sarai, dicean, famofa; e l'alta Ifforia Fia per purpurca penna eterna un giorno. Forte ella fu nell'immortal vittoria;

Ma fu più forte allor, che se ritorno: Stavasi tutta umile in tanta gloria.

E Opera piena di novità , e di grazie , e dilettevole al maggior segno . Se qualche severo Giudice restasse poco pago del quarto verso , quass ad argomento facro, ferio, e fublime, mal fi adatti quel vezzo del telluto inganno : a medefimamente fe pareffe a saluno effere più galante, che foda, la riflessione fasta , che le l'erginelle non ofavano baciar la mano a Giuditsa : lo risponderei , che il Poeta ba configliatamente voluto rallegrar l'argomento, non effendoci mica obbligazione di trattar con gravità severa sutti i fuggetti gravi . -- Fia per purpurea pena &c. L' ufo è un gran padrone; ma io poco volencieri gli comporcerei il chiamare penna purpurea quella d'un Cardinale, effendo questa una Masafora sirata troppo da lungi. Per alero qui fi loda , e con ragione fi loda , un Oratorio dell' Eminentife. Cardinale Pietro Ostoboni Vicecancelliere di S. Chiefa , Principe che a tanti fuei pregi ba congiunto ancora quello d'effere eccellente Poesa . -- Stavafi tutta umile &c. E' fopra modo vivo leggiadro questo pensiero. Il Petrarca & vallegrerebbe , veggendo d'avere ajurato altrui a fare una si bella dilicata Chiufa di un Sonetto, che certamente è uno degli ottimi.

fu hersgliste pereib da fliritofo glivante Fiorentino , del Vaggelli , una Medaglia col Rovafrao di uno Spechija Ullorio , che ristere il funco dal fole con motto: Catellis erige, tratto dall'intero verio di Virgilio ; Igenes di elli ungge, d' Catellis erige o Quanto alla Purpurea penna la pob faivare Orazio , che diffe d'Augusto; Parpureo bistir ces mellen.

#### Del Petrarea

Li Angelè electà, e l'Anime' beare

Cittaline del Gielo il primo giorno
Che Madonna patsò, le fitro intorno
Priene di Maraviglia, e di pietate.
Che luce è quella, e qual mova beltate è
Dicean tra lor; perch'abito sì adorno
Dal Mondo errante a quest' aiso foggiorne
Non fall mai in tutta quest' ettate.
Ella contenta aver cangiato albergo
Si paragona pur co i prib perfetti;
E parte ad or' ad or fi voige a tergo, (\*)

Mirando, s'io la feguo, e par che afpetti: Ond'io voglie, e penfier tutti al Ciel'ergo, Perch'io l'odo pregar pur, che m'affretti.

Senz alera è uno de più volli del Petrarea, e de migliori di quefla Recella. Ci ammiro io denero la civia immegianzzione di marione firantera, che non potra nè effere espressi con più forza, nì più nobilmente fin fentre, quanta fosse a fisse a che il Petra faceta della fias morta Donna. I già min sitgo, che mon quia atto di vanna), a cofa petri inventionale, che Lama si patragoni ella stessi di vanna, a cosa presi inventionale, che Lama si paragonari il mini di proposario il mini di proposario il mini di proposario probabile.

(a) E perte ad et ad or si volge a tergo, Mirando i le la signo. Quella immagine su bendlino mella in opra dell'incomparable Pater Paterini Genovete della Costpagna di Gestà nel Sonetto del litmo del Petreres donato al Sig. Carlo Maria Maggi di gloriela mammina: E si patga, a mirar y sel raggingones; Dice del Petrarea.

Del Sen. Vincenzo da Filicaia al Re di Pollonia .

E. R grande, e forte (\*), a cui compagne in guerra Militan Vireë fomma, alta Ventura, 10, che l' eth futura Voglie obbligarmis, e far giufiria al Vero, E mofrar, quanto in te s'alzò Natura; Nel sublime peniero Gio entrar, che tua mente in fe riferra.

Ma

Ma con quai scale mai, per qual sentiero Fia, che tant'alto ascenda? Soffri , Signor , che da s) chiara face Più di Prometeo audace Una favilla gloriosa io prenda, E questo stil n'accenda, Questo stil, che quant'è di me maggiore, Tanto è rincontro a te di te minore. II. Non perche Re fei tu, sì grande fei, Ma per te crefce , e in maggior pregio fale La Maestà Regale. Apre Sorte al regnar più d'una strada : Altri al merto degli Avi, altri al natale, Altri il debbe alla spada: Tu a te medesmo, e a tua Virtute il dei, Chi è, che con tai passi al soglio vada? Quando Re fosti eletto Voto Fortuna a tuo favor non diede, Non palliata fede, Non timor cieco, ma verace affetto, Ma puro merto, e schietto. Fatto avean tue prodezze occulto patto Col Regno, e fosti Re pria d'effer fatto. III. Ma che? stiasi'l Diadema ora in disparte. Non io col fasto del tuo Regio Trono, Teco bens) ragiono ; hall the same same same Ne ammiro in te quel, che in altrui s'ammira: Dir ben può quante in mar le arene fono. Chi puote a suon di lira Dir quante in Guerra,e quante in Pace hai fparfe Opre, ond' aure di gloria il Mondo spira Qual' è fotto la Luna, Qual' è sì alpestre, o sì deserta piaggia, Che contezza non aggia Di tue vittorie, o dove il Sole ha cuna, O dove l'aere imbruna, O dove regna l' Auftro, o dove scuopre and second Il pigro dorfo a' fuoi destrier Boote? IV. Sallo il Sarmata infido, e fallo il crudo" sa . " as # . Usurpator di Grecia; il dicon l'Armi concessione in la life. Appele a i facri Marmi, a was a state fish E tante a lui rapite infegne, e spoglie, O and at .v. Alto fuggetto di non baffi carmi.

Non mai costà le soglie

. pa( 0 1 2 13 14 1 10)

S aprir di Giano, che tu spada, e scudo Dell'Europa non sossi. Or chi mi toglie-Tue Palme antiche, e nuove, Dar tutte in guardia alle Castalie Dive? Fiacca è la man, che scrive, Forte è lo spirro, che la iosliga e muove A non usare pruove; E forte l'ali alla mia Musa impenna

E Jorie I ali alia mia Mula imperna
Quei, che l'brando a te regge, a me la penna.
V. Svenni, e gelai poc anzi, allor ch' io vidi
Si grand Otte accampari. Alla fua fete
L' acque vid' io non liete
Mancar dell' liftor, e non bafare a quella
Ciò, che l' Egitto, e che la Siria miete.
Orne, vidi la bella
Real Donna dell' Auftria invan di fidi
Ripari armarfi, e poco men che ancella
Porger nel caso eltremo
A Turco ceppo il piede. Il facro bulto
Del grand' Impero Augusto
Parea tronce giacer del capo seemo;
E' l'ecnere funremo

E'l cenere supremo
Volar d'intorno; e già Gittadi, e Ville
Tutte sumar di barbare faville.
VI. Dall'ime sedi vacillar glà tutta

Pareami Vienna, e in panni oscuri, ed adri Le addolorate Madri Correre al Tempio; e detestar degli anni L' ingiurioso dono i mesti Padri; L'onte mirando, e i danni Dell'infelice Patria arfa e distrutta Nel comun lutto, e ne i comuni affanni, Ma dell' Austriaca speme Se gli scempi, le stragi, e le ruine Effer dovranno al fine, Invitto Re, di tue vittorie il feme: Delle sciagure estreme Non più mi doglio ( il nobil detto intendi : . Santa Pietade, e in buona parte il prendi. ) VII. Del regio acciaro al riverito lampo Abbagliata già cade, e già s'appanna

Abbagiara già cade, e già i appana
La Fortuna Ottomanna
Ecco apri le trinciere, ecco t'avventi;
E qual fiero Leon, che atterra, e feanna
d'i impauriti arritenti.

Tal fai macello dell'orribil Campo, Che il fool ne trema. L'abbattute genti Ecco atterri, e calpesti; Ecco spoglie, e bandiere a forza togli, E il forte affedio sciogli. Ond'è ch'io grido, e griderò : Giungesti, Guerreggiafti, Vincefti,

O Re famoto, o Campion forte, e pio: Per Dio vincesti, e per te vinse Iddio.
VIII. Se la dunque, d'Inni alto concento

A lui si porge, in suon profano atroce Non s'ode Araba voce: Se facrilego incenso a Nume follo 1 7 20 00 1 Cola non fuma ; e s'impietà feroce Da i Sepolcri non tolle Il cener sacro; e non lo sparge al vento; Se stranio Passeggier dal vicin colle

La Città Regnatrice Giacer non vede (ahi rimembranza acerba!) Tra le ruine, e l'erba. Se : qui fu la Carintia ; e fe non dice : Qui fu l' Austria infelice; E se dell'Istro full' afflitta riva

Vienna in Vienna non cerca: a te s'ascriva. IX. S' ascriva a te, se'l pargoletto in seno Alla ferita genitrice elangue Latte non bee col fangue; A te s'ascriva, fe l'intatte e caste Vergini, e Spofe, di peftifer angue Non fon dal morfo guafte, - Nè cancellan col fangue il fallo ofceno Per te fue faci Aletto, e fue cerafte Lungi dal Ren trasporta; Per te, di fanto amor pegni veraci : Dannosi amplessi e baci Giustizia e Pace; e la già spenta e morta Speme è per te riforta; E, tua merce, l'infanguinato folco

Senza tema o periglio ara il Bifolco. X. Tempo verrà, se tanto lungi io scotgo, Che fin colà ne' fecoli remoti Mostrar gli Avi a' Nipoti Verranno il campo alla tenzon prescritto. Mostreran lor, donde për calli ignoti

Scendelti al gran conflitto,
Ove pugnalti, ove in fangungno gorgo.
L'Afia immergelti. Quì, diran, l'invitto
Re Polono accampoli;
L'Arupe il vallo, e quà le l'chiere aperfe,
Vinle, abbattè, difperfe;
Quà monti e valli, e là torrenti e foffi
Feo d'unan fangue roffi;
Quì ripofe la fpada, e quì s'allemme;

Dall'ampie stragi , e'l gran Gaval ritenne. XI. Che diran poi, quando tapran, che i fianchi D'acciar vestisti, non per tema o sdegno, Non per accrescer Regno, Non per mandar dall' una all' altra Dori Tuo nobil grido oltre l'Erculco fegno; Ma perchè Dio s'adori', First Control E al divin culto adorator non manchi? Quando fapran, che tra gli estivi ardori Con profondo configlio, Per falvar l'altrui Regno , il tuo lasciasti , E'l capo tuo donasti Per la Fe, per l'onore al gran periglio? E'l figlio istesso, il figlio, Della gloria e del rischio a te consorte

Teco menafti ad affrontar la morte ?

XI. Secoli , che verrete, io mi proteflo;
Che al ver fo ingiuria, e men del vero e quello ,
Ch'io ne ferivo , e favello .
Chi crederà, che nel pugnar, depoflo
L'alto titol di Re, quel di Fratello
T abbia tu fteffo impoflo?
Chi crederà, che ni mezzo al campo infeflo
Abbia tu il capo a mille induti sipolto; .
Ognor di mano in mano
Co tuoi più franchi a dure imprefe acointo;
Non in altro diffittos,
Che nel vigor del fenno , e della mano;
Nel comandar fovrano ,
Nel efeguir compagno ; e del pollente

Forte Élército tuo gran braccio , e mente?,
Ma , mentre io fervoe , in questo punto illesto
Tu nuove tenti , e non men giuste imprete
Sotto guerriero amete.
Or dh fede al mio dir. Non-io l'Aferco,

~~

The gil la fete giovenil m'accese To Granes welding eye on the Cabalin fonte beo : Mio Parnaso è I Calvario, e mio Permesso de des des L'onda, cui bevve il gran Poeta Ebreo . a borna mell : vor see the e Se per la Fe combatti, Va, pugna, e'vinci . Sull' Odrifia Terra ( and tent service and ) Rocche, e Cittadi atterra, who you we boil fill agraci E gli Empi a un tempo, e l'empietate abbatti? The same of the sa Eserciti disfatti, Vedrai, vedrai, (pe tuo gran fatti il giuro) Cader di Buda, e di Bizzanzio il muro XIV. Su, fu, fatal guerriero, a te s'aspetta Trar di ceppi l'Europa; e'l facro Ovile Stender da Battro a Tile. Qual mai di starti a fronte avrà balia Vasta bensì, ma vecchia, inferma, e vile Gadente Monarchia, Dal proprio pefo a rovinar costretta? A chi per Dio guerreggia ogni erta via Piana, ed agevol faffi. Te fol chiama il Giordano : a te fol chiede La Gallilea mercede; Te priega il Tabor, che affrettando i passi Per lui la lancia abbaffi; A te l'egra Betlemme, a te fi proftra Sion cattiva, e'l servo piè ti mostra. XV. Vanne dunque, Signor. Se la gran Tomba, Scritto è lasa, che in poter nostro torni, Che al fanto ovil ritorni La sparsa greggia; e al buon Popol di Crifto Corran dall'uno , e l'altro Polo i giorni : Del memorando acquifto A te l'onor si serba, Odi la tromba, Che in suon d'orrore, e di letizia misto Mira, com'or dal Ciclo in ferrea veste Scenda, e l'empie falangi urri, e deprima, Rompa, sbaragli, e opprima. Oh qual Trionfo a te mostr io dipintol a - de de de de

Vanne, Signor . Se in Dio confidi, hai vinto Chi legge , ma più chi rileggo questa Canzone , fe ba buon Gusta , fensirà dentro di se un grande movimento di maraviglia e diletto; e si rale legrerà colla forsuna de nostri sempi , i quali ban prodorto e Poeri si si-

nation.

guardevoli, e Pooni touto eccellenti. Imprescebo non petral non fenti qui dentro una infolira pienezza di cofe, e una fortunfità d'ornamenti Poescie, che con bed ordinaro diferdine, e con eltre cousinno, i uniferno in tutta que fla Cenzone. Non porta ditesti non offervare sante e il varie Rifeffioni ma gegole, ma nobilimente inaggolofe, rante masfolofe Egyure, fra de quali (per voccarse una fola) è attima quella, con cui fi da principio alla Seraza XII. Findamente uno pordi una fertine e disezga, è energia, e la covità dello Srile, conditro dalla angiorza e puita della Lingua. Ma tuttavoli di un cie fi conditro dalla angiorza e puita della Lingua. Ma tuttavoli di con fire di primere i in giunna pregio in regga quello Lavoro, non faprei dire abballarga per fare intendere, quanto mi dietti la mirabile fevondirà, franchezza, e robufezza Poestia di quafo Guflo urigimale.

( a ) Re grande, e forte . ) E una canzone veramente Regia , fatta dal Re della lisica Tofcana, lume della noftra Italia , e ornamento già della porpora Fiorentina .

# Di Carlo Maria Maggi.

M Entre omai stanco in sul confine io siedo
Della dolente mia vita singace,
Ogni umano pensier à acquieta, e tace,
Se non quanto dal cor prende congedo.
Il sol pensier d'Eurilla ancor non cedo
Al Mondo , che per altro a me non piace; (a)

Anzi meco si sta con tanta pace, Che pensiero del Mondo io più non credo.

Amo lei, come bella al suo Fattore; Nè sentendo per lei speme, o temenza,

Nell'amor mio non cape altro che amore. L'amo così, che non furò mai fenza Il puro afferto; e vi s'adagia il core

Il puro alterto; e vi s'adagia il core
Con l'alma ficurtà dell'Innocanza.

E per una certa originale novnà, e per la gravità interna de fentimenti, fi feuopre pellegrino, fodiffino, e Filosofico questo Sonetto, ed egli

menti, ji feuspee pellegrino, holdjinos, e Filojofece quello Suntro, e de egis merisa ben de flere contento pre uno de primi. Il me pieccimos fonmamente i due Quaderneri, che fono ben Petrici; ma più d'ogni altra cola è meravigliafo qui pesfere del fecundo Quadernario, in asi felicimente ancrea è inneflero un vei fernimento di Francefeo Petrarea.

(e) Al Mando, che per altre a me me piane. I il Peterra nelle Cant. i degli occhi: Le cita, chi per altre me mi 2 a grada. — Cen I altra finari hall immoresa. Quelle voci ci più fillibre gettare il nelle fine de cerle, nor fo gorar , macegare dall'ingegito chiere, e fecondo di foli e grati fenimenti del Sig. Maggi , vengono a formare magnificanta propria del signi folimez, e femento de

# Del Marchefe Giovan-Gioleffe Orfi .

(a) Om, ch'al remo è dannato, egro e dolente Co'ceppi al piè, col duro tronco in mano, Nell'errante prigion, chiama fovente La Libertà, benchè, la chiami invano.

Ma se l'ottien (chi'l crederia?) si pente D'abbandonar gli usati ceppi ; e insano La vende a prezzo vil. Tanto è possente

Invecchiato costume in petto umano.

Cintia, quel folle io son. Tua rotta fede

Mi scioglie; e pur di nuovo io m' imprigione

Da me medefino, offrendo a lacci il piede.

Io fon quel folle; anzi più folle io fono;

Io fon quel folle; anzi più folle io fono; Perche, mentre da te non ho mercede, Non vendo io no la Liberra, la dono.

Ediciffum nel fue genre, e une de migliori, 2 queste Sonerio. Può officurafi gran novira delle comparezione, eran defrezzo, e punirà nella defericione, la quale riche bughiffum per la vivueirà delle parole, e graviffima per la private delle parole, e graviffima per l'epiformento posto in fun del fecondo Quadernario. Più d'ogni altra cofa merira lode l'aver fui fine inegenfiamente, e indiperiamente agianto vigore alla comparazione. Piotò quando i letteri non penfano, che si runovi pazzia maggiore di quella del farçato al remo, il quale volontaria mente visura a se cepti : ecco all'improvojo fursi comparir più grande la fellia del Poeta, che mos vuode, ma dona, la risuperata fue liberia.

( a) Il Sig. Marchefe Gio: Giofeffo Orfl è vuo de'rari spiriti della nostra Italia, e suoi componimenti sono lavorati con estrema delicatezza, e sorza : Il Sonetto della competazione del Cavallo, ch'erra disciolto, e che brama di riavere il freno come ornamento acco-stumato, è minibile; e poò illustra quello.

Del Marchefe Ottavio Gonzaga in morte d'Anna Ifabella Duchessa di Mantova.

(2) Uella mono, se pad chiamari Morte
Il partiri da noi per gime a Dio,
La Saggia, la Magnamma, la Forte,
(Mano, miera ahi te!) quella mono.
Giuma però fulle tremende Porte,
Che ftan tra I Tempo, el Sempre un caro Addio
Dode a Popoli affitti : ah miglior forte
Impetri, almeno a voi, il morie mio.
Poscia di Stella in Stella al fommo giro

Lieta salendo in mezzo a' pregi suoi , Della Perfessa Poessa Tom.ll.

Pρ

208

Bellezza e gaudio accrebbe al fanto Empiro. E la fommerfa, o eterno Amore, in voi

Ciò, che dicesse in quel primo sospiro, Chi'l può ridir? ma pur parlò di noi.

Optilara si consisteria por parto di mono di questo estima 
Optilara si consisteria mente opini parte e il sutro di questo estima 
Optilara si consisteria mente opini parte e il sutro di questo estima 
e dilicato. Di Figure venere specialmente adbonda il primo Quadenneio, e 
il si del seconda. Per le sua siablimità rispiende il primo Terestro, e il 
sultimo consisteno obre al granda un'incomparabile dilicatorga. Il Soutto in 
sommari di quegli, che quanto più si contemplano, anno più comparissomo belli.

( a ) Il Sonetto del Marchese Ottavio Gonzaga ha accoppiato all' Affettusio il Grande.

# Del March. Aleffandre Bossa Aderno.

Na & un'altra bianca Tortorella
Con follecita cura io mi paícea;
Nè potea dir di lor: quefta è men bella;
Ma, questa è men cortese, io dir potea.
Spiegando l'ali dolcemente quella
Amorofetti sguardi a me volgea.

Amorofetti fguardi a me volgea.
L'altra, me rampognando in fua favella,
Me con ogni mia cura a fdegno avea.
Un tal coftume in altra io mai non fcorfi;
E dubbiolo fra me, tre volte e fei
Per configlio all' Oracolo ricorfi.

Ma un d) la vidi in feno di colei,

Che mi fa tanta guerra; e allor m'accorfi,
Che i fieri modi appresi avea di lei.

Fra i fonetsi Pastorali e gentili fenze dubbio è dovuto u questo un lungo ben muercole. Leggiadrissima per se stelle 8 l'invenzione; ma tuttavia è ance più leggiadra il maniera, con cui si dipinge e de sprint di venzione medesima. E le virtà di questo Componimento tauto più sono da simmissi, quanto più si nasconoro entro alla dolce facilità dell'esprintessi, la quale è ben dispetilissima a conseguiri.

( a ) il Sonetto del Marchele Alessandro Botta-Adorno , gentile quanto fi possa mai , facile , e nobile .

#### Di Afcanio Varotari .

Una Madre Spartana sopra il cadavero del figliuolo morto valorosamente in battagbia.

V I bacio, o piaghe. E qual pietà fofpende Su i baci il rifo in quelto langue immerfi, Ah chi può di tua morte unqua dolerfi, Tua gloria, o figlio, e mia fortuna offende. Dolec cambio di sague in queste bende Per quel latte mi porgi, ondi o t'aspersi; Per della persi i offi parat l'offi;

E fe alla Patria in sul natal t'offersi, Immortal nella morte or mi ti rende. Non piango, no; che avventuroso è'l fato

A chi forte sen'muore; ad altri è rio, Ghe, suggendo il morir, vive mal nato.

Oggi vera di te Madre fon'io; Che chi morto non vien, pria che fugato,

Non è figlio di Sparta, e non è mio (a)

Torcano il nafo a las telano i dilitesti Lestori a dispiaecevole incontro
de primi due versti di questo Sonetto, e facciano le medessine recogliere, e di
Sonetto intero: cè io non divo, chi abbivani il treto. Pouche in fine l'Assertani e persona. Ma ciù son ossante contentino, che fra tavii stili divessi, abbivani la persona. Ma ciù son ossante il contentino, che fra tavii stili divessi, dibino uni espito antero al questo, il quale non è già comparabile con altri stili personi, ma pure ba il son Bello particolare, se con giuditio è enterga si tratta. Suesto medifino Sonetto, che oltre alla medichina affettazione dè primi versi del primo Quadernario, che altre alla medichina affettazione dè primi versi del primo Quadernario, che altre alla medichina affettatione de consona successi del primo Cambonimente persona in mamo di qualche volente, testo de covarire un prezios Composimento, merch d'altri sensi, che nel resto
se se maljumamente nel primo Terzetto.

( a ) Non è figlio di Sparta, e non è mio. ) Benissimo espresso dal Greco.

#### Del Cavaliere Guarino.

Dono Licori a Batto
Una Rofa, credito, di Paradifo,
E sì vermiglia in vifo,
Donandola fi fece, e sì vezzofa,
Che parca Rofa, che donasse Rofa.
Allor diste il Passore
Con un sospir dossissimo d'amore:
Perchè degno non sono
D aver la Rosa donatrice in dono?.

Dello

## Dello Reffo .

Dangea Donna crudele
Un fuggitivo fuo caro augellino,
E col Ciel ne garriva e col deflino,
Quanto il mio Core amante,
Sperando di fua frode aver diletto,
Prefo dell'augellin tofto fembiante,
Volo nel fuo bel petto.

Ahi che l'empia il conobbe; ah che l'ancife: E per vaghezza asciugò il pianto, e rise.

Vezzossifimo, quanto mai si possa essere, è il primo Madrigale, o sia per l'Invenzione, o sia per l'espressione. Nel suo genere non cede a qualssia più bel Componimento di quessa Raccolta.

Non bifogna prendere con rigore il fecondo, perchè allora s'imbroglierebbrro i coni per cagione di quel Cuore travefliro da sugellino ed uccifà. Ma bifogna cotrefemente confiderarlo folo per uno feberzo Poetico; e in tal guila ci para un Madrigale dotato d'una piacevole, e non ordinaria salantria.

#### Di Piest' Antonio Bernardoni.

I. Jo, la mercè d'Amor, che in me ragiona, Me fleffo in me più non conofoo, e cofe Forfe dirò, ch' nom non intefe avanti. Lunge profani: Il labbre mio ritiona Alte folo d'Amor cagioni afcofe, E fol parlo d'Amor con l'Alme amanti. Chi fiu la fe de lumi onefti, e fanti Di Nice; il fuoco mio non crede eterno: Oda prà, dove nacque, e chi me' diede, Perché fosse mai sempre al mio governo. Poi dica: Egli è di fede Degno costui, se ben gran cose ci cana; Et a ragion, dell'amor fuo si vanta.

II. Loco è nel Ciel, che tra'l fecondo, e'l quarto Giro con lor fi move, e facro a Lei, Che fu madre d'Amor, fuo Giel s'appella. Tutto de rai, ch'ella vi piove, e farro Quel loco; e fo ben'io, che gli altri Dei Non hanno, e'l Sol non ha magion sì bella. Spazian d'intorno all'immortal fus Stella Quell' Alme fol, che per amar fon nate,

E che

E che poi si gentili il Mondo accoglie. Ci può ridire altrui, di qual beltade Splendan quell'auree foglie, E quante pria, che'l nostro fral le copra, Alme dilette al Ciel s' amin la fopra?

III. Ivi, non moto lunge al bel Paneta,
Ch' a jūt vicin pūt lume infonde, e piove,
Stavan l'Alma di Nice, e l'Alma mia.
Ella demtro a le flessa era assai litra,
Io sol fonor di une stellos, e non altrove,
Che nel sugor, che de begli occhi uscia,
Tale da lor lume ieren paria,
Che cercar sol di Lei, non d'altra cosa,
Ogni spirito gara del bel soggiorno;
E Venere sovente andò pensosa.
Sovra quel viso adorno,
Perchè non vide (e pur nel Sole è duce)
Altrove mai tal paragon di luce.

IV. Ma dopo certo al, fin volger d'eade
Venne il giorno fatal del nafeer mio,
E in trifto pianto il mio gioire involfe,
Amor, che del mio duol tentì pierade,
( Bel rammentar quel dolce ufizio, e pio!)
Mi corfe incontro, e per la man mi tolfe.
Ei guidò mio viaggio, e quò mi volle.
Affuertandomi pur di far partita.
Allor vinta dal duol firuggata in pianto,
Ne ad Amor rifpondea l'Alma fimarrita;
Ed il correfe intamo
Spirto di Lei, che il pianto mio feorgea,
Forfe per tenerezza anch' ei piangea.

V. Così mi flava entro il mio duolo immerfo, Quando si ratto a me partir convenne, Ghe dirmi: or vatti in pace: appena inteli: E in van dietro alla voce io fui converfo; Che Amor di lh m' alzò fu le fue penne, Nè più rividi i puri lumi accefi. In compagnia di lui, ch' era mia feorta, Temendo pur di non mirata più Nice. Nè meco a far parer la via più corta venne un penfier felice, Che tutti erano già d'intorno a i cafti. Occhi dell' Alma bella in Gei rimafti.

VII. Duo lultri andramo, o poco più, dal tuo.
Natal, pria che di muovo io thriaga il telo,
Che sì per tempo a lacrimar ti mena.
Ma quando Nice, ove tu Icendi, il fuo
Leggadro veltirà corporeo velo,
Non fperar di fuggir la mia catena.
Allor di Let it loaverrà con pena,
E tal di rivederla avrai defire,
Ch'andrai per men dolor morte chiamando.
Poi, non potendo a voglia tua morire,
Vivrai gran tempo errando,
Or fu quello, or fu quel mortale oggetto,

IX. Solo folo da Lei verran le piaghe, Benchè tu spesso alle bellezze altrui Con incerto desso farai pur volto; E l'altre sol ti pareran sì vaghe, Quanto, prima nel Cielo, e poi tra vai, Un raggio avran del bel di Nice in volto. Felice chi di fomigliar Lei molto La gloria avrà i che di beltà fia prova L'effere folo in parte a Lei fimile. Null'altro amor, fe da Costei non mova, Ti fembrerà gentile;

E rammentando pure, a chi fei nato, Null'altro amor ti renderà beato.

X. Quando perciò verfo il confin del fefto Luftro vedrai Colei, che fol dal Polo Partir deve, cred' io, per tua falute; Tu in guifa d'uom, che sbigottio; mello Errò fuor di cammin, nottumo, e folo, Vifto l'almo fiplendor, farai virtue. Allor l'alte bellezze in Ciel vedute Tutta didpiegheran la lor poffanza; E feender giù nel core udrai reperne Noove fino a quel di tema e feperanza, E allor fra l'altra gente Pur griderai: Mirase, ovi fo fo fio, Pria che'l Ciel fi ritolga il fuo bel vifo. XI. Ed oh quanta laggiù gloria z'afpetta,

Quel dì, che dopo lingo attender grave Sincontreanno i volfri lumi infieme! Fusco ufcirà di pura loce eletta Degli occhi fuoi, che feorrerà foave Dell Alma tua fin nelle parti effreme. Ogni figurado di lei d' amor fia feme, In ciò ferbando il fuo coftume antico.

Ma tu glà fei nel Mondo, e qui ben mille Altre cole vedrai, che a ze non dico. Allor dalle pupille

Mi sparve, e di star meco a lui non piacque? Deh perchè mai sì tosto e sparve, e tacque?

Nella fiera di Parnofo banno maravvigliofo sprico le Poeriche opinima di Parnofo banno maravvigliofo sprima di puella Re-pubblica. Econos una, fa cia fonda millo ebilifilmi feni quella Re-pubblica. Econos una, fa cia fonda millo ebilifilmi feni quello Poera, immagianado egli can nobilità, foiseando con robuflezza di Stile l'origine del fue, dice egli, non taverno amore. Mobilfinii lampi di Inegeno, multa magnife conza di puniferi, e di Figure, comercia marino di puniferia, di quello Componentenesa i, nici la terca Staraza è piena di Inmagini veramente artice, ma fecondo il mio parere folicemente artice. Si courenguo ancrea nella decima, e e undecima, alcuni vagnifisimi colori, i quali confinni con altri bei, progi di quefta Canzone, debbono affaifimo raccomandata a i Letteri.

(2) Plata

(a) Platone fu moritumente chierano l'Omero de Eliofei, poiché ficonero Omero tra l'exci, con el grit ura iletole fi reculienza, e la cima. I sodir poeti advantado le lono porfe delle ridotoche opinioni di lui, anno innalizza la Porfa Italiana a quel legoo ch'ella e, cominciando degli santichi, e venendo si moderni. Seguirmon in colò puttualizante l'armarell'amento del gran poeta Orazio, nella fua Poetica. Rem this Suvenice potrona illendare cherra.

#### Di Annibal Caro .

Onna, qual mi fuß io qual mi fentifli,
Quando primiero in voi quell' occhi aperii,
Ridir non fo; ma i vostri io non fosferii,
Ancor che di miratii appena arduffi.
Ben li tenn'io nel bianco avorio fuffi
Di quella mano, a cui me ftesso offerii,
E nel candido seno, ov'io gli immersi;
E gran cose nel cor tazendo dissi.
Assi, alsi; ofai, e-mei; duolo, e diletto
Pressi di voi; spregiai; possi no bobioi
Tutte l'altre, ch'io vidi e prima, e poi.
Con ogni senso Anoro, con ogni affetto
Mi fece vultro, e tal, ch'io non desso.

#### Del medefimo .

N voi trasformai, di voi mi viffi
Dal di che pria vi forfi, e voltri ferfi
I miei penferi, e non da me diverfi:
Si vofoco ogri atto, ogni potenza uniffi.
Tal, per difio di voi, da me partifii (a)
Il coor, ch' ebbe per giotia anco il dolerfi,
Finchè non piacque a i miei Fati perverti,
Che da voi lunge, e da me flefii io giffi.
Or laffo, e di me privo, e dell'afpetto
Voltro, come fon voi? dove fon io?
Solingo, e cieco, e fono d'ambedue noi?
Come fol col penfar s' empie il difetto (b)
Di voi, ti me, del doppio efilio mio?

Gran miracoli, Amor, son pure i tuoi!
Questi de sono Sonesti de un Gulo parriculure, sono robustissimi, e
fanno gran viseggio serze stenso e serza esserze alcuna. Crò, che si
accesse non poso il meriro e, è le dissipicate delle Rime, che trussensi sono
le stels in ambeduc, anzi in un serzo Sonesto da me tralasciaro. A porbi

(a) Tel pro difinali veli, da me perilfi. Il com. I L'Animo Engramma prefio Gellio, Asfurer mi marque.

(b) Com fel est panfar l'empir il difere Di-vol, di ver del dopple tiffe anto F. S. major, este l'adempir, con di lappilite. Il Peresna Soverni all'attar informa i frair F. E'.

les diferts de tan genta memple. ferre le Rione, ? Berto figlicol di Dante diffe, che foo Padie mor rione not regle e dere gento, , vo es non votes. Vete il Voredoltatio della Graca alla

## D' Angelo di Coffanzo .

M Al fu per me quel di , che f Infinita
Vostra berd' mirando , io non m' accorti
Ch' Amor tenuto ne' vosti' ecchi a porti,
Cercava di furanni indi la vita.

L'Alma infeliee, a contemplarei ricita,
Da quel vivo filendor mon fapea torfi,
Ne fentia 'I cuor che da ti fieri morfi
Punto, chiedea nel fuo filenzio aira,

Ma nel vostro sparir tosto, sa certa.

Del suo gran danno, che tornando al core,

Non trovo, qual solea, la porta aperta.

Non trovo, qual folea, la porta aperta.

E venne a voi; ma l'ivolito empio rigore

Non la raccolle : ondi o' ne lo fel merta

In voi non vive, « in me di vita è faore.

Ben treate e farte, fevendo il coftante del fuo Autore, è il prefente Sonette, fu cui de Fantafa va recellentemente postenda il principio di nii bunamoraminto. Chi i mende delle opinioni Plateniche, maggiornicate gosfa fomiglianti belliffime diponture Postebe. Del March. Cornelio Bentivoglio ....

L Anima bella, che dal vero Elifo (x)

Al par dell'Alba e vifitarmi feende,

Di così intenfa luce adorna fplende,

Ch'appena io riconiofio il primo vifo.

Pur con l'ulato, e placido forrifo

Prima m afida, indi per man mi prende,
E parla al cor, cui dolcemente accende
Dell'immenia belta del Paradifo.

In lei parte ne veggo; e già lo ftesso
lo più non iono; e già parmi aver l'ale;
E già le spiego per volarle appresso.

Ma sì ratta s'invola, e al Ciel rifale,

Ch'io mi rimango e dal mio pelo opprello

Toeno a piomber nel carcer mortale.

Usa dolecze affai fenfibile di penferi e di parole, una rara franchez
za nel corfesziore è una giudizida armonia di concetti naturali e impegiufi, un delettuno fommamente, albrebè leggo giufo Sourre. Ma fra l' altre coje der piacer affaifam un aggiuno è principio del prime l'argens,
che è mirabile, il per fe flesse, e il per sagione del passaggio spirinso, che
quivi si nivie.

( à ) Anima bella , she del ovro Elife ) Sublime , e felicitimo Sonetto , come fono gli altri componimenti del Sig. Marchele Coraclio Bentivoglio , che penta forre , chi spiega con accerto.

# Del Petrarca

the William To the the William I

Start Will and Philadel Safe

I N qual parte del Cielo , in quale idea

Era l'elempio, onde Natura tolle

Quel bel vifa leggiadro ; in ch'ella volle

Moffrar quaggià, quanto lafoì potea?

Qual Ninia in funti, in lelve mai qual Dea Chiome d'ere sì fino all'aura icipile d' Quando un cuor tante in fe Viruni accole,

Benche la fomma e di mia morte rea!

Per divina beliezza indarno mira ,

Chi gli Occhi di Coffei giammai non vide,
Come loasemente ella gli giar:
Non la, come Amor fana, e conie ancide,

Chi non sa, come dolce ella sospira,

E come dolce parla, e dolce ride (a).

E Sonetto veramente splendido, non meno per la magnificenza de Qua-

dernari, che per la renerezza de Ternari, e scuopre da per tuero una Fanrafia bollense per l'afferso amoroso, mentre usa rante vivaci Figure, e sensimenti ingegnosamente affettuoft . - Benche la fomma &cc. Il fenso rie-Sce a prima vifta alquanto scuro. Può spiegarfi in molse guise; ma in eure quante farà sempre bellissimo , perchè vero , e inaspettato , questo pensiero ,

( a ) E reme dolce parla , e dolce ride. ) Imitaro dal notiffimo paffo d'Orazio Dulce o ridentem La lagen amabo ; Dulce loquentem . Saffo Ket periorat queplay . ed amabil ridente .

# Di Carlo Maria Maggi.

Otto dall' onde umane, ignudo, e laffo Sovra il lacero legno alfin m'affido, E ad ogn'altro nocchier da lungi grido, Che in tal Mare ogni parte è mortal paffo; Ch' ogni d) vi s'incontra infame un faffe, (a) Per cui di mille stragi è sparso il lido: Che nell'ira è crudel, nel rifo è infido, Tempeste ha l'alto, e pien di fecche è il basso, ... Io, che troppo il provai, perchè l'orgoglio Per tante prede ancor non creica all'empio, ...... Ben s'impara pierà dal proprio scempio. Perch'altri non fi perda, alto mi dogliot A chi non ode il duol , parli l'elempio .

Mafficcio, di bellezza originalo, e di una incomparabile gravità è que-

fle Someto. lo il ripongo fra gli ottimi . Non è da susti il posere , e fa-per pensare si forse, e spiegar poscia si Poesicamente , e si ressamente penfieri cotanto gravi,

( a ) Ch' agni di vi i' inventra infante un faffo. ) Ocazio , Infantes feopules Acresesa unia

## La Siringa . . .

# Egloga dell' Ab. Vincenzo Lanio.

Egli eccelfi d'Arcadia ombrofi monti Fra le Ninfe più caste ebbe il foggiorne . The man of poste I Coffei del cuor, di pure voglie adorno,

Godea teguir le vaghe fere intornoused such sacris accessor

Avez.

Aveano a gara nel purpureo volto, Tutti uniti le Grazie i doni loro: Amor tutto il fuo bello avea raccolto. Era alla Diva del Vergineo Coro In tutto egual : fe non ch' ufar folca .

Questa l'arco di corno, e quella d'oro. Per lei ciascun Nume selvaggio ardea; Ma tutti, or colla fuga, ora col dardo Totti scherniti ella più volte avea .-

Un di furtivo Pan pria collo fguardo, Poi coll'orme seguilla, e giunto appresso. Per te, gridò, per te languisco, ed ardo. Gerva mai non fuggì dal fegno elpreffo

Di vicino Levrier con piè men lenti, Valli, monti, e fentier cangiando spesso; Come la Ninfa delle brame ardenti

Dell'Arcadico Dio ratta fi toglie , ... , ... , ... Al primo fuon degli amorofi accenti. La fuga intanto nel suo viso accoglie

Più vaghe rote; e'l venticel, che spira D' incontro a lei , l' oro del crin discioglie.

La segne Pan dovunque il piè raggira, Tanto veloce più, quanto maggiore Vede farfi quel bel, per cui fospirà. Per dare ad or ad or nuovo vigore;

E nuova leπa all'affannate piante, Sprona la fpeme l'un , l'altra il timore; Fin ch'ella del Ladon correrii avante

L'oude rimira , e i fuggitivi paffi Quinci 'l Fiume arreftar, quindi l' Amante;

Chiede allora con prieghi umili, e baffi, Che I suo fior Verginal perir non lassi.

Le fembianze primiere, oneste, e belle Ecco tutte sparire all'improvviso, E le membra vestir forme novelle.

Davanti agli occhi dello Dio derifo, A. . . Nel fuol subitamente il piè s'asconde,

S'allunga il fianco, e il petto, e il collo, e il vifo. L'arco, e gli strali, e l'anne chiome biondes de destit d'art Cangianfi in verdi scorze, e in langhe fronde

Fasti al fin lieve Canna, in cui non resta, mon resta, Vestigio alcun della bellezza antica;

- course other a resid

Ma pure in Pan più chiaro ardor fi defta. Che scosso il cavo sen dall' aura amica Forma un soave, e lamentevol suono. Che l'interno dolor par, che ridica? Onde egli preio da quel dolce tuono,

Un Istrumento fiebil ne compose : E diffe : Or vani gli amor mici non fono. Sette canne ineguali in ordin pole:

E a quelte colla cera aggiunte insieme Il prisco nome di Siringa impose.

Poi ricercando colle labbra estreme Da i fori lor l'armoniose note,

Col fiato or l'uno, or l'altro informa, e preme.

Le melodie, fin'a quel giorno ignote, Correr fenno da i boschi avgelli, e fere; Reftar l'aure sospese, e l'onde immote.

Poicche il ruftico Dio lungo piacere Traffe dal fuon novello, in cui raccolfe L'alta armonia delle celefti sfere :

Ratta fuggirmi ; E pria ch'effer mia sposa ,

Ben puoi, Ninfa crudel, cangiar natura;
Ma non potrai per voglia afpra, e ritrofa; Una favilla pur spegner di quella, Che per te m'arde il cuor, fiamma amorofa. Se dianzi all'occhio eri loggiadra, e bella

Or fei bella, e leggiadra alla mia mente: E Canna or t'amo, le t'amai Donzella quefi armonia farai pollente, Merce di Stelle al mio defire amiche, Ritornar l'allegrezza al fuol dolente. Tu con quest'armonia farai possente,

Tu più foavi le Campagne apriche

A i pingui armesti; tu de' miei Paftori Men gravi renderai l'aspre fatiche

Accordando a tuoi numeri fonori Auranno effi nel canco i primi onori Avranno effi nel canto i primi onori:

Ma qual da lungi or veggo, o veder parmi

Tra folta nebbia, foribondo fluolo,

· Tutt' Arcadia ingombrar di fiamme, e d'armi? Per far ftragi, e ruine in questo suolo,

DELLA PERFETEAN 9 310 Barbare schiere, il sanguinoso Marte Vi traffe in van dall' agghtacciato Polo.

Ecco riforger con mirabil' arte L'Arcadia mia, dopo mill'anni e mille, Più che mai fortunata in altra parte. Sotto Stelle più placide, e tranquille Passeran questi monti, e questi fiumi, Oueste selve, quell'antri, e quelle ville : w a te. que vetel Quai splenderan tra loro ardenti lumi! Quai leggi infieme unite a liberrate! Quali in ruftico stato alti costumi! O fempre al Giel dilette alme contrade Tornerà in voi l'aurea stagion, qual'era Nel dolce tempo della prima erade. Ma chi fia quel Paftor, ch'infra la femera Degli altri or tanto fi folleva , quante Tra i fiori il Pino erge la fronte altera? O qual diadema maestoso, e santo Gli orna la chioma , onde di tutti è duce ? O qual vefte al mio ciglio ignoto ammanto? Fa tutto il gregge biancheggiar di luce, Ch'egli del prato in vece, e del rufcello Soavemente verfo il Ciel conduce.

Da qual recife mai firapio arbofcello de Conell'aurea verga, ond si cuopre, e difende L'Orto, e l'Occaso, e queste Polo, e quello? Infelici occhi miei, chi vi contende Fiffar lo iguardo in ello? Ah che da vui Tanto fi vede men , quanto più fplende .- in a ... Le luci adunque rivolgete a Lui, Che va sì ben con giovinetto piede Seguendo da vicino i paffi fui and the age of the second Mirate quanto colla mente eccede in an ana ana ana I confini, ch'a lui l'eth-prescrive: Mirate qual'al fior frutto precede Quelle, ch'alme Virtù celesti, e dive; Formangli al biondo crin verdi ghirlande Del Tebro, e del Metauro in fu le rive, manti in a como mo A Son premio del fudor, che largo ei spande, alla me alla comità Di Minerva , e d'Aftrea ne i dotti Campi , Ove va di trionfi altero e grande.

Splende, quantunque non fornito ancora, E par, che con diletto arda, ed avvampi, and a gorft al mq Pare

A lui

A lui s'inteffe; e's orna, e fi colora

Delle grane più vive, onde s'accenda

L'Idalia rofa in Terra, e in Ciel l'Autora.

Deh quel giorno dal Gange omai risplenda,

Quel giorno, in cui la maesta Latina

Dalla Spoglia Reale adorno il renda. 14 ... 1900 1 and 1 and 1000

L'augusta fronte, oh come lieta inchina Del chiaro ingegno all'ammirabil prova

La gran Città delle Città Reina!

Divota gli offre Arcadia in forme move

Gli antichi giuochi, che già un tempo offerse

La Grecia a Febo, ed a Nettuno, e a Giove.

Già del barbaro nome, onde fofferfe

Si acerbe ingiurie il Tebro, e lunghi affanni,

L'odio vetufto in puro amor converse; Poiche spera a ragion dopo tant'anni

Che un novello Annibal colle bell'opre

Tutti restauri dell'antico i danni.

Ma già più dell'ufato a me fi scopre 💖 🦸 🧢 📜

Quanto con denfo impenerrabil velo

L'età futura a gli occhi altrui ricopre

Son giunto pur alfin fon giunto al Ciclo,

A to; casta Siringa , a te rivelo . . water pour yours to a

Veggo, che più d'un gloriofo ferto

Di propria mano alle fue chiome intesse,

Di propria mano alle lue chiome intene, E d'altro, che di fronde, adorna il merto:

Veggo, che un giorno per quell'orme illesse, a sanda de la companya de la company Che dagli anni più verdi a calcar prese

E trova ognor di maggior luce impresse;

Sì, veggo sì..... ma perchè a udirlo intefe Correan Ninfe, e Pastori, a cui non piacque

Far del deftin tutto il volen palele, piolina ima ? ale , bill "

Ruppe nel mezzo il canto, e il meglio racque.

Fra l'Egloghe di buen sapore creda ben' in ch' cgli i abbia ad annovevar la presente. Vaga ne è l'invenzione ; e si scuopre giudizioso artificio nell introdurve a favellar d'argomento più che pustorale un Dio, cioù quel medefimo Dio , che è Poericamense menerato dall' Accademia degli Arcadi , e nell'interrompere con accorta grazia o leglado del regnante Ponsefice, o ful fine le predizioni per la fua digniffimo nipote , Quello che ancor può dilessarci, si è la bellezza non pompasa, ma napurale, pura, e momerossa dello Srile, che qui s'adopera... Non ne appare già la sinezza agli occhi di surri, ma non per questo è meno da stimarfe; anui è ratora questa forma di poetare più preznata nel Tribunale de Lesturi dilicati, i quali manco Più vi affifano lo fguardo, santo più ne intendeno la geneilozza.

#### Di Silvie Stampiglia.

Sorge tra i faffi limpide us nufello,

E di correr al Mar (ole ha difo;
Nè'l botco, o'l prate è di ritegne al rie
Benchè ameno fia quefto, e quel fa bello:
Ad ogni mirro, ad ogni for novello
Par ch'effo dica ur tuo linguaggio Addio.
Alifa con lamenevol mormorio
Giunto nel Mar, suro fi perde in quello.
Tal'io, che fido aloro in due popille

Quanto di vago mai fan far gli Dei, Miro fol di paflaggio e Clori e Fille. Tornan fempre a Dorinda i penfier miei, (\*) Benchè li volga a mile Ninfe e mille,

Ed in vederla poi mi perdo in lei.
Comparazion genile, genilmener esposta, e con egual felicirà appli-

(a) Bel pendero, bella fimiliradine, e beu applicata é quella del Sonemo del Sig.
Stampiglia, e l'alcimo Terretto è incomparabile. Tornero fempre a Derinda i punfer mira,
Banth li volge a mille Ninfe, e milles Ed in ponterla pui ma perda in des.

# Di Torquato Taffo.

Uel, che l'ami coftei; ma duro freno
Mi pone ancor d'atpro filenzio. Or quale
Arro da lei, se non conotes il male,
O medicina o refrigerio almeno?
E come seffee porte, chi ardendo di deno
Non fa dimottri il mio dolor mortale;
No fisploada da famma a quella egude,
Che accerde imoni in riva al Mar Tirreno?
Tracer ben posso, e con consultato del cono
Sangor alle pirighe, e luce ai vivo foce,
Noo frami più, quefata timpodili reglia;
e re

Troppo spinse pungenci a dentro i colpi,

E trop

E troppo ardore accolfe in picciól loco. Se apparirà, Natura, e sè, n'incolpi.

Ingenojamente argomente il Petra, e il fuo argomento mobilmente amplificato giunge a formare un Sonetro digniffium di lui, e maffimamente bella nel Tergetti. — Ne triplenda la fiamma Rec. Se vodesse il Petra far qui la fisa fiamma eguale o pari a quella di Monghello, e a daris monsi facci victino a condamne I petroble sua come troppo aduta, e affestana si fi più sosso a condamne I petroble sua come troppo aduta, e affestana si fi più sosso a condamne I petroble sua come troppo aduta, e affestana si fi più sosso a condamne I petroble sua core di dire alla guisa e somiglianza di quella, che accende i monti. Noi qual cos paragona eggli solimente le fiamme nella maniera, forra e naure, che este usue bamno di maniesta si firma della solimente le fiamme nella maniera, forra e naure, che este usue bamno di cocci di si solimente da di si soli permato di voler sacre, e dice di poter tacre, come coliman apperso una timpolibili ogglia, civi un voler si impolibile, quel pre-tendessi da lui il silenzio; mentre il silenzio è il vero segreto, perciò mon apposi il fangue delle piaghe emerossi, o la luce del succa ameroso si Ma vuos egli dire, che anche taccado, mal grado suo trapelerà questo langue o succe pre lo celore, per gli satti, e per sil cocci.

#### Del Cardinal Benederto Panfilio .

P Overi Fior! destra crudel vi toglie,
V' elpone al foco, e in un Crittal vi chiude.
Chi può veder le Violette ignude
Disfarsi in onda, e incenerir le soglie?
Al Giglio, all' Amaranto il crin si toglie,
Per compiacer voglie superbe, e crude:
E giunto appena Aprile in gioventude,
In lagrime odorose altroi si scioglie.
Al tormento gentiì di stamma lieve
Lasciando va nel distillato argento

La Rosa il soco, il Gelsomin la neve.

Oh di lusso crudel rio pensamento!

Per far lascivo un crin, vuoi far più breve Quella vita, che dura un sol momento.

L'amenisà di quesso Componimento, che nel suo genere è leggiadrissimo, nosce dal suggesto ameno, ma incomparabilmente più dalle grazia e dall'arsistino, con cui è ricamato. Hamo le Traslationis un brio vivoce, ma che diletta, non offende la vissa. Gentilissima è la Chiusa, e diletrevolmente compie questa porita dipiristra. Dal facile uso di Rime non facili viene ancren accressiona la vughezza di sutro il Someti.

#### Del Marchese Giovan-Gioseffo Orfi.

Onna crudele, omai fon giunto a fegno, Che di chiederti un guardo io pur non ofo. Sol talvolta improvviso, o da te ascoso, Tuo malgrado rapirne alcun' m' ingegno. Pure anche in ciò t'offendo, e prendi a ídegno, S' io traggo da' tuoi lumi esca e ripolo. E s'in viriù di tal cibo amorofo Quasi di surto in vita io mi mantegno.

Benche, ne furto è'l mio, ne lor si toglie

Del fuo splendor; mentre spargendo il vanno; E'l guardo mio gli avanzi altrui raccoglie. Qual' Avaro è giammai, cui rechi affanno

(Sia quant'effer si può d'ingorde voglie) Ch' altri viva del suo senza suo danno?

Il Petrarca nella Canzone , che incomincia Ben mi credea passar mio tempo omai , dicendo che dagli Occhi di Laura egli va involando er uno ed ora un' altro sguardo, e che di ciò insieme si nutrica & arde, finalmense cost ragiona:

Però s'io mi procaccio Quinci e quindi alimenti al viver curto, Se vuol dir, che sia furto, Sì ricca Donna deve effer contenta,

S' altri vive del fuo, ch'ella non fenta. Ora io non dubito, che da questi versi non sieno stati tratti i semi del presense Sonesto; anzi io a posta il rapporto, affinche si vegga, con quanta grazia sia amplificato, adornato, e converso in un Sonetto l'ingegnoso sentimento del Petrarca, e ciò serva d'esempio a chi vuol conversire in uso proprio le ricchezze altrui. Per altro, considerando in se stesso il presente Componimento , è facile il sentirne la bellezza . Poiche grave è la descrizione chiusa ne due Quadernari; nobilmente ingegnosi sono i due Ternetti : il tutso viene esposto con invidiabile facilisà e chiarezza.

#### Di Torquato Taffo .

More alma è del Mondo (a), Amore è mente, Che volge in Ciel per corfo obliquo il Sole, E degli erranti Dei l'alte carole Rende al celeste suon veloci, e lente. L'Aria, l' Acqua, la Terra, e'l Foco ardente Misto a gran membri dell' immensa Mole Nudre il suo spirto; e s' Uom s'allegra, o duole, Ei n'è cagione, o speri anco, o pavente.

Pur .

Pur, benchè tutto crei, tutto governi,

E per tutto rifplenda, e in tutto fpiri, Più spiega in noi di lua possanza Amore:

E disdegnando i cerchi alti, e superni,

Posto ha la Seggia sua ne dolci giri

De' be' vostr' occhi , e'l Tempio ha nel mio core.

Nobile al maggior segno è questo Sonesso per la gravissima e Poetica esposizione delle opinioni Platoniche, per la maestrevole condotta, per la splendida conchiusione . - E s'Uom s'allegra , o duole &c. Ciò è cavato dalle viscere della vera Filosofia , la quale è insegna , altro non essere il Dolore , la Speranza, la Paura, e susse l'altre Pajjioni dell'Uomo, che Amore travestito in varie maniere .

(a) Amore alma è dei mondo.) Bella entrata di sonetto. Πρόσυντο νολοσχέι, dice Pindare i splendida facciata di bello Edistio. Il aoltro Gentislimo Redi: Μυίτο è Amor ne' suoi Sonetti che tutti sprano purthe e grazia. — Μιίο a' gent membri dell' immunola molta Virgilio poeta Platonico;

Mens agitat molem . Spiritus intus alit .

#### Dell Abase Vincenzo Leonio .

TOn ride for nel prato, onda non fugge, (a) Non tcioglie il volo angel, non spira vento, Cui piangendo io non dica ogni momento

Quell' acerbo dolor, che il cor mi fugge. Ma quando a Lei, che mi diletta, e strugge,

L'amorolo difio narrare io tento, Appena articolato il primo accento, Spaventata la voce al len rifugge.

Così Amor, ch' ogni strazio ha in me raccolto, Ferimmi: e la ferira a Lei, che fola Potria fanarla, palefar mi è tolto.

Ah che giammai non formerò parola; Poiche l' Alma, in veder l'amato volto,

Il mio core abbandona, e a Lei sen vola.

Chiunque gusta ( e la gustano sussi gl'Ingegni dilicasi ) una soave andatura di versi, e una pompa naturale di sensi, talor avvivata da qualche figurato colore, non postà non sensire assai dilesso in leggere il presente Sonesto. Questa artifiziosa purità constituisce anch ella una bellissima spozie di Stile , e spira una grazia , non sensita già da sueti , ma da sueti i migliori sommamente gradita.

(a) Non ride fior nel prato, onda non sugge.) Virg. sugiens per gramina rivus.

Ah che giammai non sormerò parola, Posebè l'aima in veder l'amato volto Il mio core abbandona , e a les sen vela . Non potea meglio afigurarfi l'estafi amorola . Virg. Lacipis effari, midid que in voce refissi . Il Petrarca mirabilmente: Tanto le ho a dir, che incominciar non ofo. Quell'altro: cadit altè sumpta querela.

### Dell' Abate Aleffandro Guidi .

Per l'Urna eretta nella Basilica Vaticana alle cener. Cristina Regina di Svezia.

L(s) D Enchè tu spazj nel gran giorno eterno, D E la tua mente entro i piacer del Cielo A tuo fenno conduci, alta Reina, Pur talor della luce apri il bel velo, E non ti rechi a scherno Volger lo sguardo alla Città Latina. Il tuo pensiero volentieri inchina Di veder Lei, che ti compose l'ali, Onde lieta salisti a i sommi giri; E, se fra noi quì miri Chiuse in nudo terren l'offa Reali, Non disdegnosa il tuo sereno offendi. Contenta di veder l'estinte spoglie Entro l'Auguste soglie, Ch'ancora in Giel di venerare intendi . Però che la grand' Ombra ivi s'accoglie De' Campioni di Dio, che tu feguisti, E che splender fur visti Sovra strade di sangue, e di martiro: Allor che'l varco a nostra Fede apriro. II. Quando giungesse in Ciel cura mortale, Io temerei, non ti destasse a sdegno L' Urna, che al cener tuo Roma prepara. Se già schernisti la Fortuna, e'l Regno, E l'aura trionfale : Come pompa di marmi or ti fia cara? E se tua vista a misurare impara Con altri sguardi oggi il cammin del Sole, Ed ombra il Suolo, e l'Ocean ti iembra: Con quai fembianti e membra T'apparirà questa novella mole! E poiche'l Mondo, e sua figura parte; E fai , che Morte estinguerà l'Aurora: E'l Tempo stesso ancora Vedrà sue penne incenerite, e sparte;

E tu presso il gran Dio farai dimora Entro gli abiffi d'immortal fereno: Come di gloria pieno Non mirerai con gioco, e con forrifo, Ne'nostri bronzi il tuo gran Nome inciso? III. Pur, se appressarsi al tuo stellante Trono . Fosse concesso alle innocenti Muse, Che un tempo fur tra tue delizie in Terra: Nè temesser cader vinte, e confuse Dell' alte Sfere al fuono, Ed al fulgor, che'l volto tuo diferra, Forse dirian, che inaspettata guerra Muovi al Tempio di Pier, che tanto onori: E che sebben di gloriosi fasti Il Vatican fregiasti, Ora in parre gli adombri i fuoi splendori: Che mentre in Ciel ripugni al bel pensiero, Ch'egli ha d'ornar l'incenerito manto, A lui si toglie il vanto D'aggiunger luce al fuo felice Impero; Che Roma carca di sospiri intanto La nobil guancia di rossor si tinge, E in suo cor si dipinge Le querele d' Europa, e già si sente Sonar fama d'ingrata entro la mente. IV. Ma tu, Reina, fofferir non devi, Che forga infin dalle rimote arene Voce, che porti alla tua Roma oltraggio: Fornir gli estremi ufizi a Lei conviene, Or tu l'Urna ricevi, E tu l'accogli con sereno raggio. E giacche dal mortale aspro viaggio Sei giunta in parte, ove col Ver ti fiedi, E puoi fiffare, e sostenere il ciglio Entro il divin configlio, In cui l'ordin del Mondo impresso vedi: Tu segui il corso del Celeste lume, Che dal suo grembo al Quirinal discende, E vedrai, come accende Nel sovrano Pastor voglie, e costume. L'onor de' marmi, che innalzar t' intende Oggi Innocenzo, concepir le Stelle:

E fon tutte le belle Opre, di cui Roma s'adorna, e veste,

Figlie di lui, d'origine celefte. V. Già sente a tergo i corridor veloci Della novella Etate il Secol nostro: E già penía deporre il fren dell' ore; E già di Gigli inghirlandata e d'oîtro Presso l'Indiche soci Attende la bell' Alba il nuovo onore . E Quegli, incontro al suo fatale errore, Intrepido sostiene il grande Editto, Che ancor cadendo eternerà le itesto, Però ch'ei porta impiesso Nella fua tronte il tuo gran Nome invitto. E quella, che sul Gange al corto è desta Sorgerà lieta al grande ufizio intenta, Sol di mirar contenta L'Urna Real, che al cener tuo s'appresta. Non è, non è tua bella luce ipenta; Che i tuoi gran Geni a i facri marmi intorno Faranno anco foggiorno. Ed oh quante faville ancor feconde! D'alta pietà la bella polve atconde, VI. Verran ful Tebro gli Etiopi, e gl'Indi, E di barbare bende avvolti i crini I Re dell' Afia alla bell' Urna innanzi. Da lei spirar vedran lampi divini, E nuove cure, e quindi Sorgere il vero da tuoi facri avanzi. Il Mondo avrà, che solpirò poc anzi, Infin dall'Ombra tua nuovo intelletto, E quel, che foggiogalti, orrido inganno Avrà il secondo affanno, O la tua luce accoglierà nel petto. Deporran l'aste, e i sanguinoti acciari A piè della grand' Urna i Re guerrieri, E i feroci penfieri Di dar freno alle Terre, e legge a i Mari. Non mireran ne'sospirati Imperi Più l'antiche lusinghe, e'l primo volto;

E spiegherà sol per le Stelle il volo.

Ove quessa Canzone si mettesse a fronte delle Ode più riguardevoli
dell amichia Greca o Lattuna, so direi per lo meno, che miuna quantunque
bellissima le andarebbe avanti. In essa so fratto un'incredibile Nevuirà, un

Che da'tuoi raggi accolto
Il lor desio prenderà a sdegno il suolo,

Sublime inustrato, un Poetico straordinario, ma però non eccedente i confini del Bello . Spezialmense ammiro lo splendore della Elocuzione , nato dalla nobile e fissa Immaginazione, con cui ba il Poeta figurati in sua niense gli oggetti tutti, e gli ba ora con tanta forza di Metafore, e d altre figure animati, ora con tanta maesta espressi, che sensibilmente il noftro pensiero si solleva a mirar questi oggessi, e a lui quasi non sembra d' udire linguaggio umano. Immagina egli, che Cristina possa non gradire il nuovo Sepolero, a lei innalzato ful fine del Secolo proffimo paffato. Poscia con pellegrine Riflessioni, e mirabili concessi dimostra, che non le dee dispiacere: e va egli nel medesimo tempo artistiziosamente spargendo lodi tanto della morta Reina, quanto del fommo Pontesice allora vivente. Sono le tre prime Stanze, e principalmente la terza, affaissimo belle; nondimeno ancor più belle, e splendide mi pajono le tre seguenti. Nella quarta è un' Immagine pellegrina quella, che incomincia Seguita il corto &c. L'altre due Seanze sono si piene d'estro, si Poesiche, e maestose, che lasciano o debbono lasciar sul fine i Lettori pieni d' una bella Estasi. A me non finisce di piacere nella Stanza I, quel non ti rechi a scherno, in veca di non ti rechi a fcorno, non ti rechi a vile, non isdegni. Non so, se ad altri finird di piacere il verso 12. della medesima Stanza

Non disidegnosa il tuo sereno offendi,

per cagione di quel Non congiunto con disdegnosa, il quale sa a prima vista equivoco il senso: o pure nella Seanza III. quel verso

Ora in parte gli adombri i fuoi splendori,

per dire, ru gi impedifei il divenir più gheriofo, che non era. Ma questi o non sono diferti, o sono disterti di niun momento, che non guastano la delexza, e perfectone del turno. Per altro qui si può amuriree la surezza de agni senso, a de ogni senso, e la nighita armonia del verse; e desen guardo propri di questo personano da turne.

( a ) La canzone del Sig. Guidi è piena d'immagini, che fono la favella facra de'

# D' Angelo di Costanzo.

M Entre a mirar la vera, & infinita
Voftra beltà, che all'altre il pregio ha tolto
Tenea con gli occhi ogni penfier rivolto,
E folo indi traea falure, e vita;

Con l'Alma in tal piacer tutta invaghira
Contemplar non potea quel, che più molto
E' da stimare, al vago, e divin volto
L'alta prudenza, & onestate unita.

Or rimaso al partir de'vostri rai

Cieco

Legitzed in Legicalic

Gieco di fuore, aperto l'occhio interno, Veggio, ch' è 'l men di voi quel, che mirai. (a) E sì leggiadra dentro vi discerno,

Ch' ardifco dir, che non ufcio giammai Più bel lavor di man del Maitro eterno.

Parrebbe possi fra gli ostimi. Cetro degna è di gran lode non sasso la novoità dell' argonemos, quanto la farza ingegnoja dei distrasso, e la pienezza di santi sensi vanti en gliano con sono constituenti estato distrato di sunti con l'Antecedenti a format la leggidarissima della Chinja. In format colhi regiona e nobilmente regiona, no lono i soio
versi un visitos festione di stronda, ma un gruppo delizioso di frasti eguadmante s'aporita e belli.

(a) Vegia, eb è'l men di voi quel, che minai.) Propertio; Hee fed forma mei pars est extrema surevis: suat magica, quibus, Balje, perire; suvat. Metriamente di questo robuito Poeta e leggiadro, Angelo di Collanto, n e satu accosta di Rime stampata in Bologna, benemerita income di rutti gli studi, così della buona Poessa Italiana.

#### D'Ippolito Cardinale de Medici , o di Claudio Tolomei.

Uando al mio ben Fortuna empia e molefta Ciò, che d'amor avea, tutto mi porfe, Che'n diverfe contrade ambidue torfe, Me grave, e lento, e vo leggiera, e prefta;

Con voi l'Alma mia venne, e lalciò quelta Spoglia allor fredda, e di fuo ftato in forfe; Ma da voi un' Immagine in me corfe, (a) Che nuovo spirto entro I mio petto innelta.

Questa in vece dell'Alma ognor vien meco, E mi mantiene. Ah fosse a voi sì caro Il cor già mio, come a me questa piace. E n'è ben degno; poscia ch'Amor cieco

Largo del mio, troppo del vostro avaro, Si lo trasforma in voi, che vostro il face.

Merita questo Sonetto d'esser annoverato, se non fra i primi, almeno fra i vicini a i primi, e cetto fra i Sonetti più vigarosi. Ci è Ingegno, ci è Fantassa, ci è vezicioni Essosse, e il tusto con gravità singolare e con ornamento Poetico è artispiosamente spiegato.

( a ) Ma da voi un' immagine in me corfe . iusaxor .

Di Vistoria Colonna al Bembo, che non aveva composto versi per la morte di suo marito.

A Hi quanto fu al mio Sol contrario il Fato, (a)
Che con l'alta virtù de raggi fuoi
Pria non v'accele: che mill'anni, e poi
Voi farefte più chiaro, ei più lodato:
Il Nome fuo col voltro Stile ornato,
Che fa feorno agli antichi, invidia a noi,
A mal grado del tempo avrefte voi

Dal secondo morir sempre guardato.

Potess io almen mandar nel vostro petto

L'ardor, ch' io sento, o voi nel mio l'ingegno, Per far la Rima a quel gran merto eguale;

Che così temo, il Ciel non prenda a sdegno Voi, perche preso avete altro soggetto, Me, che ardisco parlar d'un lume tale.

Bafterèbe queste Sonetto per farei fede, se già von ne soffimo certi, del solice inggon della Marchiana di Pestara Certo, che ni possimo qui ammirare una sodissimo architectura, che ingegnosamente lega inspinano il del Bento, come dei designino Marche, la Stiste è nobilencete chara, medifunente acuto, ed il Composimento trutto si guideziosamente condesta, che gli Inggoni incegni un somissimo non na sarchono, e i subtimi si pregerebono d'averto fatto.

(a) Alti quanto fu al mio Sol contrario il fato.) Che rime gentili! Che affetto! Che natural muetloia della incomparabile Vittoria Colonna! Non mancano nel noltro fecolo nobili factirci di Tolcana Poelia, e trall'altre la Sig. Selvaggia Borghini Dama Pifana è meritevolmente ripolia dall'Abate Menagio tralle Donne ancora perire di fiolofia,

### Di Gabriello Simeoni al sepolero di Dante.

Spirro divin, di cui la bella Flora
Or pregia quel, che già teneva a vile,
Il chiaro Nome tuo, i Opra fottile,
Che lei di gloria, e te di vita onora;
Ecco me laffo, a te fimile ancora
Nel cercar nova patria, e cangiar fille:
Che Invidia ogni Alma nobile, e gentile
Così perfegue fino all'ultima ora.
Dogliamci infleme. T Di c'in grembo a Giove;
Io giunto in tempo sì perverfo, e duro,
Che affai meglio faria non effer nato.

E facciam sede al secolo suturo; Della Persessa Poessa Tom. II.

Sf

Tu quì con l'offa, io con la vita altrove, Ch'uom di virtù poco alla Patria è grato (s).

Televne il pungolo della Chinfa, da cui prefeinda, mi par degno di molza lode. Pimo è la Stile, ma da una cetra navarua billezza e favorità foflemun. Facili fono i penfieri; ma teneri, ma ben refluti, ma forti nella lore naviva femplicità. Suppaneadofi il Peter in Revuena, portobo dar fofidito ad alcuno quell io con la vita altrove: ma non mancherauno vie di falvarlo.

(d) Gabriello Simeoni Fiorentino dimorava in Lione di Francia, ove diede alla luce due opere. Côi som di virriò pero alla Patria è grato. Cuoè conforme al facto detto: Nemo propheta acceptus in patria fas.

## Di Francesco Coppetta.

Orta il buon villanel da firania riva (a)
Sovra gli Omeri fuoi pianta novella,
E col favor della più bafa fiella
Fa che ritorni nel fuo campo, e viva.
Indi il Sole, e la pioggia, e l'aura effiva
L'adorna, e paice, e la fa liera, e bella.
Gode il cultore, e fe felice appella,
Che delle fue fatiche il premio arriva.
Ma i Poni un tempo a lui ferbari, e cari,
Rapace mano in breve fuzzio coglie:
Tama è la copia degl'ingordi avari!
Cool, laffo, in un giorno altri mi toglie
Il dolce frutto di tant'anni amari;
Ed io rimango ad adorar le foglie.

Squiftissme serza sallo è il presense Sonetto, e a me sembra uno degli attimi. Quarto più consisten i mpaneggiabile su parità, la voruce lezgiadria, con cui si dipinge la comparezione, e la minibile applicazione de quella al suggetto, che il Peeta si propone: tanto più mi par bello, e mi diletta. La sentenza improvolia, che chiude il primo Tennio, so una sorza distantisma. La Chiusa della eltro ba una vaghezza pura e luminofa, che lassia dopo di se piutere non ordinario in qualanque persona di perfisto gusto, che ascalii, o legga.

( a ) Porta il buon villanel. ) Sonetto del Copperta celebratissimo, di cui è proprio lo Bile figurato, e nella sua sublimità leggisatro.

## Del Dossore Giofeff-Ansonio Vaccari.

giuro per l'eterne alte faville,

Ond'udicino le mie fiamme immortali:
Giuro per l'aureo crin, per le tranquille
Luci amorole al viver mio fatali:
'io vidi, o Donna, io vidi a mille a mille
Muover da'bei volt'occhi e fiamme e itrali,
E cortile vid'i or trude pupille
Tante vibrarmi al cor piaghe mortali
chi potea fottraff a i dardi, al fuoco,
Che i'voltri fulmianza a gli occhi miei
Senza tempara di lor virtute un poco?
Gitta, Amor, gitta a' aroce le coftei

Armi feroce impugna ; e udrem fra poco

Tutti al tuo Carro avvinti Uomini, e Dei.

Le molte Figure Perithe, e fpiritoje, che qui fi incontraro, hea ardinate, e managgiate con gentilezza e vigore, uni fanno piacree e fimmre a difinifura il prefente Sentento. Le ffor ci i foute da per tutto, e priticolarmeme nell'ultimo Terzetto, cioè in quell'improvvija rivolgimento del parlure ad Amore. Leftio altri pregi di Sitle, e di metodo, che mon si facili mente fi offernous in mistificio il rito Composinenti di questa Raccolta Guidecione ha un bel Somero, che comiscia: lo giuto Amor per la tua face etterni. Fosfe ad imistigno d'affor u compositi il professe.

(a) Spirinfollino, ed a fe fimile il Sig. Giofeff. Annaio Vectari, la cui converfazione ficcome mi era gioconda, e amabilitina pel fine bod geno pel fios bono tratro, e per la nobile fiu rinde, con la perinta farà fempre al mio conce, e a trutti i basadi dolorofilma. Quanto è vivace qualit maneira, e che metre étro gio cochi, e imprime la foradell'afficto! E cosfie vid a crade papille. E apprello: Gitta Anner, gitta l'arce, e le ceptie Anui ferces impograr. Tabollo delli la Solprita:

Illius ex oculis, quum vuls exurere Divos, Accendis geminas lumpadas acer Amor.

Si ferve per fiscorde Amore dessi occhi di Sulpitia. Le collei armi, e adrem: per toccare ancora quelle minutie; in vece delle Armi di costiti, e di Usircaro; non fentono il fapor di Tofcano? non odorano di quel timo Atuco, come diceano i Greci? In fomma per tutto vi fi vede il Poeta.

Del Dottore Eustachio Manfredi.

Monacandosi la Sig. N. N.

I. Dona negli occhi vostri (a)

Tanta e sì chiara ardea

Maravigliosa altera Luce onesta,

Che agevolmente uom ravvisar potea,

Quanta parte di Cielo in voi si chiude,

E seco dir: non mortal cosa è questa.

Ora fi manifesta Quell' eccelfa virtude Nel bel configlio, che vi guida a i Chiostri; Ma perchè i fensi nostri Son ciechi incontro al vero, Non lesse uman Pensiero Ciò; che dicean que' duo bei lumi accesi. Io gli vidi, e gl'intefi Mercè di chi innalzommi: e dirò cofe

II. Quando piacque a Natura

Note a me solo, e al vulgo ignaro ascose. Di far sue prove estreme Nell' ordir di vostr' Alma il casto ammanto, Ella, ed Amor fi configliaro infieme, Siccome in opra di comun onore, Maravigliando pur di poter tanto, Crescea'l lavoro intanto Di lor speme maggiore, E col lavoro al par crescea la cura. Finchè l'alta Fattura Piacque all' Anima altera, La qual pronta, e leggiera Di mano a Dio, lui ringraziando, ufcia; E raccogliea per via Di questa sfera discendendo in quella, Ciò ch' arde di più puro in ogni Stella. L' Angelica sembianza,

III. Tofte che vide il Mondo, Ch'avea l' Anima bella entro il bel velo: Ecco, gridò la gloria, e la speranza Dell'età nostra, ecco la bella Immago Sì lungamente meditata in Cielo. E in ciò dire ogni flelo Si fea più verde, e vago, E l'aer più sereno, e più giocondo. Felice il fuol, cui I pondo Premea del piè bianco, O del giovenil fianco. O percorea lo sfavillar degli Occhi; Ch'ivi i fior vifti, o tocchi Intendean lor Bellezza, e che que' rai Movean più d'alto, che dal Sole affai. IV. Stavali vostra Mente

Paga intanto, e ferena

D' alto mirando in noi la fua Virtute. Vedea quanta dolcezza, e quanta pena Destasse in ogni petto a lei rivolto, E udia fospiri, e tronche voci, e mute; E per nostra salute Grescea grazie al bel Volto, Ora inchinando il chiaro fguardo ardente, Ora foavemente Rivolgendolo fifo Contra dell' altrui vifo , Quafi col dir : mirate, Alme, mirate In me che sia Beltate,

Che per guida di voi scelta son'io, E a ben feguirmi condurrovvi in Dio.

V. Qual' io mi fessi allora,

Quando il leggiadro aspetto Pien di fua luce a gli occhi miei s'offrio, Amor, tu'l fai, che il debile Intelletto Al piacer confortando, in lei mi festi Veder ciò, che vedem tu folo, ed io; E additafti al cor mio, In quai modi celesti Costei l' Alme solleva, e le innamora. Ma più d'Amore ancora Ben voi stesse il sapete, Luci beate, e liete, Ch' io vidi or fopra me volgersi altere A guardar fuo potere, Or di pietate in dolce atto far mostra, Senza discender dalla gloria vostra.

VI. Ed ecco intanto accesa D'alme faville, e nuove,

Costei corre a compir l'alto disegno. Vedi, Amor, quanta in lei dolcezza piove, Qual fi fa'l Paradifo, e qual ne resta Il baffo Mondo, che di lei fu indegno. Vedi il beato Regno Qual luogo alto le appresta, E in lei dal Cielo ogni pupilla intefa Confortarla all'impresa. Odi gli Spirti casti Gridarle: assai tardasti; Ascendi, o fra di noi tanto aspettata Felice Alma ben nata,

dileguata .

Si volge Ella a dir pur, ch'altri la fegua, Poi fi mefce fra i Lampi, e fi dilegua. Canzon, fe d'ardir troppo altri ti fgrida,

Dilli, che a te non creda;

Ma venga, infin che puote egli, e la veda. Gran dilicatezza scorgo io in questo ossimo Componimento , o Giudizio finiffimo nel suo Autore. E facile a miti il vedere, ch'egli non i è fatto scrupolo d'arricebirsi delle spoglie del Petrarca, e di usarne exiandio de versi interi . Ma non tutti giungeranno a scorgere il merito, che è in questo medesimo furio, se pure se può così appellare l'ornarse dell'altrui senza nascondere l'ornamento, e col mostrarne palesemente l'obbligazione al primo padrone. Consiste questo merito e nell'avere scalto il meglio, e nell'averlo mirabilmente innestato. Senza nondimeno por mente a questo, antie sono virsie proprie dell' Autore la nobile Invenzione, la costante leggiadria, e la limpidezza, e grazia dello Sile serfo e vivace, che riluce in ogni parse della Canzone . La seconda Stanza è un reffuto d' Immagini vagbissime ; e può dirfi lo stesso ancora della feguente. Più ancora di sutte sono gentili le ultime due, e segnatamente in esse gli ultimi versi. Io più volentieri avrei lasciato questo Componimento senza il commiato, cioè senza i tre versi della Chiufa, per timore, che a qualche persona non affai pratica degli Anacronismi Poetici non paja strano, come dopo effersi desso, che questa Donna si è dileguata dagli occhi del Mondo, la Canzone, in cui ciò si è raccontato come avvenimento gid paffato, la Canzone fleffa, dice, abbia da invitar altri a venire a veder Costei, quasi questa Donna non si fosse peranche

(a) Douns negli acchi vostei Cr. ) Questa canzone è piena di lumi maravigliosi, ed è vaga insteme e magnifica. È quando comparì in Firenze, da tutti nella memoria se ne seca conserva.

### Della March, Petronilla Paolini Maffimi.

P Ugnar ben spesso entro il mio petto io semo (a)

Bella Speranza, e no Timore insieme;
E vortra i uno ettemo il mio tormento,
L'altra già Spento il-duol, chi il oor mi preme.
Temi, quel ber mi dice; e sio consesso.
Toilto, spera, gridar s'ode la speme;
Ma se sperare to vo'selo un momento,
Nella stella speraza il mio cor teme.
Mie sventure per l'uno escono in campo,
Mia collanza per l'altra; e fan battaglia
Afora così, chi miad il or prevaglia:

So ben, ch'or gelo, ahi lassa, ed ora a vvampo;

E sempre un rio pensier m'ange, e travaglia. Felicemente qui verge o spiragon i courarsolo di due contrari affetti con gravissimi sensimenti, con gran possessimi e le Rime, e con bella franchez ze e forta Petitica da per tutto. Dirà ancera, che il primo Trazette ha un non so che diminante spora il resto e conchudert essere quelle un Componimento, che per la qualità di chi lo sece, arreca non poco splendore alle età nosses.

( a ) Il contrato della Tema , e della Speranza è benifimo rapprefentato . E la conchiudione del Sonetto è gravifima .

#### Di Pietro Antonio Bernardoni .

Ualor di movo, e fovruman sselendore In me Nice rivolge i lumi ardenti, Ne degnando mirar sull'altre genti Tutto prova in me folo il suo valore; Ognun de guardi suoi mi passa al corre Per la via, che ben samo i rai sucenti; E giunto a lui, con non so quali accenti Si ferma seco a ragionar d'amore (a). E folo Amor, che in compagnia di quelli M'entrò nel sen, potra ridire altru Di qua gran cose ognun di lor favelli. Gà nol possi soi posichè in mirar que dui Fenti della mia famman, cochi i belli.

In lor fuori di me rapito io fui.

Scondo il mio gufto è ecculome, e vagamente intriction e condutto quifto Sonetto, Belliffimo è il fine del primo Quadermoi o, più bello amevas tutto il Primo Terzetto. Fosfi, parrebbe alcun reflar dubbisfo, non intrendendo, come il Porta far rappio spori di ci, e come I amina fau vari il agli occió altra i, mentre esti faponte di occió altra i, mentre esti faponte di occió altra i, mentre esti faponte di sociale tuttavoi in patro altore che dice, che i guardi poffati devene a los cuere in compagnia d'amore, fi fermana quivi a ragionar en esfo cuore, tuttarno a ciò fi dec por mente, che la Faunsifa Portica deferire qui un'ingamo, che overamente c'acte in fimili cafi. Quando taluno mina fifo I eggerto amore, a lai pare di efferte fue di fi fesfo, e d'aver mata I amina, e i parsier in quello gere. E pure nel medifimo tempo esti fente in soci corre una straordinaria doleczza, e do un più fasore movimento del deferso amorsho. Non è si vera la primo parte, perciscolò l'anima è più che mai nell'amante, e i parsie cila, e si fe sa nel corremplere dettro la sua primi più con la maria.

della cofa amata, che venne a lei riportata dagli occhi. Ma perche pare di-

verfamente all Immaginativa, Potenze che prende spesso li appacenza per verità, e perchè si dire, che l'amima è più, devi ella ama, che deviella amina; perciò con bizzaria Poetrica va ella desferiendo ciù, che i Platoniti, cd altri Pesti hanno prima d'era immaginato e detto, in parlando delle gravia facende d'Amore.

(a) Il favellare degli occhi ne guardi passati al core, occhi, sonti della simma prodita e bel pensiero. È la conclusione del Sonetto è galantissima. E stata grave la prodita del Sia Bernardoni ocche a Calero, ma si mibra nella persona dello eloquente Padre Bernardoni de PP. del Ben morire insigne Predicatore:

### Del March. Giovan-Gioseffo Orfi .

I O grido ad alta voce, e i mici lamenti
Ode Ragion contro ad Amor tiranno;
Però s'accinge i mio foccorfo, e fanno
Guerra tra loro ambo a vittoria intenti.
Poi, s'a me par, che Amor fue forze allelnti,
Quafi mincrefica il fin del dolce affanno,
Allor celatamente, e con inganno,
I o fo cenno al Grudel, che non paventi.
Ma quefta in me, fafi vittade o frode,

Ragion discopre: indi con suo cordoglio M'abbandona per sempre, e più non m'ode. Che se poi d'ora innanzi ancor mi doglio, Sa che l'Isccio per vezzo, e ch' Amor gode Signoria nel mio cor, sol perch'io voglio.

Difficilmente I Immaginativa pares far fassibite con più grazia, ed espiramer con più evidenze, e chiereze ou Pero veduno los dalla Patenze, sperime . Nai quì lo miriamo quosi con gli acchi: e tauto vezzosa ferondo il gusto Greco è anda Invenzione, tanto vivuo e che contornata ne è la dipmutura, che nel genere consulto inflome e grave possibum dare uno de più omorevoli possi al presente santo, nel quade massimamente riluce il secondo Quadennio.

#### Di Antonio Ongaro.

Flume, che all'onde tue Ninfe, e Paftori,
Inviti con foave mormorio,
Col cui configlio il fuo bel crin vid'io
Speffo Fillide mia cinger di fiori.
S'a'tuoi crifalli in fu gli eftivi ardori
Sovente accrebbi lagrimando un Rio,

Moltrami per pieta l' Idolo mio Nel tuo fugace argento, ond io l'adori.

Ahi to me 'l nieght' lo credea crudi i mari,
I fount no: Ma tu dello fplendore

Che in te fi specchia, ad effer crudo impari.

For laffo, e fono: e voi mi fiete avari

Tu della bella Immago , ella d'amore : Ern ne tempi addierro, ed è turtavia flimato affaiffimo quefte Sonetto ; e merita foele d'efferto ; quantunque poffano i dilicati Giudizi vitrovare ci dentro cerre cofesse da non contentarfene molto. Limpido, e vago è il primo Quadernavio : Nel fecendo fe piantano due propofizioni , che raggruppate fervono poscin a far la Chiusa ingegnosa. La prima cioè quella d'aver col pianto acerefeiuto il Rio, può paffar per bunia, benebe mon nuova que ecreto oggial sriviale L'altra , cide la pregbiera al Fiume , che mostri l'immagine dell'oggetto amato; può parere un bel fragile vetro, non una foda gemma, ad occhi purgati . Imperciocche non appare fondamento bostante , per cui la Fantafia poffa chiedere sal grazia a quelle acque, dalla quali è impoffibile , che fi ritenga l'Immagine alveni, maffimamente consfeendofi da lei medefima, che fone un fugace argento E fait parens Finne non pud per impoffibilità compiacere al Poera, moito meno fara convenevole quel dar softo in escandescenza, e chiamarlo erudele ed avaro con quello introdunione lo credea crudi i mari, che anell'effa è di fuono alquanto eruda. Olere a ciò la ragion di chiedere al Finme questo Idolo mano, riefce fredda perche non per alero, si chiede che per adorario . B pure par far quefte Idolatrie , gli amanti nen banno bisogno di far gran viaggio, affendo che in lor cuore, o sia nella lor Farrafia banno I immerine della cofa amara : Finalmente quell'imparare ad effere erodo dallo splendore , che in lui fi specchia , parrebbe dubisachi da alcuno, fo fosse venued da bhong miniora. Che se banno pollo tali opposizioni , ognun vede, che la Chiusa perde la hafe, sulle quato s appoggiova la fina bellezza , a che questo Sonesso non è quell'oro , ch' egli, parenat retty matter matery "and best mitter attenders the billion of the

Dell Ab. Autonio Maria Salvini

Q Ual cert ferpendo Antor mi prefe (a).
Colle robuffe for tenaci braccia,
B tanto intento rigogliufo stefe;

Che tutta mi velò i antica faccia.
Vago in vista, e fiorito cgli mi refe,

E colle frondi fue avvien ch' io piaccia:

Ma fe poi l'occhio alcun più adentro ftefe,

Ma fe poi l'occhio alena più adentro ticle .

Scorge comi ei mi roda, è mi disfaccia

Dolla Perfesea Poefia Tom. 11.

t Ein

Ei mi ricerca le midolle , e l'offa;

E fue radici-fitte in mezzo al core

Esercitan surtive ogni lor possa:
E già n più parti n'han cacciato suore

Gli ipirti , e'l fangue, ed ogni vittù fcoffa;

Tal ch' io hon già, ma in me fol vive Amore

Grande è la gentilezza, con sui è penfate, ma non è minue la felicità, con sui viene efpofia e condesse fine al fine quelle companzione, o per muglio dire, qualte vience all'agorie. De det, a fescialmente ni due Terzieri, firei anche una verta novirà Peetra, la quale fonmamente condifer raire il Source q e feriammente distra abiumque il legge.

Catalon in the Engineer of Section 1997 of the Section 1997 of the

Di Francesca Coppetra

Manda il proprio Ritratto alla fua Donna .

S E dalla mano, ond to fui prefo, e vinto,
Foli deolpito nel cor voltro anch'io,
Come voi fiete dentro al perfo mio,

Non manderei me stesso a voi dipinto.
Or, se v'annoja il vero, almeno il finto,

Che sempre tace in atto umile, e pio,
Mi ritolga talor dal cieco obblio;
Li dove, m'ha votta bellezza (pinto (m)).

E contemplando nel fuo volto spello

I mist gravi martiri, e'l chiuso soco. Qualchi ombra di pistade in voi si deliti. Ma, le ciò non, mi sa da voi concesso.

Convien che manchi il vivo a poco a poco

E. I immagine folo a voi un rellica.

E come Account e come Poère, fapea collui fare delle belle finezze.

Argonenia egli in fiu per con garbo manualistic e de fau videfficia mit per morto acute, e nel modeli no tento, millo manuali e dilicara per more ulteria o prisi. Merira ezinado de effere ofference, e alexange chimista la comefficia misjabile de soute le parte, o ne insudiabile chimizze, e periral, e la ferroregia nel misto y. E. Soute firalizame, che fo, man à de primi, a accella a i primi e la douge mi ha voltra bellezza signito.

Per me morei detto più volentieri voltra alterezza, che voltra bellezza : effendo pile convenevole, che Costei ; non perchè bella , ma perchè alsiera . abbia dimensicato l' Amante Poeta.

(a) La dayo si ha tosfira hellezza faisto. Vodtra bellezza, cine Poi, è la firsta perierali, che vodtra Signoria, Vodtra Altezza, Vodtra Eccellezza; Bis è percenia, Ausai Bir, Rober Efernalis, usir Jenes presto Ometo.

Di Francosco de Lemene. near the real time that their december the same with

Eh mirate, o Verginelle Come pura ne innamora - Freicz Rofa in fú l' Aurora (a), E imparate ad effer belle.

Vuol di Spine effer armata La beltà; ch'è don del Cielo; E modesta sul fuo stelo

Di qual gioja empie le spiagge Del giardin tutte fiorise !--

Par , che parli : or voi l'udite E imparate ad effer dagge and the land and the Quanto godo (ella ragiona)

Nel veder ch'ognun m'inchina, E per farmi lor Regina Tutti i Fior mi fan corona!

Doleemente pallidetta, Benche fia la Violetta Primogenita de' Fiori;

Garengiar con me non vuole . . . Più dell' Alba è bello il Sole,

Al vermiglio mio fembiante, and an analysis and an analysis and an analysis and analysis analysis and analysis analysis and analysis Che I credes del Sole un raggio, Un mattin del primo Maggion

Volfe Cligia il guardo amante. Tutti i Fior del Regno mio

Offervar I amante Fiore; E fcoprendo il vago errore Rifer tutti, e rifi anch' io.

S' adornà del nostro rifo,

The state with the Kill

Men veduta è più pregiata.

A me cede i primi onori

Gelfomin , Liguitro , e Giglio

Più del bianco il mio vermiglio.

Allor fo, che fatta altera

La ridente Primavera.

Sul mattin dolee cantando
Mi falutan gli Augelletti;
E fi fenton Rufcelletti;
Che mi lodan mormorando.

Che mi lodan mormorando. Venticelli innamorati

De lor fiari fan fospiri:

Fo poi dolci i lot fiati.

Ma che parlo, ahi folle, ahi laffa,

Ma che parlo, ant tolle, ant tanta,
D'un gioir, ch'è si fugace;
Il mio bel, che tanto piace;
E' balen, che splende, e passa.

Tramonur col Sole il miro,

Se col Sol nafcendo ei forge;

E (parire il Ciel lo fcorge
Del grand Occhio ad un fol giro.

So ben' io, quanto fia frale
La bellezza, onde mi fregio;
Ma god' io d'un più bel pregio
Gloriolo,, ed immortale.

Qual gioir più grande, o come
Sperero forte più rata?
A Maria (on tanto cara,

Che Maria prende il mio Nome.

E (e'l' Mondo, allor che brama

Da Maria pietola aita,

Con più nomi a le l'invita;

Col mio nome ancor la chiama.
Ella poi , che così degna
Umil regna in tanta gloria,
D'effer Rofa in Ciel fi gloria,

E il mio Nome non ifdegna
Or morir fe in Terra io feeno
Tofto il fral delle mie foglie,
Per Maria, che in fe lo toglie,
E' il mio Nome in Cielo eterpo.

Verginelle, al vostro orecchio

Bei pensieri il Fior consiglia.

Or'a voi, se avoi somiglia,

Sia la Rosa immago, e specchio.

E tu, Vergine pietola, A' Mortali il guardo piega;

E con

E confola chi ti prega

Col bel nome della Rofa.

He-chiunque legge questa Canzonessa da chiedore in fuo cuore a se medefimo, fe gli bafterebbe l'animo di comporne una fimile, men che una pile bella ; Credo , che non moles confosseranno in fe fteffe tanta poffanza ; Molto pile credo, ebe sì questi, come gli aleri confesseram volenziori, che o sia per l'inversione, o fia per gli penfieri, quefto è uno de più gentili, de più puri , e de più vaghi Componimenti , che s'abbia quella Raccolta Percioca che coni Quadernario ba la fua particolar bollogea ; io non mi fletto a lodar più l'uno che l'altro , maffimamente potendo ciafcuno fontir per Je fleffo . I voidence di quefto Bello si dilestevole per les apparent se l'accomingnation

( a ) Dalla Rofa prentevano i Gentile Roeti occasione di meditare la brevità della vita, che forta appena, lanquifor, e cafoa; defenife ancora l' nome, che così corto ha il tempo del fuo vivere, il Paziente Profeta, come un fiore, che founta", ed è petto Ma l'octempo del fuo vivere, caffone di meditare de Gennie era un conforto a studiarfi di prendere quei piacera da qualicalone de mecuare ed centur era un conorro a souvern un pressuré qui puscers, a quan la fonis en le ji missua. Londe el contra nonce l'immagne di Morte ponezque, come un Ricordo del breve campar notro, per porter impiegne il tempo in darif bush, tempo, e in agolete, e trioritare. È caincia in frantati di quell'antici, de la la Morte turre pi oper-chi; cola che facciamo noi nel giorno della Nafetta ogni stono chi ella triorite, Gaine per un fegno-di ricordanza. Dice egli adunque: Il Vivere lo facevano un finonimo di godere.

Da quelle cra dante Carrimer, per Lethen atque annumer :

pa quelle cra dante Carrimer; priverbil faffe una Vilta foltune ; e, nod dicharno di chi fi
tratta hene; e fa hoson tavola ; har hosona veria ; Non ha danque tona inspirante di hor arid
della fan integra contenta della Vivamur men Lesbin atque amen gaucio antico regadas . Franzele natico , fices cebe ara dicano quelli - vez ; duelli , force il Petrarca: Mille fiate, o doles mia guerriera. E un bellitimo, e divoto, e vago libretto quello che de Lemene fece fopra i milteri del Rofario della Sanutlima Vergine, donde, credo is tratta la prefente Canzonetes cope abott at the ob chara a fice med and

> the laids there of each the there a street of Del Perrared : en our e Timulati atte de Con Charge consider as a first age

S Time Amore, a veder la gloria nostra,

Vedi ben ; quanta in lei dolcezza piove : 1 Vedi lume, che'l Cielo in Terra moltra, Vedi , quant arre indora , e imperla ; e înoftra, L'abito eletto e mai nonovilto altrove; a la de so and de

Che dolcemente i piedi , e-gli occhi muove de proprie della 

L'erbetta verde, e i fior di color mille

Sparsi sotto quell'elce antiqua, e negra
Pregan pur, che 'l bel pie li prema, e tocchi (a)

E'l Ciel di vaghe, e lucide faville

S'accende intorno, e in vista si rallegra.

D'ester satto scren da si begli occhi.

Nell oftof amirofa; in tur fi trouven il Petrare, n composto qua soccità, che è siclimiffuno injunto ed mono quanto mai si possa, si possa, si possa, con este dell'amiro e l'esterate quantone mai si possa, con que la gierra dell'amiro e dell'amiro e l'esterate quantone del resissante, pilandolo, ci espojo bellissimo. An infinitamente legisate q e più ficuramente bellis si è i l'unmagne del prima l'expressa picame antesta modeficia del Sovetto ha un non so che di sì sprinsso, magnisco, e ausovo, che ripita volte con la composta del sono e delle composta di un vargossimo s'aporte. Che esta dun e del possa le si possa delle con della contra del sono e delle que de manis, especial delle contra del sono e de questo delle que delle pica delle sono e delle que delle se delle consiste delle contra della contra se consistente della contra se consistente della contra della

(a) Preçus pur che il bel pe li prema e tocchi . Il pregare dell'erba è rapprefentato dal gennie Latino Pocti : E fisiene Plevio fopplicat berbo Jevi;

Di Benederto Menzivi

Uct Capro maledetto ha prefo in 110.

Oli ra'e le vit; 'e fompre in lor 'impaccia'.

Deh, per farlo fordar di fimit traccia',

Dagli d'an-fallo tra de corray ell muso.

Se Barco il evans', el fenedor ben giuto

De Baco il guata, el tendera ben grulo

Da quel fuo carro, e cui le Tigri allaccia.

Più teroce lo idegno oltre fi caccia;

Onand è con quel ino vin milto, e confuto.

Fa di feacciarlo, Elpin; fa che non fienda
Maligno il dente, e più non reda in vetta
L'uve naftenti, ed il lor Nume offenda.

Di lui fo ben, che un di l'Alrar L'asperta: (a)
Ma Bacco è da temer, che ancor non prenda
Del Capro inscine, e del Passor tenderra.

Ance quefte, me per différenti ragini, e di guste fuissime, e is contentral la movere rei i professi dei queste Recella. Maris, che polite grino ci è deurre. E queste pellegrim dure son è, che si magine peque degli suncia l'aric Gent el arristra di far comparire i bosso e i cult von aria di nobila. Pengas menere, quantre sus dola e avva è immagion dei cosseme; che selice bizgarrie sia questa delle Rome e delle fraste a come sia nivera e forte, e dem collegaturori reste la città di la parti suncia su con collegaturori reste la città que delle ristra e come sia nivera peres senificante guite e di raili peris senificante guite e di raili peris senificante con collegaturori resulta e con collegaturo delle col

(a) Di lui fo ben, che un di l'ablen l'aspetta. ) E novo il diffico. Greco della vite sa dalla capra, la quale le dice, che roda tanto, che lasci un poco di racimolo, che ferva far tanto vino, che batti nel l'acrificio, e nella libezione, a s'appergit le corrat

#### Di Francesco Redi

Late of the silver of the self Hi è Costei che tanto orgoglio mena,

Tinta di rabbia, di dispetto; e d'ira, Che la speme in Amor dietro fi tira,

E la bella Piera ftrette' in catena?

Chi è Costei , che di furor sì piena Fulmini ayventa; quando gli occhi gira,

E ad ogni petto che per lei folpira

Il fangue fa tremar dentro ogni vena

Chi è Costei , che più erudel che Morte , Disprezzando ugualmente Uomini e Dei,

Muove guerra del Ciel fin fulle porte? Risponde il crudo Amor: Questa è Colei,

Che per tua dura inevitabil forte

Eternamente idolatrar tu dei

Farei scommessa, che motti non giungono a sentire il pregio e la beltà di questo Sanetto : la vorrei , che costero ponessero ben mente , quanto Possicamentes ; vagamente , e magnificamente fia que descritta , e si faccia comprendere un alsiera femminile bellezza . Vorrei , che offervaffero un finimento fingolar dello Seile; ma fopra susso la nobile figura Sofpenfione, che guida fino al fine assoniti i Lestori, e poi si scioglie con una inaspertata risposta. Questa medesima risposta; o Chiusa, è lavorata con incredibile ascoso arribzio di nelle parole, come nel sonso. Anche il primo Terzesto (considerandalo sempre secondo l'opinion de Gansili) è non remerariamente spirisoso. Quando cid si consempli, ed insenda, consessoranno meca costoro, che il presente Sonetto non è inferiore ad alcuno de più pregiati , che qui s anmiring.

#### "Del P. G. B. P.

AP SOFT THE THE SHOTE OF THE PERSON OF THE P Enova mia (a) se con asciutto cielio Lacero, e guafto il tuo bel corpo io miro, Non è poca pieta d'ingrato figlio Ma ribello mi fembra ogni folpiro;

La maelta di tue ruine ammiro, Trofoi della Coftanza, e del Configlio; Ovunque io volgo il paffo, o'l guardo io giro, .....

14 shone days.

Incontro il tuo Valor nel tuo periglio.

Più val d'ogni vittoria un bel foffrire, E contro ai fieri alta vendetta fai

Col vederti distrutta, e nol sentire

Anzi girar la Libertà mirai, E baciar lieta ogni ruina, e directi

Ruine si, ma Servitu non mai .

Confiste la beled macstofa di questo Componimento, che a me pare de rara occellenza, ne moles ingegnose pensioris, the recomense Laddebano fenza però cadere in quello foggiaro luffo d'Acutezze trappo suffoja in cui fi cadeva nel Secolo proffum paffato. Nobilmente Poesses è lo Seile, col quale fi rapprefensano qui Verità graviffimi ; cavate con perfesso discoufe dall interno della Mareria; Ma fra l'altre cofe maggiarmente riluce la viva imme-gine Fansaflica, con cui si rormina questo levore. — Ma ribello mi lembra &c, Dopo effers desso non e poca pivila d'ingrato figlio : afpertava l'orocchio una costruzion differense da questa . Ma di simili non molso ordinati legamenti del parlare les w ha mille efempi ne più vinomati Scrittori . Col vederti distrutta &c. Non jo fe poffa perese a saluno , che qui fi dica troppo. Impereiscebe non e piretto ne Forei il com fenere le difevventure, ma il fentirle, e rollernele, e quefta infensibilità à diferta, non gloria, negli uomini. Turtavia ugnun vede, vuler and il Pocea falamente dire , che la fun Cissa moftra di non feneiro la fue diferizione : e cit ingephofamense fe chiama far vendessa dische I ha deftrussa ... E fondato il concerro fulla maffina del Magnanimo di fare una bella e generafa venderen act torto col disprezzarlo, e con ces non fancielo. Lande fu desso, che I Ingiuria non cade gell' Uomo Samente pende ella non fa in hui imn di deterdant la

(a) Groves mia.) Quebo principio fomiglia quello del Petrora. Italia mia; a dalle tretrere fingole, sistiali e, prefitte al fonerio fi songre effere di quel Pade Padorne; che non fi pot mano suscondere, che la tuce del los tile, man lo manifoli. E fonetto grave, e

### Di Luigi Tanfillo.

Mor m'impenna l'ale, e tanto in alto A Le spiega l'amoroso mio pensiero, Ghe d'ora in ora formontande to spero Alle porte del Ciel dar nuovo affairo. Temo, qualor giù guardo, il vol tropp'alto; Ond'ei mi grida, e mi promette altero, Che fe dal nobil corfo io cado, o pero L'onor fia eterno, se monale è il salto. Che s'altri, cui defie fimil compunie,

Die nome eterno al mar col suo morire, Ove l'ardite penne il Sol disgrunse; Il Mondo ancor di te potrà ben dire: Questi aspirò alle Stelle; e, s'ei non giunse, La vita venne men, ma non l'ardire.

### Del medefimo .

P Oiché fpiegate ho l'ale al bel difio,
Quanto più fotto l' piè l'aria mi feorgo
Più le fuperbe penne al vento porgo,
E fpregio il Mondo, e verfo! Ciel m' invio.
Re che più pieghi; anzi via più riforgo.
Ch'io cadrò morto a terra, ben m'accorgo.
Ma qual vita pareggia il morir mio?
La voce del mio cuor per l'aria fento.

Ove mi porti temerario? china: Che raro è fenza duol troppo ardimento! Non temer, rifpond'io, l'alta rovina;

Fendi secur le nubi, e muor contento (a) Se'l Ciel sì illustre morte ne destina.

Volsa dire coffui, che i era imbarcan in un'Amor troppo also, e à andava facendo conegio. Egregiamente, e com maniera affatan bescieta, egli ba foddifestro al fuo proponimento in questi due Santest, il freunda de quali, più amena del primo, a me fembra occellente cofa, a frezi-dimente nel primo fuo Quadranerio, che contiene una magnificarza vivisifura.

(a) Fendi fevur le nubi, e muor contento,) Qualle due voci tronche, fevur, e muor, fanno il verso aspro, e muor; per Muori, è alquanto licenzioso, essembo solito troncassi nella terza persona, e distri in voce di Muore.

### Di Gabriello Chiabrera.

Ulando l'Alba in Oriente
L'almo Sol s'apprefia a fcorgere,
Già dal mar la veggiam forgere,
Cinta in gonna rilucente,
Onde lampi fi diffondono,
Che le Stelle in Cielo afcondono.
Rofe, Gigli almi immorrali
Sfavillando il crine adornano,
Il crin d'oro, onde s'aggiornano
L'arre notri de morrali;

Della Perfetta Poessa Tom.II.

Vu

E fre-

E fresch'aure intorno volano,

Che gli spirti egri consolano. Nel bel carro a meraviglia

Son rubin, che l'aria accendono.

I destrier non men risplendono (a)
D'aureo morso, e d'aurea briglia;
E nitrendo a gir s'appressano,
E con l'unghia il Giel calpestano,

Con la manca ella gli sierza,
Pur co i fren, che fcoffi ondeggiano,
E fe lenti unqua vaneggiano,
Con la deftra alza la sierza.
Effi allor che fcoppiar l'odono,
Per la via gir fe ne godono,

Si di fregi alta, e pomposa, Va per strade, che s'inforano; Va su nembi, che s'indorano, Rugiadosa, luminosa.

L'altre Dee, che la rimirano, Per invidia ne sospirano.

E benchè qual più s'apprezza
Per beltate all'Alba inchinafi,
Non per questo ella avvicinafi,
Di mia Donna alla bellezza;
I suoi pregi, Alba, t'oscurano;

Totte l'alme accese il giurano.
Situramente deveva quesse Poeta esfere innummerato dell'Alba. Egli la fa spesso catrare in ballo, sittome si vedrà in altri suoi Peemi suori di quefa Raccolta. Ma sustavia ciù egli sa sempre con diversa nobilità e vagoreza. Appairad quesso suo presio ancora ne presenti versi che sono ricchi d'ornamento Estico inseme da ameno.

(a) I defirir non men rifetanismo D auem mesfo, a d'auem briglia Orition nelle Transcrimini, del Carro del Sole Trans auema Carronau seria. — Per la via gir fin a godone (i cavali dell'Aurora.) Omero: voi i fine ainère servicion: Illi autem non amini voleinos (e quis). L'Alba, e c' Aurora non finon fe non belli petrationi del Gielo; e ma è marviglia, che un Feete, che creca le amenini, e di ninamoni. Fu centierto il Cambrio del Pelegimo, c e dal Satisto Roba i Foett per altre quali del fole.

Le metasere il sole han consumato.

Così è vero che trahit sua quemque volupias.

### Del Conte Carlo de' Dottori (a)

Per un Ritratto giojellato di Leopoldo Primo Imperadore .

G Emme, che appena ardete intorno a queste Del Monarca German luci dipinte,

E pur d'Indico Sole i rai suggeste

Lunga stagione a nuda rupe avvinte;

Ditemi , e come tollerar potrelle

Le vere, se v'abbagliano le finte? Ma il prezzo è nel difetto; e voi torreste,

Prima ch' effer lontane, effer' effinte .

Non vel recate, o belle Gemme, a scorno;

Che luce, ancorchè nobile, terrena A celeste fulgor non dura intorno.

Quando avverrà, che lucida, e ferena

La vera Immago al Cielo ascenda un giorno,

Arder vedrete ancor le Stelle appena.

Non per elempio d'un ostimo Soneties rapports in il presente, ma per far menglio conoscera e chi legge, ciò che una codia da me giovinto si cred devu prezisso, e si crederi ples institucio da altri al pari di mir pose canti. Certo è, che qui si veggoro alcuni sprintosi lempi di Figure, di sonsi, e di sfasi. Ma da per tutto ci è un Troppo, e un pericosso andum della Fantasia, dal quale eccesso si vuo un resultato monta della Fantasia. Menissom monta ossi survenitori qui dua versi; con della sulla considera della Fantasia.

Ma il prezzo è nel difetto : e voi torreste,

Prima ch effer lontane, effer effinte. i quali fono si tenebrofi, cò mulla pit. Veol forfe dire il Poeta; L'esfere voi lungi dal voro Angusto, fa che stare ancrea apprezzar; me voi ameresse miglio l'esfere presse a lui, quando anche devocste pressere il vostre splenadere. Vuol, diro, fosse dire cui si imprevechè la sipraraa brevità della sue parole non lascia a me nè pur francamente indevinare eth, ch' egli si dica.

( a ) Questo è quel Conte Carlo de' Dottori , del quale è celebre l'Aristodemo , Tragedia .

## Di Carlo Maria Maggi.

M Entre aspetta l'Italia i venti seri,
E già mormora il tuon nel nuvol cieco,
In chiaro stil seri presagi io reco,
E pur'anco non desto i suoi nocchieri;
Vu 2

La Mifera ha ben'anco i remi interi,
Ma Fortuna, c Valor non fon più feco;
E vuol l'ria crudel del deflin birco,
Ch'ognun prevegga i mali, e ognun disperi.
Ma, purchè l'altrui nave il vento opprima,
Che poi minacci a noi, questo si sprezza,

Quali fol fia perire il perir prima.

Darfi penfier della comun falvezza

La moderna viltà periglio ftima:

E par ventura il non aver fortezza.

Dello fleffo.

Ungi vedete il torbido torrente (a).
Ch' urra i ripari, c le campagne inonda,
E delle firagi altrui gonfo o, e crefcente,
Torce fu i voftri campi i faifi, e l'onda.
E pur'altri di voi fla negligente
Su i difarmati lidi, altri il feconda,
Sperando, che in palfar l'onda nocente
Qualche fierpo s'accrefca alla fua fponda.
Appreltaregli pur la fipiaggia amica;
Tofto piena infedel fia che vi guafti
I novoi acquiffi, e po ila riva antica.

Totto piena intedel ha che vi guatti I nuovi acquitti, e poi la riva antica. Or che oppor si dovrian saldi contrasti, Accusando si sta sorte nimica:

Par che nel mal comune il piagnet balti.

Suessa maniera di trattme in versi la Politica, e gli affari civili, ha
una bellezza originale, una dilettevole novirà, e una sorza incredibile. Il
valo magloso di quella Allegoria è coli trosparente, e leggiadro, che ogni
Lettrete non rezzo ne ractegie il Vero nassoso, e, coso sile posi frallegra
per la sua penetrazione, senza atengessi, che l'artissio del Poeta I ba in
ciò di multo sinato. Non mi so so servoso di promunzione, che il secundi
di quessi Sonetti per la sua ingegnosa mobilià poud agguagliassi a gli estimi
di quessa contra la sua ingegnosa mobilià pod agguagliassi a gli estimi
di questa admunza. Il Guideccione e il Chiabreta ne banno de i bellissimi
in quesso genera.

( a ) Lungi vedete il terbido serrente.) Sonetto lodatissimo del Redi , ottimo conosistore delle buone maniere di Pocsia.

Di Bernardo Accolsi Fiorensino .

N lobe son. Legga mia sorre dura Chi miser è, e non chi mai si dolse. Sette, e fette figliuoi mi diè Natura, E fette, e fette un giorno fol mi tolle. Pofcia fu al marmo il marmo i fopoltura, Perchèll Ciel me Regina in pierra volle; E fe non credi, april fepolero baffo, Cener non troverai, ma faffo in faffo.

Non balla al dolor mio d'un'uom l'etate', Non al pianger mille occhi, e mille fronti. Più ruina è, dov'è più poteflate, Perchè l' mar sa fortuna, e non le sonti. Ben pare in me, che le saette irate. Non dan ne'colli, ma negli alti monti. Re padre, Re fratel, Duca in consorte Ebbi in tre anni, e tre rapi la morte.

Diffe Amor, fuggend io con paffi lenti
Di Giulia in felva addormentata l'orme,
Tu temi aperti gli occhi fuoi potenti,
Perchè gli temi, or che gli ha chiufi, e dorme
Rifpofi allora: Ardon le fiamme ardenti
Palefi, afcofe, ed in tutte le forme;
O veggli, o dorma, fei temer bifogna:
Defta perfa il mio mal, dormendo il fogna.

Gridava Amore: Io fon stimato poco; Anch' io un Tempio tra i mortai vorrei. Onde a lui Citerea: un Tempio è in loco; Che forza ad adorarti Uomini; e Dei. Allora il Dio dell'amoroso foco Disse? Madre; contenta i pensier miei; Dimmi; qual loco hai per mio Tempio totto?

Rispole Vener: Di Giovanna il volto.

Ad imissiavae degli Epigenmi Latini credo io faste le presenti Creave. S'è s'auticate il Peres di ristinique in due versi Istaliani quel fense, che naturalmente empirebbe due Latini, henchè molto più capaci seno i secondi, che i primi ; ma non gli è rinscito sempre di farlo con garbo, e seno possibile primi ; ma non gli è rinscito sempre di farlo con garbo, e seno possibile non esta possibile con ma distiniona a quassi possibile con esta d'arcite a che dispisiciona a me, provide cero non distiniona a quassi possibile que en la segli o ai Lettori, i quali non laserna di ammirare i l'ingegno della Mutore in questi sono sopri versi. Di miglior metallo parmi il secondo Epigramma, che il Perimo. Somanonente bella e mirabile è la forenze da lettori ; quali non laserna di ma mirati se consenza del treza e quatro verso; cqual la stringata brevità giova a far più belli i concerti.

L'invenzione dell'ulsime due Ostavo anch' essa merita nou poca lode, contenendo sivuscità, e molto buono rinchiuso in molta pero sito. Più ancera della Quarta, il cui principio sente di prosa, mi diletta la vaghetza della Terza, e messimamente la sua Chiusa assia spiritosa e galante.

### Di Monsignor della Casa.

### A Venezia.

Uesti Palazzi, e queste Logge or colte D'ostri; e di marmi, e di figure elette Fur poche e basse case insteme accolte, Deserti lidi, e povere Isolette.

Ma genti ardite, d'ogni vizio fciolte,
Premeano il Mar con picciole barchette,
Che quì, non per domar Provincie molte,
Ma fuggir fervitù, s'eran riftrette.

Non era ambizion ne' petti loro;

Ma il mentire abborrian più che la morte; Nè in lor regnava ingorda fame d'oro. Se'l Ciel v'ha dato più beata forte:

Non sian quelle Virtù, che tanto onoro, Dalle nuove ricchezze oppresse, e morte.

Benche questo Sonetto sia attribuito a Monsignor della Casa, io non giurerei , che fusse di lui : tanto è differenze questo placido Stile dal suo, che ordinariamente ba dell' aspro, e del disdegnoso. Di fatto io nol ritruovo fra le sue Rime stampare, se non in una sola edizione, ove nulladimeno è posto in disparte fra que versi, de quali c'è dubbio, o certezza, che non ne sia padre il Casa. Ma nulla a noi dee importar di sapere, chi fia l' Artefice, baflandoci d'intendere , se sia buono il lavoro . E di questo se non è Autore il Cafa, certo egli meritava d'efferlo. Al mio giudizio forse non sottoscriveranno certi cervelli gagliardi, i quali amano solamente di passeggiar sulle nuvole a cavallo di Pegafo, e mireranno probabilmente questo Sonosto con occbio sprezzante, qual cosa smunta, mediocre, e per poco da nulla. Ma chiunque ha ottimo discernimento del Bello della Natura , non avrà difficultà di confessare, che questo è uno de' più gentili, squisiti, e dilicati Componimenti, che qui si leggano . Ammirerà egli un aurea semplicità, una nobile ed impareggiabile purità e chiarezza in tutti questi versi , che non fanno pompa, ma però soavemente rapiscono con segreta forza chi legge. Questa delicatezza è non tanto nelle parole, e frasi, quanto ne sensi i quali con natural vagbenza conducono ad una non aspestata Chiusa . Non è da tutti il sentir la finezza di sì fatte opere. Ma pruovi chi non la sente, e la sprezza, s'egli Sa farne altrestanto .

### Dell' Avvocato Giovam-Battifla Zappi ,

Uel d), che al foglio il gran Clemente afcefe, La Fama era ful Tebro, e alzoffi a volo, E diffe, che l'udì quello e quel Polo: Adefio è il tempo delle grandi imprefe. E diffe al Ciel d'Italia: or più l'offele Non temera i dell'impico (luolo.

Non temerai dell'inimico (tuolo.

Giunfe al Tamigi, e diffe: in s) bel fuolo

Torni la Fè (ul Trono, onde difcefe.

Indi al Cielo de Traci il cammin torse Dicendo: or renderete, empi guerrieri, La sacra tomba, io già non parlo in sorse. Stanca tornò del Tebro a i lidi alteri;

> Ma vergognossi, o grande Alban, che scorse Grandi più de' suoi detti i tuoi pensieri.

All altexas del fuggetto cortifonde minishimente la fublimità di quello Soutto. Un Esoica Mazqificeraz appare in trate il difegno, in russi gli or rumonti . Nell'ultime parole del primo Ternario può ammiranfi un Enfafi rura , e in tutto il feguente un ingegnosfifima Corresione, che dice di gran cofe mosfrando di ono dirie.

#### Di Lorenno Medici.

P lù dolce fonno', o placida quiere Giammai chiuse occhi, o più begli occhi mai, Quanto quel, che adombrò i santi rai Dell'amorose luci altere, e liete, E mentre ster così chiuse, e secrete,

Amor, del tuo valor perdesti assai: Che l'imperio, e la sorza, che tu hai, La bella vista par ti preste, e viete.

Alta, e frondosa quercia, ch' interponi Le frondi tra i begli occhi, e Febei raggi, E somministri l'ombra al bel sopore;

Non temer, benché Giove irato tuoni, Non temer sopra te più solgor caggi: Ma aspetta in cambio sguardi, e stral d'Amore.

Se l'ultimo verso con altra grazia e altra legitadria di senso desse congedo a chi legge, forse quello sarebbe uno de lodevoli ed deganti Composimenti, che api si leggessero, non ossante quachete trassenziame nella frontla. E da lodarsi l'assunzia coloro, che serbano il buono e il meglio a gli ultiE nelle fue primiere Note accenno, com'ella avea ne' Gieli Apprelo un fuon, che qui non ha fimile. Facean per tutto Aprile, Dov'ei calcava, alti de nor gli steli; Soavi più le pecorelle i beli Scioglicano intorno al Pastorel fanciullo L'aure, i boschi, le fere

D'ascoltarlo vicino avean trastullo; E fu quei faggi, a cui fedesfi a canto, Venian più dolci i Rufignuoli al canto,

IV. Ma giunto pofcia a quell'età; che vita Può dirfi vera, e noi fa noti a noi con donde son de Ninfe , ditelo voi , and an analytic de comp S'alcun Paftor lo fomigliò giammai? Dillo, o già tanto in queste selve ulita Ninfa da lui feguita; Lilla gentil , che più dell'altre il fai Non rispondermi già col pinnto a i rai; Ma se quel cor su penersali a denero; Racconta i pregi suoi; E che bei fensi ei vi movea per entro Dillo: or morte lo tolle, e per ma doglia. Più non hai gelofia, ch'altra tel toglia.

V. E noi fiam quei che il pazzo volto acciama Quai facre telle, e ch'abbiam Nume in mente!

Spirto chiudrem pollente. A torre altri da morte, e noi morremo? Per me rinuncio all'Apollinea fama,

Se chi a vita richiama

Se cui a reculama Altrui, giunge poi effo al guado eftremo.

D'Orfao, di Lino in fu i gran carmi fo tremo,
Qualor penfo, che midi veran fira l'embreç
E che d'Elpin giacene;
Benché del Nome fin le filive ingombre,
Quel che om l'Almu ad affettar dimora,
Empre brev Urna, e non beni empie autora. VI. Ahi madre, a cui la moribonia oschiata,

Ch' altima fo, di fostener convenne l

Ahi Lilla, allor che tvenne,
Lilla, fra Spofa e Vedova, infelice!
Ecco Ninfe, dicea, la fortunata

Ecco ne pur mi guara, Ecco un milero Addio ne pur mi dice Della Perfessa Poefia Tom.II.

# NO BERDE AT PER PRITE & S.

Onde arrestò le penne
Su le tremule labbra a dirle Addio.
Diè Lilla un bacio a gli aliti fugacit

VII. Me, oni pria di morir con man tremante da di moria di

Strinfe la deftra il Pafforello amico,

Qual lafciò il duel, non dico,

Nè di tanto ridir mia lingua impetra:

Ben l'intende per prova un'Alma amante.

Intanto i Rii, le Piante,
L' Aure abborrò, la Greggia e fin la Cetra.

Quanto ho più di delizie, è questa Pietra,

Quanto ho più di delizie, è questa Pietra,

Scelti su colle aprico

Allori, e Mirti; e canto sì, non piango; Ma con afflitta & arida pupilla

I suoi dolori so non sirvidio a Lilla.

Fra i Composimenti, col sono, la commondarii per la recenza ed dequema dell'afferto, si guidios quello ed pari di agui altro felice. Dente si
fi forte novial Portice di concerni; di Figure, e la quatte altros Same concengono virrito pellegrine e rifoltandone escles sio effe phi che altra cofe gli ultimo verfi. Periche forfe e toma debiance; for nullo Samua la qual revolgrefi a regionar con gli afferiti que alla dilette, man penchi fiam pose consimiti il fuere. Applicito mode a differiti e quedodom uni parcecci, efferiti diremiti il fuere. Applicito mode a differiti vegodome uni parcecci, efferiti dire-

Siate meno ingegnofi, e più finceri.

Sta la voltra bell'à nell'ofter veri 
Imperiochè ligitande fluer, è en unde a pentica inggraff mil Afferto, quando font en farit, consequent it les verifiquits, es crea, mu dec nite d'Perter far faffertene, c'è eje de hon mus che il vers. E pefeit par legerille, o 
nec un d'riverdere agli Affert les financies une pentude effi derivantes prifer 
y fe verantesse volques dels pures, come fappune description, cele fai en quelte guifs considerer e demange vil Peres une perte di unes. Ma peffanne 
rifponter y une velorit que un perior de unes. Ma peffanne 
rifponter y une velorit que un perior de unes. Ma peffanne 
rifponter y une velorit que un perior de unes. Ma peffanne 
rifponter y une velorit que un perior de unes. Ma peffanne 
rifponter y une velorit que un perior de unes. Ma peffanne 
riffonter (perior leftime composit l'orgegnes de addebbase) el de le ferrament 
te convente de delue B ul più de più periorde defiderati, che in use d'effre fances fi folle dive effer piùs.

(a) Nel con , carlo sea con ) Eorig: more non une . Feam for son April to Dov'n extrava, dit de for fil field. — opequal cleavers lie ros set. — Non se paderni già vià piano a l'en v solté sel piano a l'en se solte se solte sel piano a l'en se solte se solte

Jiete mens infegnefi, e pal finerei. Polche mell'ingegno pub effern, in nanone , e net moise fortin poce cuore , e nell'arte non effervi la schiettezza,

| Spirito poi | en coure , e nell'arte non enerve la temperature per la della company de la company de |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | - various of a start displacers at 5 DI Filippo Alberts and a start and a start and a start of the  |
| 1           | ci, prendi in man'i Arco; de la compania de la constanta de la |
| , milater   | Tira, deh tira, Amore, Alr ben 6' cicco. Hai me ferito, ed dla sona ne vict. Si rinfelva, foggendo, intatta, e. fiella. Ala se co control se de A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| يتدفق بهن   | S or I was all that a man . It show a middle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| and it      | Di Rojio Fiorenino, bearmine de La companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya  |
| Q'          | Uanto di me più fortunato fiete, Onde filici, e chiare, Che zortendone al mare La Ninfa mia vedrete l' Onanto beate poi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - 10        | Quelle lagrime fon, ch'io verlo in voit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | Le baceran con correndo il piede.  Oh piangefi o almen tanto,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Server 11   | Ch'io pure a riveder con voi vereci<br>Quella bella cagion de pianti mici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| no fi ri    | ola, che non la un bet colore : Perce ebo ne una di più e ne una da un<br>ichiedeffe al compimente di questa vaga dipineura . Non ha forfe un<br>terre del Primo il Secondo, la lora leggiadria è camo fensibile che no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| occorre     | altro cannocebiale per diferenta deseguinados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 -12       | By 1987 M. Day A. Startherman and International on Indiana Property 1881 1975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Dell Avvocato Gievam Batrifla Zappi

Ento vezzofi pargoletti Amori
Stavano un di Cheraindo in rifo, e in gioco.
Un di lor comincio a fi voli un poco

Kx 1

Dove? un rispote; ed egli: in volto a Clorie de s Diffe; e volaron tutti al mio bel foco. Qual nuvol d'Api al più gentil de fiori.

Chi I crin, chi I labbro tumidetto in fuori,

E chi quelto fi prefe ; e chi quel loco.

Bel vedere il mio ben d'Amori pieno?

Dui con le faci eran negli occhi e dui? 1810 m string anali Era tra quefti- un' Amorino ; la cui la maisment di la unticata di il

Manco la gota, el labbro e cadde in feno:

Diffe agli altri s chi da meglio di nui della con mandatata

Senza fallo è questo uno de più luminosi pensili, o dilessevoli Sonessi di quefto Libro . Tutto porta un celer pellegrino; sutto fpira fonvistà e tenerenna; susso è originale ; e in suiso fi scorge una mirabile franchezna, e nasuralezza, Amenifimo è il principio del primo Terzesso; ed e fommamente bella e viva la Chiufa : Perrebbe per ifcheene opporre alcuno , ebe quefti Amerini fe dipingas no fraordinariamente Pigniei perche non più grandi dell' Api : cofa contravia all'Idea, che comunemente fo ba di ton, apprendendogli noi come fantiulletti di proporzionata: finsura ; e cofa contraria all' lilea , che ce ne da lo ftesso Poeta , rappresentandoli pargoletti , e armati d'arco e di faci Ma fi risponderable, che i Poesi dicono susso di, che Amore alberga met loro emp ve , o ba il nido negli occhi della loro Donna Diffe Oranio , a prima di lui Sofocle , che Amore si riposava nelle guancie d'una femmina . E più apersamente ne parle il Taffo nell' Atto 2, Sc. 1, dell' Aminta ove dice on

Ma qual cola è più picciola d' Amore

Se in ogni breve fpazio; entra, e fi afconde In ogni-breve fpazio; or fotto all' ombra-

Delle palpebre , or tra minuti rivi D' un biondo crine &c. ...

Londe senza no pur virare il gran privilegio del Quidlibet andendi , ognimo conofeerd; che questa immagine sussiste, massimamense veggendos con esta vappresentato vezzosissimamente un Vero : cioè che questa Donna de susta Amoei ; o vogliam dire , à sutta anabile; 600

> a . in there we adout the land to the tree . Del Sen, Gregorio Cafali . Real of the section was rationed aspects to appropriate the section of the sectio

Ra quante unqua vestir terreno ammanto it it fen wie (Sia con pace di vot, Donne gentili) Donna non vide Amor bella mai ranto Ne di forme sì elette e fignorilique instrumentale Come Coffei, ch'ebbe infra l'altre il vanto, Qual Rola altera infra Viole umili,

Con

Così che l'altre fur belle foi quanto (a)

Erano in qualche parte a lei fimili.

Sen duole Amore, e con Amor fi duole.

Vita traeno i fior dagli occhi fiori i la collegia della collegia

Mi pare molto felice. Centrate di quefto Soutro y e molto finentia la francia la frimo col fescodo Quadernario e li penferi y e le franci intre for con magniferona legistate u Nov et à panla; che mos fercos filicemente di fingerio. La Chinda reflesanda, e des arifolindo per una grenta e Figura starrata ferrigo, non con andre, na con Milierarena; l'estroit Per le vontrario fone delle più mulazi lumagini, che è ubbit la Pecfa; quelle del parattimo e del antepanhismo corfe «Ne può diniera», ho mo freme brita e periodice. Perrobbe fulo contenti, na con difficultà deciderity e frosfe fluro mossilio busine delle meno matric in, questo longe, fluros il centrare prima terrorette prin decide meno che la stare il reglo del Composimento, e epitripalmente il prima Vervarta y alle ciù lumagini fasti i financiente più de i fuddati due versi verrispondo la Chinga.

(a) J. Cao) et a Litter for folle ful perme. Event in malette pour le la famili. Octile, Con the in west of licence, to come anothe Position different on the confidence of commer. A license live in the live and the position of direct confidence of the control of the transfer of the confidence of the control of the transfer of the confidence of the control of the transfer of the confidence of the control of the control

### Di Lorenzo de' Medici.

Pedlo mi toma a mente, anzi gianmia della como della co

Quel, the parelle allora, Amor tu t lat, Che con lei fempre fossi in compagnia a

Quanto vaga, gentil, leggiadra, e pia,

Non fi può dir nè immaginare affai Quando fopra i nevoli, ed alti monti Apollo fpande il fuo bel lume adorno, and obja a ad al 

Il tempo, e'l luogo non convien ch' io conti: Ghe dov' è sì bel Sole , è sempre giorno, E Paradifo, ov.e si bella donna . (a) 1000 1000 100 100 100

Cersi lampi d'ingegno pollegrini e vivaci si possano offervare in questo Sonetto, che fostofopra meritano applanfo fingolare . lo la porrei antora fra gli ossimi , fe la Chiufa , che è piena d'una mirabile wavusa , reggesse alla coppella : il che io bo cercato nel Lib. II. Cap. V. di questa Opera. Poerebbe aucora mesters in dubbio, sa la comparazione adoperata nel primo Ternesso fia in susto o per tutto acconcia e leggiadra. Poscebè i raggi del. Solo sparfi fulla novo de monti non ci fanno propriamente mirare un aureo. colore fopra il bianco, come fanno i crini biondi fopra abito bianco . Nondi-. meno effendo vero, che una cerea luce si raccoglie dalla neve percossa dal Sole , porrà dirfs , che qui folamente fi muol difegnavo quel vifalso che facevano i capelli di coftei ful candor delle vefti.

( a ) E Paradifo , or ? fi bella dinna . Omero a Elena . Aires danerpri bigs in era lome . Forfe ella arieggia l'immortali Dee .

# Di Francesco Redi : ....

emilet a chips of it better within a Uafi un popol selvaggio, entro del cuore-Vivean liberi, e sciolti i miei pensieri; E in rozza libertade incolti e fieri, Ne meno il nome conoscean d'Amore.

Amor fi mosse a conquistargli; e'l store E degl' ignoti inospiti sentieri

Superò coraggiolo il grande orrore. Venne, e vinie pugnando: e la conquifta A voi , Donna gentil , diede in governo A voi , per cui tutte sue glorie acquista . Voi dirozzaste del mio cuoral interno:

Ond' io contento e internamente, e in vista, L'antica libertà mi prendo a scherno . Comit

Merita ammirazione in questo Sonetto la veramente Poetica descrizione di chi comincia ad innamporarfi , Ciò così leggiadramente viene esposto dalla Fantafia, e miniato con artifizio si magnifico, e meledia si dolce nel numero, che questo Componimento almeno s'avuicina a i più helli e agli estimi di questa Raccolea, se non vogliam dine , che li paraggi , alla, quale opinione io non Saprei oppormia instituti antica constituti de c

### Del Cavalier Guarino de la contra de

Nel feno di Madonna? o nel mio core? S' io miro, come fplendi, Sei tutto in quel bel volte: Ma fe poi come impiaghi, e come accerdi, Sei tutto in me raccolto. Deh fe mostrar le maraviglie vuoi de san-Del tuo potere in noi, Talor cangia ricetto,

> - g 7-11 - Adonesia - edept from - AL and Bu Dello Steffe , was to we to section ? ..

A TO SHOULD SHOULD WING IT WELL IN A

ු 28 ක් පත්තු හා පමණ සහ එකතු ලදාසුව ලේ විද්

Ed entra me nel viso, a lei nel petto.

N' amorofo Agene C An And Mark Mark A and and the (a) to (a) . Son tanti alati Arcieri, Tutti di faettar vaghi, e possenti Ciascun mi fa fentire, Come ha strali pungenti; Ciascun vittoria attende, e nel ferire Mostra forza, ed ingegno;

Il campo loro è questo petto, il fegno E'il cor coffante, e forte; . The comment was the

E'l pregio (a) di chi vince è la mia morte : Destito metal Possamo contrapporre questi due Madrigali à i più leggiadri Epigrammi de Greci antichi , ed effi fortomente fosterranno il pregio della nostra volgar Poesia . Sono felicissimi , ameniffemi , e di squistito sapore , per l'Invenzione, per la vivacità, e per la limpidenza, che da per suso fi febrge .

( a ) E'l pregio di chi vince è la mia menta. ) Le prix : il premiq : non-neck on a per close of an off non-th

> Di Carlo Maria Mappel, and the without the TOTAL STREET, ST. LONG. OF PARTIES.

Alla Macfià Criftianiffima di Luigi XIV. BURE SPINNER COURSE SPORTS SPENDER SPINISHED

El gran Luigi al formidabil nome Non fono io quel , the or tenti la com de and al and D'innalvar tomerario il canto roco . Sacro fpirto m'infiamma, e non fo come

Vool, ch'io fpieghi alle genti Maggiori di mia Mufa i fuoi gran fenfi. Da me fol vuole ubbdienza, e core; Altra umana ragion non vuol, edi io penfi. Al Dio del faero ardore Dunque ubbidir convienti Rozzo, e audace parto; ma zelo fia

Della fua gloria il non cura la mia.

Il Bellicofe Provincie, e Rocche orrende,
Gà de più prodi inciampo,
Un raggio ol coftaro
Della mente Regal, dell'armi un lampo:
A varie, ed alte imprefe appena intende,
Che allor veloce al paro
Dell' Eroico penfier vien la Vittoria.
Ad Alma, che tant opra, e anno vede,
Come ponno indigiar Fortuna, e. Gloria?
Quetto porir far fede

All immortal memoria,
Che fe fu della Francia il Ciel possente,
Fu Luigi a quel Ciel fulmine, e mente.

III. Mente, del fuo gran Mondo ancor più grande,
Ghe qeivi immenfa, ed una,
Qual punto all'ampia sfera
Stende linee infinite, e in fe le aduna,
Mille influenze in mille parti figande;
E in ogni parre è intera,
Come altrove non fia, fua provvidenza,

Come altrove non fin, fun provvidenza,
Empie la faggia, e la paterna cura,
Di cotaggio e di amor l'Ubbidienza,
Dan legge alla Ventura
Vigilanza, e Potenza;
Onde dir puore il trionfante Giglio :
Serve min gran Fortuna a un gran configlio:

IV. A tanti per lo Mar pin guerrieri,
A tanti in tante fiponde
Saggi Miniferi, e armati,
Imperi, armi, alimenti ei fol diffonde.
Son defini delle genti i fuoi penferi;
Da hui pendono i Fati,
E le paci de Regni, e i gran litigi,
E le paci de Regni, e i gran litigi,
Ei fa fiorir fui gloriolo felo
Bella in ogni errem la fior di Ligi;
Ad ogni firanio. Giclo

Alm

Alma grande è Luigi; Onde nell'opre a sì grand'Alma figlie

Sono neceffità le maraviglie V. Necessità, che de suggetti Ingegni

L'alto spirto vivaçe, Benchè nato al comando, Serva alle guerre fue con tanta pace

Che dalle stide, e da privati idegni Sia ritratto ogni brando,

E folo de fuoi cenni ei l'innamori; Soggiogarfi de luoi le fpade, e i Guori, Ch'egli virtude imprima

Ne'più feroci ardori: Più lo tema il più forte, e a chi lo regge

Serva con tanto ardor, con tanta legge .

VI. Necessità, che qualor sembra immoro L'orrido Ciel nevolo, E la Natura ancora

Di fua fecondità prende ripolo, Dal tommo lor Pianeta abbiano il moto

Più vigorofo allora Le schiere sue per le più dure imprese.
Rigor di Verno i Gigli suoi con sanno,
Ch'esli di gioria il loro Cielo accese.

Ch'egli di gioria il loro Cielo accese. Dal fuo Cor, non dall'Anno

Sempre i suoi rempi ei prese. Per maturar gli Allori a fuoi Campioni

Disciplina, e Valor son le stagioni. VII. Or quindi avvien, che invan lue forza accoglia,

E a contrastarlo intento

Invan confini il Norte,
Dell'Europa, e dell'Afia alto spavento; E che faggio non tolo ei lo dilcioglia,

Ma pur l'incontri, e forte ( 192 Il torrente ei refpinga, e afciughi il letto Che magnanimo opponga alla gran Mole Con coraggio il faper con fenno il petto;

E sembri dir , qual Sole Col più tereno aspetto,

Di mille nembi al diffipato fluolo: Fu mia bella Vittoria il vincer folo.

VIII. Regni, e Città, che al Vincitor già fenno Lungo contrafto, e fiero

Della Perfessa Poefia Tom. 11.

Yy

shoot at the part

Al deflino, alla forza
A prezzo di gran fingue afine fi diero;
Per di Luigi un momentanco cenno
Fin le Vittorie sforza,
Egli fa fulminar folo col' nono;
Fin prode è il fuo Voler, che l'altrui goerra,
Anzi pur fenza il fuono
Delle fue trombe atterna:
Sommo, e ulato Valor fol giunge a tanto:

Vincer folo col grido è il maggior vanto :

IX. Ma non fon questi i più fublimi effetti
De cenni fuoi temuti;

Anoc il fatal confine

A Nettuno, e a Gibelle avvien, che muti.
Ecco in feno alla Francia or fon coltretti
Con l'onde pellegrine

Abboccarfi il Tirreno, e l'Oceano.

La Grecia vantartice il piccio i tratto
Tentò cavar del fito Corinto invano;
Omai Luigi ha tratto

Mare a Mar phi lontano:
Quafi fuo forza, e fuo faper profondo

Qua fiuo forza, e fuo faper profondo

Sia migliorar la finmetria del Mondo.

Sen vide il Creator, pia che a quell' aque.

Foffe il confin prefarito;
Da que dou Mari viniti;
Qual potea ritornar gloria; e profitto;
Pur la parola Omniportune ei racque;
E l'unir mar que liti
Parve a Poterna unama effer vicata.
Dell'Universo agevolar le fedi
A te, Luigi, ha il Creator ferbato;
Onde, Signor, beu vesi,
Di quanto ei ti vuol grato;
E che in goder de' benefizii efferto;
Ufi le gravie a fectoniari il merto;

XI. Quindi infammi il gran zelo, onde in tuo Regno.

L' Ugonotta gramipna and della di la di la

L. of the Long Space Land

Sono alle guerre use fauste le Stelle; perché tun maggior guerra è con l'Inferno. Quindi più ferno e belle Le tue grandezze ioi cormo. Petilemes de Regni è ogniempia Serta, Petilemes de Regni è ogniempia Serta, Narricchinic Pathor con greggia inficta. XII. Qual fu giubilo in Ciel. qualor si vide

Qual fu giubilo, in Giel, quaiof tr. vide
Con le zelanti infegne
Moftrar l'ire celeft;
Qualor del Beno in su le rive infide
Portatil l'armi, e felti
Tornar la Mitta in su gli antichi altari i.
Quefti fono i Trofei d' ogni altra paima
In vera etermich pub fermi , se chiani.
Dillo pur tu, grand Alma, se a ripenfar fon cari;
D) tu, quanto fia dolce a poodi Eroi,
Dire all'Onnicotenza i. lo vinco a Voi

XIII. Ma fra o licti applanti ahi qual trifteza
L'alto gioir mi feema?
Oimè, Italia la bella
Par che a tuc fpade impaliditica, e gema,
Tu vedi siportir di tua grandezza.
La grande, (ah non più quella)
Al cui nome tremè i luiuna Tuic.
Soffin, invitto Signor, chi io ti ricordi.
Che già fu ne Trionti a te fimile.
Non moffe i Goti ingordi
L'argomento gentie;
Ma ben deflan fovence in gran Virente
Magnanima pirch le gran cadute.

XIV. Fu gloriofa, e fua potenna aven
Si fernte, ampie, radici,
Che potea più coltauli
Softener gli Aquiloni a lei nemitei.
Ma il Ciel, che di quell' armi ultro intendea,
A' gran Vicar', e Santi
Volle, che fofic alin platidia Reggia.
Già terribil Regina, or doice Madre,
Con armi di pietà per noi guerreggia,
Già tennendo tue fuudare
Par che dal Ciel la clienggia
Deh qual gloria fia mini, che vinne cada
Difarmata innocente a o gran funda ?

XV. Or ben potria delle battaglie il Dio Intenerito a' prieghi

De' Templi a lui diletti, Prenderne la difesa, e tu nol nieghi . Deh chi gli vieta, il bel Valor natio De gl' Italici petti. Nel periglio comun far che riforga?

Comun periglio a riunirsi invita La più vil turba ove perir fi fcorga . Fia, che l' Italia unita

Del suo poter s' accorga. A gran Virth, che fu dall'ozio oppressa,

Torna il coraggio a ravvisar se stessa. XVI. Potrian Furie maligne, allor che intenti Alla guerra lontana, and

Contro destarti un giorno Qualche de' regni tuoi parte men fana. O de gli emuli tuoi subiti incendi Potria destarti intorno

Chi veglia alla vendetta, e i tempi mira Nuovi conquisti son; più d' un vicino Le sue Ville sumanti ancor sospira. Potria cangiar destino

Chi su le ssere il gira:

Forse impresa non v'ha, che tanti punga, E più potenze in gelofia congiunga. XVII Già provocata, il fo, l' ira celefte

Chiamò l' Orsa gelata A disertar talvolta Gli orti lascivi alla Provincia ingrata Ma su quelle su poi barbare teste

L' ira fatal rivolta; Correffe i figli, e diffipò gl'infidi Gridò pietà l' Italia; il Giel riffette; Spezzò i flagelli, e confolò que' gridi. Gran tempo ei non permette Che il predator v' annidi Sono dell' amor fuo fati ficuri

Che la fua cara in fervitù non duri, XVIII. Ma il benefico Dio, che a te destina

Le Vittorie fatali , Già non cred' io , che intenda La grand' Anima tua vincer co' mali ! Quella, ond' ei la cred, cempra si fina

Ben so quanto la renda Indomita al timor, pronta a pietade: Chiede la pace a te, Chi 'l tutto puote, Per l' Italiche fue care contrade. Ferma, Signor, divote Al fuo voler le spade; Gli rinunzia il Trionfo a te concesso;

Vinci i Regni per te per lui te stesso : XIX. Tempo verrà, che in su la fredda etade; Quando s' apprestan l' Alme Al gran Giudizio estremo, Farai feco ragion delle tue palme. Tante, che il tuo gran Zelo ha confegrato Al Vincitor supremo: Deh quando allor fian dolci al rammentarfi! Ma non ricordi a te l' Italia efangue, Donne rapite, incolti campi, ed arfi, Infra le fiamme, e 'l fangue, Tetti rubati, e sparsi. Gran giuftizia ci vuol, perchè difcolpe

La Funesta cagion di tante colpe. XX. Non dico io già, che su la Senna i brandi Pendano neghittofi, E il lor vigore ardito Della tua greggia un di turbi i ripoli : Mancan forse le imprese e sante, e grandi, Onde il don sì gradito
Di questa pace il tuo gran Dio compense ? Mira i sette Trioni; ah son pur quivi Della Vigna di Dio le stragi immenfe.

La pura Fè s'avvivi; la an entre and the Che l' Impietà vi fpenfe; Sia tua l'impresa, e potrai dir vincendo: A chi gloria mi die, la gloria io rendo.

XXI. Il gran Regno vicin d' Angioli avante Patria felice, e fida, e T possent months et anne Omai dell' empia Dite Mifera spiaggia, a te soccorso grida Del peccato d' un Re con tante , estante Anime al Giel rapite with mice edu world only to the late of Soffrirai, che la pena ancor si porti? All' impresa potrian destar la Francia de La vicina potenza, e i vecchi sorti; a sample antici Ma la tua nobil lancia para de la lancia de la la lancia de la lancia

Sol Dio muova, e conforti:

Nè venga il zel d' umani fenti misto

A fallar la pietà del gran conquisto.

XXII, De rubelli di Pier l' asso impuro

Ah troppo all' Alpi invitte
Contamina le falde,
E aspetta sol da te le sue sconsitte.
Per pochi leggi evol vide mon fuso

Per pochi legni tuoi viste non furo Su le Torri più salde D'Abido, e Selto inorridir le Lune? Quasi ne teme ancor l'ultimo scempio Quel sero dell' Europa orror somuno.

Quel fiero dell' Europa orros comune.
Che fia, fe contro all' empio
I tuoi fulmini adune,
Mentre il folo tonar di tue Galed

Scoffe le fondamenta alle Moschee? XXIII. Par, che nel Mare ogni rapace antenna

XIII. Par, che nel Mare ogni rapace antenna
Del tuo valor si lagni,
E di Cristo i seguaci
Possa toglier tu iolo a a fozzi bagni.

I legni fon della tua prode Ardenna Alto terror de Traca; Palpita il gran Tiranno alle tue vele. Togli, ah togli, Signor, le facre terre, E il Sepolero adorato a quel crudele.

E il Sepolero adorato a quel el Dal Cielo alle tue guerre Verra Campion, Michele,

Finche di Crifto in su la Tomba ei scriva Al gran Luigi un sempiterno Viva

In mother Sentral films Plantigrieve in Luigi. It Grande è unificion tante viria, che pa esfe con razione ammorrali tra i mighieri Camponiumiti di giolia Reccella. Avvognade la fina limptorge (qualità microsa e motività colle la fina limptorge (qualità microsa e motivificare colle) fi stanta par vanta stanta, quanto è codo ben sinforçana dala la vientrà delle cose, dalla paratezza di concert, che i Luggiano si conducto na di fine fonza l'amborrezza. Di spiritorpalimente è degue di samita lable è massigne, con con si fi a firada si Potra par ragionner e it spirito Monata di punti affici dilicati , cd. conciliasfene prima la benevolenza. El 2 paramera animoliable la finezza e novolta gione anosti movore obvisi a pierò delli Italia. Pila palefiniente qui che alterno con movore obvisi a pierò delli Italia. Pila palefiniente qui che alterno con movore della el la seggeno secondo, e la Ematsia vinguala bamo fignia gran movoria e si soggeno somo fondo di sola Morake, e el alter dorriria. In somma in spera y tre chi non, è circa dentavere din fisio del ranzi Gull, espetta, quala schanda la Pero non, è circa dentavere din fisio del ranzi Gull, espetta, quala schanda la Pero.

fia , ferberd anche lodi non ordinarie per quefto , il quale per la fua perfezione sicuramente le merita. In quanto ad alcune opposizioni fatte una volsa a questa Camone, assai per quanto mi avviso le be disciolte nella Visa del Maggi stesso. Qui mi sia leciso di aggiungere, che un cerso Arcade, di cui bo letta un' Introduzione alla prima Radunanza della Colonia Arcadica Veronese, potea parlare di lui con riguardo maggiore. Dice, che parlando in generale del suo carattere , egli non è da imitarsi ; per aversi , o fia per effersi ingannato in alcuni punti troppo essenziali della Poesia, come egli stesso non molti mesi prima della sua morte gli confermò con quella candidezza, che molto più valea de'suoi versi. Non dirò che questa suppossa consessione del Maggi più propriamense si poresse attribute alla sua umista, che alla sua candidezza. Ne tampoco sosterò, che universalmen-te il suo cerattere sua da imitansi, perchè cerso chi è seguace di Pindaro, e d'Anacreonce, ed è invagbito folamente delle Immagini ed Invenzioni spirisose della Fantasia , non molto ritroverà in lui da imitare . Ma dirò bensì , che secome tanti Componimenti del Petrarca , e de suoi discepoli , e sansi altri Stili non lafeiano d'effer Poesici e lodevoli, quantunque non lavorati alla Pindarica , no animati dalla Fantafia , così non lafcia quello del Maggi d'effere nel genere suo Poetico e novile . Vari Stili possono darfi , vary caratteri , e varie Idee di Poesia . L'un carattere sarà più Pocsico , più dilettevole dell'altro ; ma ognuno meritera lede , e imitatori , purche fin sano, purche non asciutto, e non guasto da altri peccati. E quello del Maggi senza dubbio è sanissimo, ed è pienissimo di buon sugo, cosa so-vente ben più dilettevale, e degna d'imitazione e di lode, che il voto d'alcuni aleri Stili , e Poeti più firepitosi . Senza che agli argomenti gravissimi da lui trattati , non per vanità di dilettare la fola Fantafia . ma per inveftire it cuore , pafcere l'Insellerso e vincere la Volonta altrui , ben fi convenius la gravità del fuo carattere . Laonde non fi fa intendere , come possa dirsti , chi egli è ingannasse in alcuni punsi troppo essenziali della Pos-sia . Prima di pronunziare così universali sentenze , gioverebbe ristettere , ebr non & per l'ordinario buona ragione di condannare alerni il dire : Coffus non ba fatto , come quell' altre ; adunque ba errato . Molto meno poscia parrebbe convenevole il fentenziare così universalmense contra del Maggi, Ausore , che ba trattato differenti materie , ed be ufato differenti Stili ; caratters ; con felicità e novità particolare .

Di Bernado Reta

Ra la nette , e di fin' oro adorno

Doma genti pingca vigo lavero

E fece delle Carible intorio il Coro

Colmo fadea di meraviglia , e feceno;

there habit means more than being and notice to

Petno i begli occhi a le medelmi giorno (a);

La man talor ful crespo e più bell'oro

Io già di marmo il gran miracol filo

Bevea con gli occhi, e dentro il marmo avea

Quando udi dir (b): Coftui certo credea

In Terra star; ne la ; che l Paradiso.

In Terra star; ne la; che l' Paradifo, Ovunque è sol cottei, regni, ed Amore.

C'è materia e per chi cunt l'adare, e per chi cunt biofinates quefit sonetto, da une qui apperatio a polla, perchè ha un nos fi che rairo dalli
antecodorat : la due diverse edizioni è diverse. Le audito confinitanti de unitazioni per lostifica del sissuati . Donna gentili pingea : Più empie
l'avercho nell' eltra ed autori di difi Bingea Donna gentili, un un qui di finfin el la contration tella dirie Bingea Donna gentili, un un qui di finla. Per la contration tella dirie adigizione questi dia eversi, il primo per ufficità el le constanti per undi giutto inti pujuto mesfehmi. Ecclisi

l'alle l'accondiga per undi giutto inti pujuto mesfehmi. Ecclisi.

Parea fuggir dal velo il primo alloro,

Quando udi dir; Quel noticio credea

Del Mondo, chi talor vede il fuo vifo . "

(a) Franc i legli socii a fa melojni ginera.) Fin forte che dire : a fe medelmi il ginera.

(b) Quanta sul der.) Util to vece e dutt son fa entive forco, perché, no sell'atre, ha la fittaba, e fin sone all'appropriate, e questi sull'are, è la most battera a questi sull'are prin cartici fromo. Gli sone sull'are mont ferra catta difinatera d'orecchi o Loctreso lib. t a Venerez del Dirio degeno. Nella min traderizone della filiale pono ho avuin krupolo di ferre il primo verto.

Lectreso del della filiale pono ho avuin krupolo di ferre il primo verto.

E potendo dire: L'um, o Dea, sunta del Pelide Achille; Non lo come mi è piasissta più i sudetto verfo.

#### Di Francesco de Lemene .

Poiché falifit, ove ogni mente afpira, Donna, in me col mio duolo io mi concentro; Anzi più forfennato in me non entro (a), Che cercandoti ancor l'Alma delira.

Ben di lassì, come il mio cor sospira, Senza chinar lo sguardo, il vedi dentro A quell'immento indivisibil Centro, Intorno a cui l'Eternità si gira.

Ma perchè di quell'Alme in Dio beate
Affetto uman non può turbar la pace,
Il mio dolor non ti può far pietate.

Pur m'è caro il dolor, che sì mi sface; Che se tu I miri in quella gran Beltate, Senz'esser cruda; il mio dolor ti piace.

Sente molto adoutro nella Teologia e Filofofia, chi compone Sonetti cominenti il forti, e pieni di un Vera foliminflumo i infittata. Eccolteratifilmo Petra è spicia, chi con satta chimerzese i leggiadata chinde in cuesti quello Vero il quale per le filishe ha mon peca del rigido e da trimolo, e pertità è difficile a dimplicarii, e ad elpoyte con chimerzese in Rimo. Dico pertanto, effere quello Camponimento uno degli estruito, che è incontrino in quello Recclies. Ma mon è citimo, fe non agli orimi crevolit, pocicè i poco addastrimati, e gli luggini legici in na giungendo a penetran nel fondo della (antarze, rroppo difficilmente possibio l'estimite il Bello.

# ( a ) Anzi più ferfennato in me non entro. Pare dura espressione.

## Dell' Avvocaso Giovam-Basista Zappi.

D Oich'ebbe il gran Subiefchi alle rapine D'Afia fottratto il combattuto Impero, E più ficuro, e più temuto alfine Refe a Celare il foglio, il foglio a Piero; Vieni d'alloro a coronarti il crine, Diceva il Tebro all' immortal guerriero: Afpettan le famole onde Latine L'ultimo onor da un tuo trionfo altero. Ah no, diceva il Ciel, gran Re, c'hai doma L' empia nemica Luna , e i fasti sui : Vieni a cinger di stelle in Ciel la chioma. L' Eroe, che non potea partirsi in dui (a), Prese la via del Cielo; e alla gran Roma Mandò la Spofa a trionfar per lui. Della Perfessa Poefia Tom. II. Ζz

Non

Nom saproi dan se non lodi, e lodi singulari a questo Senetto, cò io veputa perstramenza belle, ingrando, e solume. Gli meniletti più vigerossi potramen qui revovijare un invodabile vossitud farze, e industria di Enntaska.
Questo Peterre, per celebrar l'arvivo a Roma della vivenne vodeva Rema, è
vodata ad oggetti lostani, conducendos poste amrabilenza per questi a
sermar l'inaspetuas nobilissima concission del Sonetto. Luscio di additare,
perceb assi poles, la vera e splendas francereze del dire in Rima ciò,
tes il Petes vand dire; e solumente aggiunge, che sì fatti Componimenti più
facilmente polipuo ammirash, che imitassi.

( a ) L'Erse che non potra partirfi in dui . Pare ftrano il concetto , e pericolante ; ma è condito con grazia .

## Di Giufto de Consi .

Hi è coffei, che noftra etate adorna
Di tante meraviglie, e di valore,
E in forma umana, in compagnia d' Amore
Fra noi mortali come Dea foggiorna?
Di fenno, e di beltà dal Cisi adorna,
Qual spirto ignodo, e sciolto d'ogni errore;
E per deffin la degna a tanto onore
Natura, che a mirarla pur ritorna.
In lei quel poco lume è tutto accolto,
E quel poco sipendor, che a' giorni nostiri

Sopra noi cade da benigne Stelle.

Tal, che il Maestro de stellati chiostri (a)

Si lauda, rimirando nel bel volto, Che fe'già di fua man cofe sì belle.

Molti bei resseit del Perroca son qui accorgati, me in disserente prospettiva e con gracia non poca uniti. L'entrata del Sumero è una Figura spiritosa; e tale antera devecte giudicarla il Redi, come appare den son suo Suntrio qui enportare. Susseit per tente su prime Quadernario. Ma une secondo un intervoco algunta el buio in qui vensi; :

E per destin la degna a tanto onore Natura, che a mirarla pur ritorna.

Non veggio, come qui c'eneri acconciamense il destino. Per altre il fenso è buono, e vuol dir questo:

E Natura, che alzolla a tanto onore, Stupida a rimirarla pur ritorna.

(a) Tal, che'l Mussire de stellati chiestri.) Siccome noi dichiamo, lo stellato: con li fiellati, degli stellati. E'doro il troncamento. L'Entrata del sonetto, è una entrata spirrosa, e tale ancora dovette giudicarla il Redi. Tutte e due, e 'l Conti, e 'l Redi la traffero da auste.

quella stella figura e maniera di dire, che si legge nella Cantien . Que off ifto , que progre-

## Del March. Cornelio Bentivoglio .

E Coo Amore: ecco Amor (a). Sia vostro incarco, Occhi, chiudere il passo al Nume audace, Che a turbarmi del sen la cara pace Sen vien di sdegni, e di saette carco.

Ecco Amore: ecco Amor. Vedete l' arco,
Che mai non erra, e la fanguigna face:

Che mai non erra, e la languigna lace:
Già la fcuote, la vibra, e già mi sface.
Occhi, ah voi non chiudefte a tempo il varco.

Ei già mi porta al fen crudele affanno, E dell'error, ch' è vostro, o lumi, intanto

Il tormentato Cor rifente il danno.

Ma d'irne impuni non avrete il vanto;

Ma d'irre impuni non avrete il vano, Poichè, in questo sol giusto, Amor tiranno, Se il Core al suoco, e Voi condanna al pianto.

Da quel Sonesso del Petrarca, il cui principio è.

Occhi piangete accompagnate il core,

Che del vostro fallir morte sostene &c.

2 preso il seme di questo Sonosso. E prima ancor del Pessarca avea detto
Guido Guinivello:

Dice lo core agli occhi: per voi moro.

Gli occhi dicono al cor: tu n'hai disfatti.

Con vivacità imporeggiabile la Eurafia maneggia quello argamento, mettodeci fatro gli occlà con Figure forzofe tutta quella finiciala pittura, e trefaparende da per tutto i luggem e i comomia. In, je pur mi panefli in cuoparende da per tutto i luggem e i comomia, to, je pur mi panefli in cuoto en el ficculo ovefo fa dura finoso la pareal chivatet dapa gli occhi; e
che il terna ambi effo appare finerusa per aggiun della aggiunto cata, in cui
lago maglia ferribo fine lunga, a altra finite epittes; e che forfe mon affai gentii (on quelle forme rilente il danno, e di finite impuni, magnife
minizzie deverbebon parer distri folamente a chi final mettre rano il copisale del fini curfi nelle belle frafi e purole, e non nella bunta e bellezza
de finfi.

<sup>(</sup>a) Exo Amore : exo Amor . 3 Sonetto firitofilimo, e pieno di fanafia ingegoola. Quel che fi oppone tuttorno al Sono, fia voffer amera o Cerb chester el paffe, della partia elivistere dopo glis cochi, non fa forza, picità elitorio etcetifiamente in distinuose sella viegola e della pronuerzia dopo gli cochi celtos rocativo ; son fi ricer la sgommaria dopo gli cochi celtoso rocativo ; son fi ricer la sgommaria dopo gli cochi celtoso rocativo ; son fi ricer la sgommaria chestera a terreta, e cuitire coi Octiv. E, chi e, chi no do diventi fuenti chi el come : Attales cafine di Virgilio. Non aveino quella diletettra, o inportinente è etecchia pia estici. Quel verdo di Cuercone tano buttato ?

Sc. f. i. a year scarner, e. cocciliration popularities of a corolonia versus ; e. a specialis in a year scarner, e. cocciliration opos, foreassism, com fa corolonia versus ; e. a specialis in a year scarner compared to the second of the se

## Di Luigi Tranfillo .

FElice l'Alma, che per voi respira,
Porte di perle, e di rubbin ardenti (e),
E gli onesti sossimi e, i dolci accenti,
Che per senier si dolce Amor ritira.
Felice l'aura, che soave spira
Per si soria valle, e l'aria, e i venti
Veste d'onor. Felici i bei concenti,

Vette d'onor. Felici i bei concenti,
Che fuonan dentro, e fuor tolgono ogn'ira.
Felice il bel tacer, che s'imprigiona
Entro a si belle mura; e il dolce rifo,

Che di sì ricche gemme s' incorona . Ma più felice me, che intento, e fifo Al bel, che fplende, all'armonia, che fuona, Gli orecchi ho in Cielo, e gli occhi in Paradifo.

[a] Pore

(a) Pout di poir, « di indica relatori »). Ber volte dire le libbra ; cerramente che non è venuto in capo a tuto. Groco, en Latino Poeta. Ma la noftra posti ammerte pià per antico tolo quelle licente. — E gli sulpi l'ofpris, e i delei accenti, Che per fastire si delet, with chein posti and posti anche per delet posti posti posti posti a delet, vitti delet posti post

## Del Sen. Vincenzo da Filicaja.

I. P Adre del Ciel, che con l'acuto, altero

Nel più profondo de' penfier penetri, Pria che a te (cocchi dal mio petto il dardo Di questi bassi metri, Volgomi a te, che sei del mio pensiero

Segno, Saetta, e Arciero.
Tu nuovo ardor mi spira, e tu la mano
Porgimi all' opra; ch' 10 di te dir cose

Voglio a tutt' altri ascose, E un sì geloso arcano

Palefare alla Fama, onde non roco

Ne corra il grido, e manchi al grido il loco. II. Signor, foffri ch'io parli; ah pria ch'io pera,

Soffri, ch'io parli, e poi Di quella fragil tela il fil recidi: Vo, che lappia ogni piaggia i favor tuoi; E vo', che a tutti i lidi

Ne porti ogni Aura la notizia intera, Mirabile, ma vera.

Se non trasse il mio stil da ignobil vena Sensi, e parole, e s'io cantai sublime, Tu desti alle mie rime

Polso, ardimento, e lena; Tuo su lo spirto. Or sarà mai, ch'io prenda Per me l'onore, e a chi me'l diè nol renda?

III. Grandi, e varie di Marre opre cantai, Ed ebbi ardir cantando D'agguagliar fra le trombe il fuon dell'armi. Cantai dell'Afia, e dell'Europa il brando Di fangue afperfo; e i carmi Or di vendetta, or di pietade armai. Pianfi, e 'l pianto afciugai Quel dì, che i Traci alto valor confunfe; E sì forte cantai, ch' andonne il grido Dal freddo all' arfo ido, Dal Gange al Tago; e giunfe A me fuon fiacco di ventoda lode, Che pria di giupper paffa, e più non s'ode. Ma chi la vece e chi reflessoni il fuono.

A me tuon tacco di ventota lode;

Che pria di giugner palla, e più non s'ode.

IV. Ma chi la voce, e chi perflomna il fuono, E come far poteo

Uom si baifo, e inelperto opra cotanta?

Tu, cui mufica tromba il Cael fi feo,

Che le tue Glorie canta;

Tu, cui fervono i Venti, e di cui fono

Voce i Tremoti, e l' Tuono;

Tu donafit a me fipiro, e lingua, e fiile.

Gorì da minutifina scintilla

Gran famma etce, e stavilla;

Così vapor fortile

Salendo in alto, ivi s'accende, e faifi

Folgore, e par che l' Mondo arda, e fracafi. V. Sul romper dell' Aurora, allor che l' Alma II nettare giocondo Bee di tua grazia, e l' divin fenne accoglie; O quante volte in un pensier profondo Dallé ingerne (oglie no de la condenia, e nell'interna calma Dell' Amor too la falma Mi diè piume a volar per quella guifa,

Mi de piume a volar per quella guifa, Che fon le vel eil ficigogica intenne: Pefo non già, ma penne! On come allor divida annotate photose: Da fe la Mente volò in parte, or'ebbe L'efilio a grado, e in fe tornar le increbse! VI. Dico, Signor, che qual da i fondi algofi Siglica for d'acqua, e beve

Marina Conca le rugiade, ond ella Le perle a concepir fugo riceve: Tal'io la dolte; e bella Poggia ferena allor degli amorofi Tuoi fipiri a ber mi pofi, E n'empiei l'affetato arfo defio. Ma ficcome del Ciel la Perla è figlia, Non gà di fua Conchiglia; Così lo fiil, che mio Sembra, mio non è già: gli accenti miei Han da Te feme, e Tu l'autor ne fei «VII. M'oda il Ciel, m'oda il Mondo, odanmi i Venti, E full'alara (chiena Portin mie voci ad ogni eftranio Clima. Scrivafi in ogni tronco, e in ogni arena, Che quanto io fpiego in rima E' fol tuo dono, e che di quelti accenti, Ch'io pubblico alle Genti, Da te la forza, e da te 'l fuon difeende. In fimil guifa, ancorché feura e bruna Sia da per fe la Luna, Col non fuo lume fplende; E in fimil guifa forca e de colore de colore

Il ferro aguzza, e far da fe nol puote,
VIII. Ed oh foffe il mio Canto al zelo uguale,
E come in petto il chiudo,
Gosì ancor porceli o chiuderlo in carte.
Chi uom non fo al Mondo di pietà sì nudo,
Che non fentiffe in parre
Dell'amorofo tuo pollente firale
La puntura vitale.
Del lor Capo a disfa, e per tuo onore
Tutte armerianfi le Criffiane membra;
E quei, che ghiaccio fembra,
Tutto arderia d'amore.
Nafcer vederi tul campo armate torme,

E defteriafi alto Valor, che dorme.

K. Vedrei, dal Carro alle Colonne, unita
Contro l' Acheo Tiranno
La Cattolica Europa imprender guerra,
E aprir le piaghe, e giugner danno a danno,
E stender l'empio a terra.
Vedrei la fertitre Alfa ferita
Vile ancella schermita.
Mostraria dito; e raccorciar la chioma
A maniera servii Colei, che tanto
Fu grande, e s dis vanto
D'abbatter Vienna, e Roma;
Nè a mezzo verno di Bizzanzio il muto
Fora al barbaro Re schermo sicuro.

X. Ma fe ancor le Cristiane armi disciolte Bella union non lega, Perché a rifponder la Difordia è forda:
Muovi tu, Padre, e intenerlici, e piega.
E in un volere accorda
L' Alme tra mille alni litigi involte.
Fa che l' mio dir s'afolte;
Fin dove ha l'Orto, e dove ha'l Sol l'Occafo.
Cangia in Tromba la Cetta, e più fonora
Rendila, e le finora
Del Celefle Parnafo
L' un gioco a me tu defti, or fa chi io fegga
Ancor full'attro, ed amendue poffegga.

XI. Fa, che in voce converto entro le lorder Fedeli orecchie io fuoni; Forte gridando pace, pace, pace; E i prodi fvegli, e i vili accenda, e firenti nicontro al fiero Trace; E firida sì, che l' Crittian Mondo afforde. Allor dirò: l'ingorde Ire freninfi, o Regi, e l'odio fpento Non più giudice ferro, empio, omicida, Voftre litt decida.

A che gittare al vento to Voftri nobili idegni, e tanto umano Crittiano Sangue ir confinmando in vano?

XII. Ite, dirò, dove di Dio, pugnando,
La gran caufa fi tratta:
Il vuol Ragione, e Cofcienza il vuole,
L'Empio, che tatto ardi, s'urti, e s' abbatta:
Con fimili parole
Tonerò lempre infin chi to vivo, e quando
N' andrò di vita in bando,
Forfe ufcirà dall' offa mie mechine
L' ufato fuono, condi io quaggiù ramingo
Spirto ignudo tolingo
Fin de Secoli al fine
Alzerò voce, che ogni voce sccede.

Pace, pace, gridando, amore, e éde. MILBen fai, Signor, che a chiederit la Cetra. Nè metercanira lode unqua mi traffe, Io tradir le tue glorie? Ah dal mio feno Fugan cure sì baffe. Sol per vibrar colpi di lodi all' Etra. Tofi all' Ebrea fartera. L'auree quadrella. Or pria che morte chiuda Questi occhi miei, s' è tuo voler, che io canti, Ecco al tuo piè davanti Mia Coscienza ignuda: Altr'io, che Te, non bramo; e tu mel credi,

Che'l cuor negli occhi, e ne i sospir mi vedi.
XIV. Te sol bramai sinora, e Te sol bramo;

ETe, che fai le mic Mute labbra eloquenti, amo, e ringrazio. Te, che fai tutte del ben far le vie, Chi di laudar fia fazio? Dunque se ne mici versi ognor ti chiamo, Forse (oh che spro!) all amo,

E alla dolc'esca del tuo santo Nome Prenderò l'Alme; e benchè cieco io sia, Mostrerò lor la via

Del Cielo, appunto come Notturno Paffeggier, che altrui difgombra Col lume il bujo, e pur cammina all'ombra.

XV. Quefin nata di pianto, a pianger nata Supplice umil Canzone
Ti porgo intanto, e ti confagro in voto.
Tu, Sagort, la divulga, e fa ragione
Al tuo Valor, che noto
Effer pur dec. D'ogni opra mia paffata
Scordati e e fol mirrata.

Da Te fia quelta. Oh non indarno spese Vigilie mie, se nel gran di tremendo Queste Rime leggendo, Venga, dirai cortese,

Venga meco a regnar chi, mentre visse, Sol col mio sangue, e col suo pianto scrisse.

Soi coi mio Siele, con cui è l'averata quelle Conzone, poù chiemarsi originale. L'orectoio, e più l'amente de i Letteri se ne sono descenente
etempositi. Singolane si è la secondita de pensieri, e quando si crede, che il
suggette, o si vorso non posseme più portare altri sessi, ceco ne spinutano, c
se segone si ma diero al altro monepalamente de i movo e diverso. Dissinutano
si segone si ma diero al altro monepalamente de i movo e diverso. Dissinutano
si poù con pienezza maggiare di cose o trastarsi, e ampliscensi qualvaque argomento. Appessi o miobilimente mi dietta di Sabime, che in tante patri viluce, l'andamento massins, a va per segone, delle comparazioni, e d'altre Fipore ingegnes, la si sembezza delle Rime, e i legementi delle varia natevia. Dal che, sensa chi vi dice, dee ciassono argomentane, in quale schiera
io riponga un il molie Componimento.

## Del March, Giovanni Rangone.

Uel nodo, ch'ordi Amor sì firettamente Intorno al cor, lo Sdegno mi rallenta, E fe fia, ch'umil priego al Clei fi fenta, Vedrollo un di spezzato interamente. Quel vel, che m'annebbio gli occhi; e la mente. Ora di più celarmi indarno tenta La cara Liberrà, che fi prefenta, Benchè da lungi, a me loavemente Ecco ghe s'avvicina: o ho com'è bella! Ed io cangiarla in Servith potei; Tanto mi so nemita la mia ftella! Ma come, s' apprefigrani io tento a lei, Ella mi fugge? Ah tuttavia ribella

Ragion, Salegno impotente, e fordi Dell Il prezio di quello Sontere è una fegeresa artifiziafa dilicatezza, che aflaffima dilettrel chianque com finifima gusto prenderà a cuntemplando nelle spe parti, e nel su tenero. Quantanque configiamemente I Auvere abbis uste so in Rima tre Avverb) di quarran e cinque fillabe I uno, affina, verdo in di accordare i si non dimessi de verse col spelo una pumpo de pensitre i una entrevie mallevadore, che a susti devessi e piacerne i uso. Simo beni y, che I ultimo di sifi, cio è il Couvemente, john approunos de susti gil largetti ditessi; siccome quello, che mirabilmente serve a condire la savet immazi, me della Liberta, che si presente ala hungi; Questa il terresa, lamnazin per fa nel segueni Terzetti, i quali son pieni di affereo, pieni di giudezio, e terminasti da ma bellissima elclamzajone.

#### Del Dors. Eustachio Manfredi .

Poiche di morte in preda avrem lafciate
Madonna, ed io nostre caduche spossite.
E il vel depolto, che veder ci toglie
L'Alme nell'estre lor nude, e svelate:
Tutta scoprendo io iallo sua crudestare.
Ella tutto s'ardor, ch'in me s'accossite,
Prender dovrianci alsin contrarie vossite,
Prender dovrianci alsin contrarie vossite.
Me tardo slegno, e lei tarda pietate.
En on ch'io sofus nell'eterno pianto,
Pena al mio ardir, scender dovendo, ed ella
Tornar ful Ciclos agli altri Angeli a canto,

Vista laggiù fra i rei questa ribella

Alma, abborrir vie più dovrammi, io tanto

Struggermi più, quanto allor sia più bella.

## Di Pierro Barignano .

Ve fra bei penfier, forse d'amore,
La bella Donna mia sola sedea,
Un intenso destr tratto m'avea,

' Pur com'uom, ch'arda, e nol dimostri suore:
Io, perchè d'attro non appago il core,

Da'fuoi begli occhi i miei non rivolgea, E con quella virtà, ch'indi movea,

Sentia me far di me stesso maggiore. Intanto non potendo in me aver soco

Gran parte del piacer, che al cor mi corfe, Accolto in un sospir suora sen venne. Ed ella al suon, che di me ben s'accorse,

Con vago impallidir d'onesto suoco Disse: teco ardo. E più non le convenne.

Ancre quì is ricunfo una rara filicarezza. Lo Stile è piano e tenue, cioè forza pompa, e ferza appeneite findia. Mà rifigga leggere con attenzione, e più è una volte, apole Sontro. Bilogna conflorere, come è pen irrato, come gentilmente miniate, e quanta leggiadra è la fua Chisi à. Allora peco manchetà, che nol chiamiamo nel fuo genere un degli ottimi di quefia Raccalta. E ficuramente poi lo, giudichereno vicino agli ottimi.

#### Del Cavalier Guarino .

#### In lode di Ferdinando Gran Duca di Toscana.

C Ono le tue grandezze, o gran Ferrando. Maggior del grido, e tu maggior di loro, Che vinci ogni grandezza, ogni teforo, Te di te stesso, e de tuoi fregi ornando. Tu di caduco onor gloria sdegnando, Benchè t'adorni il crin porpora-, ed oro Ti vai d'opre tessendo altro lavoro Per farti eterno, eterne cofe oprando. Così fai guerra al Tempo, e in pace fiedi, Regnator gloriofo, e di quel pondo Solo tu deguo, onde va curvo Atlante. Quanto il Sol vede, hai di te fatto amante, E Monarca degli animi possiedi

Con freno Etruria , e con la fama il Mondo . Possono suesi sensire il grande e l'Eroico di questo Componimento, perche l'Ingegno non si nasconde punto, ma sa paiesemente una nobile pompa di se stesso. Nel primo Ternario vuol dire colla Favoda d'Arlante, che Ferdinando è degno di governar tutta la Terra . Gli antichi però ci rappresensano Atlante fostenitor del Cielo , non della Terra . L'ultimo Ternario è de-

gno di gran plauso per la splendidezza e maestà de pensieri .

Di Carlo Maria Maggi.

# A Francesco de Lemene eletto Oratore di Lodi .

Gran Lemene, or che Orator vi fe' Meritamente l'inclita Città, Io vi voglio infegnar, come fi fa Ad effere Orator d' Ora pro me . Tener l'arbitrio in credito si de', E in ozio non lasciar s'autorità, Con chi vi può scoprir fare a metà, E i furti intitolar col ben del Re. Non provocar chi fa, foffrir chi può, Lo ftomacato far dell'oggidì, "Santo nel poco, e ne bei colpi no . Su i libri faticar così così, E saper dire a tempo a chi pregò

Il no con grazia, e con profitto il A.

Orimo e finissimo si è nel suo genere questo Sonesto. Nº con più acutezza, nè con più sagacità si potea fare una Sairia a i costumi di certe persone del tempo antico. Misse saette si seagliamo in pachi wersi, a tutte con grazia originale.

#### Di Lorenzo Bellini .

A Himic ch' io veggio il Carro, e la Catena, Ond io n' andrò nel gran Trionfo avvinto; Gh' i collo mio di fua baldanza feinto, Giro di ferro vil ftringe, ed affrena. E la Superba il Carro in giro mena, Ove il popol più denfo infulti al vinto: E ftrafeinato, e d' ignominia cinto, Fammi l'Empia ad altrui favola, e feena.

Fammi l' Empia ad altrui favola, e fcen Quindi mi tragge in ifmarrito fpeco, Ove implacabil Regno ave Vendetta

Fra strida disperate in aer cieco.

E col superbo piè m'urta, e mi getta

Dinanzi a Lei, con cui rimango; e feco de Chi può penfar, qual crudeltà m'aspetta!

Cht puo pentar, qual crudetti m aperta!

A altra gulla aure quello è Sonsten holissimo, e di originale belleze

21. Invominta cui. Ejura mirabile; fesque con imparaguibile cuidenze, dipungendo il Troing della cuiden e e finife congedando i Laviori

cuo estale ad amminazione. Inderno si provora dirri per reportentario più

vivinames, e più Pesticamente con lomisgini Eustellobe la ferrezza e si

perbia di una somunia amata. E mettras a risbre, quanto ella vuole. Madoma Eliospia (a), in mirar quanti vispecie, e altri quanto fracesso fracesso delle

con quel sono speciale; è Pessi imanomenti; cò ella move si ha per una da entra
e con quel sono speciale, e da da lafacira che imassicimi suglima ale et

lenno, purchè vogimo con bizgarria, e frallino e signino vogimado, purchè

i ler signi simo vogississimi e monosi pièlique, periori.

[ a ] Anche i Filosofi amano, e anno composto libri d'Amore perino gli Stoici, come appare da Lacrzio.

Dell Ab. Benedesso Menzine Brent meter

Voi, che Amor ichemite, super la planta de la companya de la compa

Da belle Donne altiere, Che con dure ritorte Le braccia al tergo attorte A quel meschin legaro. Aimè qual pianto amaro Scendea dal molto al petto Di fino avorio schietto!

In ripensando io tremo,
Come da duolo estremo
Ei fosse vinto e preso;
Perchè vilmente osseso
Ad or ad or tra via
Il cattivel languia.

E quelle micidiali
Gli fpennachiavan l'ali,
E del crin, che splendea
Com'oro, e che scendea
Sovra le spalle ignude,
Quelle superbe e crude
Faccano oltraggio indegno.

Al fin colme di ssegno
A un' Elce, che sorgea,
E ramose stendea
Le dure braccia al Cielo,
Ivi senza alcun velo
L'affistero repente,
E vel lasciar pendente.

Chi mon faria d'orrore

Morro, in vedere Amore,
Amore alma del Mondo,
Amor, che fa giocondo
Il Ciel, la Terra, e T Mare,
Languire in pene amare?

Ma fua virtù infinita
Alla cadente vita
Accorfe, e i lacci fciolfe,
E ratto indi fi tolfe.

Poficia contro coftoro

Armò due dardi: un d'oro, E l'altro era impiombato. Con quello il manco lato (Arti ascose ed ultrici) Pungeva alle inselici, Acciò che amasser sempre. Ma con diverse tempre (a)

Pungea l' core agli amanti
Acciò che per l'avanti
Per sì diverse tempre

Esse le diasfer tempre.

Or voi, che Amor schernite,
Belle fanciulle udire.

Ei con le sue factte

E' pronto alle vendette.

E presa da un bellissimo Permetro d' Ausonio parte di questa Invenzione, ed è sposta con molta novità e gentilezza, in guisa tale che può scatirne molta diletto chiunque la legge, ma più chiunque ha pargatissimo Gusto.

( a ) Ma con diverse tempre Punges'l core agli amanti, Acrò che per l'aventi Per sì diverse tempre Est Ge. sempre. ) Quella replicazione di rime non è viziosa, ma grata.

#### Del Petrarca.

Uel, che d'odore, e di color vincea (a)
L' doorifero, e lucido Oriente,
Frutti, fiori, erbe, e frondi, onde il Ponente
D ogni rara eccellenza il pregio avea;
Dolce mio Lauro, ove abitat folea
Ogni bellezza, ogni Virtute ardente,
Vedeva alla fua ombra oneflamente
Il mio Signor federfi, e la mia Dea.
Ancora io I nido di penfieri eletti
Pofi in quell'alma pianta; e'n foco, e'n gielo
Tremando, ardendo, affai felice fiu.
Pieno era'l Mondo de fuo'onor perfetti,
Allor che Dio, per adorname il Cielo,

La fi ritolfe, e cosa era da lui.

Inciampano i Lettori nel primo Quadernario, ove con più genilezza e chiarezza avechia petano disc. il Petes, che Leura cella lub bellezza Inperava tutre le più belle cofe dell'Oriente, in guifa sale che l'Orcidente, ord ella vivea, porteva per capion di lei il progio d'opio eccellenza. Più amore inciampano nell'altro Quadernario, non fapendofi intendere, come forto quel Lauto, per coi fenze fallo è difeganta Laura, fi faccia pai federe la medifirma Laura difiganta anperfifo cal nome di Dea. Mantre i Lattori, per non reflere al buio, corvono a configinifi colle battaglia degli Elipfitori del Petterra, io polatamente diao, che quelle tember, quantunque furfi inggrangifime, non fono il per poco da comportarfi o ladari nella perfetta Perfia, la quale ammette benti volentiri in velo deventi a i fuoi vellififmi concerti, ma un velo tresparente, non una certina denfiffima. E perchè dunque

mestere in mostra questo lavorio di bellezza tanto mascherata, a dubbiosa? Perche il suo sine è uno de pui squisii e leggiadri penseri, che abbia detto il Petratea, e chi altri possi giammai concepire.

(x) Ogel sie Koher, x di seles vienes. Non si è la indemmer per l'Amelia de la praction de l'experience per l'Amelia de l'experience per l'Amelia de l'experience per l'experience qualifier que d'experience d'experience per l'experience per l'e

#### Di Francesco de Lemene.

A I. Gioco della Circa Amor giocando,
Prima la forty vuol, ch' ad eflo tocchi
Di gir nel mezzo, e di bendarfi gli occhi.
O' ecco, che vagando Ampor bendato
Vi cerca in ogni Luo.
Oimé, guardate ognun, che non vi prenda;
Perché, tolta la benda
Allor dagli occhi fuoi,
Vi accetche'à col bendar gli occhi a Voi.

# Dell' Avvocato Giovam-Batista Zappi .

Anca ad Acon la destra, a Leonilla La finistra pupilla : E ognun d'effi è baftante Vincere i Numi col gentil sembiante. Vago Fanciul, quell' unica tua Stella

Dona alia Madre bella :

Così tutto l'onore

Ella avià di Ciprigna, e tu d' Amore.

Nacque il primo Madrigale in Italia ; il secondo ci fu traspiantato di Grecia . Ambedue sono leggiadrissimi per la loro invenzione, e per la loro purisà. Nel secondo la parola deltra, a prima vista forse non lascerà di bosso inscudere il senso ad alcuni poco assensi; siccome quella, che comunemente fignifica la mano deftra , e qui vuol esprimere la pupilla deftra ; ma feguendo così appresso la finistra pupilla , poco dourebbe durar ne Lettori I E. quivoco prefo .

## Di Francesco Redi

(a) A Perto aveva il Parlamento Amore Nella folita fua rigida Corte, E già fremean fulle ferrate porte L'utate Guardie a rifvegliar terrore. Sedea quel fuperbiffimo Signore

Sovra un trofeo di firali ; e l'empia Morte Gli stava al fianco, e la contraria Sorte

E'l fospiro, e'l lamento appo il Dolore. lo mesto vi fui tratto, e prigioniero;

Ma quegli, allor che in me le luci affisse, Mife uno strido dispierato, e fiero. E poscia aprì l'enfiate labbia, e disse :

Provi l rigor costui del nostro Impero. E il Fato in marmo il gran decreto scrisse. Avendo io altrove a sufficienza commendati di molto altri Sonetti di

somigliante architettura e finenza; non mi stendo a far l'encomio di questo. che ben lo merita grande . Solamente avres defiderato, che il Poeta aveffe in quakbe maniera accennasa la ragione; perche Amore messesse uno strido il dispietato alla sua comparsa, e perchè con tanta rabbia il condennasse a patir tanti mali : Perciocebe banno opinione alcuni , ch' egli non ufi così barbaro trattamento con sutti coloro , che gli capitano fotto I unghie . Perciò potea dire il Poeta o d'aver fino a quell'ova dispregiata la terribile divinirà di Cupido , o d'effere fuggiro dalle prigioni di questo Tiranno , o alera si-Della Perfessa Posfea Tom. Il.

mile raginne in poche parde. Pud parimente maravigliarst taluno, come que so diverve, che cetto aven gran davirilo sopra le Rime, sicconi appare da datri spoi vorsi, e cal spessi in el sua sono il accioni appare da i principianti, perché ranto scile. Ma l'esfere de sui adoperata questa Rima con il manississa ma con il manississa producti e servizio, sa che antimo, non che solteria mo in lui ciò, che in altri serobo indizio di qualche debelezza.

( a ) Questi fonetti del Redi, per la purirà, e leggiadria, e per l'unione del pensiera ; fono considerabilistimi, ed eccellenti e

### Di Carlo Maria Maggi ,

Cioglie Eurilla dal lido. Io corro, e floito, Grado all' Onde, che fate? Una riiponde Io, che la prima hoi! tou bel Nume accolto, Grata di si bel don bacio le fponde.
Dimando ali altra: Allor che l' Pin lo ficilto, Moitrò le luci al dipartir gicconde?
E l'altra dice: Anni ferna il volto
Fece tacer il vento, e rider l'onde.
Viene un altra, e m'afferma: Or la vidi io Empire di gelofia le Ninfe algote, Mentre foi Mare i fioti begli occhi aprio.
Dico a quelta: E per me milla l'impole?
Dile almen la crudel di dirmi; Addio?
Patol 'Onda villana e, non rippore.

puglo è un de piu gentili Sanctri , di o m' abita lesti, e che dec an noveraji fra gli strimi da me raccolti. Turro è mucon ; rusta la Forbleta è con facilità infieme e con vivozza minabile ofpilla. La Chinfa freziadmente, che giunge viafettata, he un non so che di pellegimo e di elegante, che infiniamenta dilita.

## Di Lorenzo de Medici .

O ti lafciai pur qui quel liero giorno
Con Amore, y Madonna, anima mia ;
Lei con Amor parlando de ne gia
Lafcon Amore parlando de ne gia
Si dolcemente, allor che ti l'ajorno
Laffo or piangendo , e folipriando torno
Al loco, eve da me fuggiti pira;
Ne te, ne la tua wella compagoia
Rivedes poffo, ovunque mino intorno.
Ben guardo, ove la terra è giù fiorita;

L'act

L'aer farso più chiar da quella vista, Ch'or fa del Mondo un'altra parte lieta .

E fra me dico: Quinci sei suggita

Con Amore, e Madonna, anima trifta; Ma il bel cammino a me mio destin vieta.

Alcune grazie nuove , e sopra sutto una certa dolcezza di pensieri , talmenes simuiscomo in quefto Sonesso, chi io non be voluso ommesserlo, quantunque mi fembri afsai discosto dagli ossimi . Il dire Lei per Ella , e sviorno per fviarono; o non fono errori , perche banno degli efempi , o fono errori perdonabili ab quindiccsimo Secolo, che fu negligente nello studio della Lingua Italiana . .

# Di Monfignor della Cafa.

Ura, che di timor ti nutri, e crefci,

E più temendo maggior forza acquifti, E mentre con la fiamma il gielo mesci ,

Tutto il Regno d' Amor turbi , e contrifti;

Poiche in brev era entro al mio dolce hai milis

Tutti gli amari tuoi, del mio cor esci.

Campi d'inferno, ivi a te stessa incresci.

Ivi fenza ripolo i giorni mena,

Senza fonno le notti ; ivi ti duoli

Non men di dubbia, che di certa pena:

Vattene . A che più fera, che non fuoli,

Se'l tuo venen m'è corfo in ogni vena, Con nueve larve, a me ritorni, e voli?

E Sonerto famoso, e con gran ragione famoso per la fua perfezione, bellezza . Il Filosofo e il Poeta si sono accordari per qui descrivere, e sgridare con gravità e vivezza maravigliofa il mostro della Gelosia : Componimenti di tanto nerbo non escono se non di mano di valonti Artefici. Presso altri Antori si possono vedere le opposizioni, e le difese, che si son fatte a 

# Del Dorrore Gioloff Armonio Voccari mante den 12

Effam ferto d'alloro i orie septent al fa est l'A Di pari Gigli adorno of any i ansa al way show : & Lieti cantando intorno

Alla facr' Urna d'oro,
• Che chiude in breve loco
Reliquie d'un gran foco.

Kenquie a un gran toco.

O fanto, o fanto Amore,
Santo Amor del gran Neri;
Tu voci, atti, e penfieri
Purge, e accendi in tuo ardore:
Santo Amor fcendi a mui,
Ch'a te diam lode in Lui.

Ben fei d'invidia degna
Città de i Fior Reina,
Non perch' Arno t'inchina,
Non perche da te vegna
Su per lo Ciel tal canto,
Che n' hai fov'altre il vanto.

Ma perchè tu nudrifti
Si bel Giglio in fuo flelo,
Onde Mar, Terra, e Gielo
D'un fanto odore empifiti
Giel, Terra, e Mar t'inchina,
Girtà de i Fior Reina:

Le algose altere corna
Fuor del natio costume
Piega il Tebro al tuo sume,
Poi lieto al Mar sen soma .
Arno doglioso il mira,
E il suo Neri sospira.

Il Neri, che dal grande
Sacro fio cener vivo,
Celette argentero rivo
Di maraviglic spande;
Rivo, che pinà abbonda,
E in Val di Tebro inonda.
Io vidi, so vidi (ah visita)
L'ira del Ciel forterra
Muover muggliando in guerra
Ad atro vapor mista
E al muover (no, dal fondo
Tremar per cema il Mondo.
Il vasto aere in vidi

vasto aere io vidi
Fosco ardendo e vermiglio
Minacciarmi periglio;
E udii sospiri e gridi;
E voce udii vicina;

Voce d'alta rovina,
De gran Neri, pon mente
A Italia Italia bella:
Ah non poù Italia bella:
Ah non poù Italia bella!
Mesta Italia dolense,
Che chiama irra le chiome
Te, piangendo, per nome.
Vedila, oime, che grace:
Vedi, che Marte inslamo
Spinge al bel crin la mano;
Ella sel mira, e usce:
Ten sisti al Gelo i guardi,
Pentita sì, ma trasi.

Vedila, e me poi vedi,
Che in mar dubbio vorace,
Corfi Nocchiero audace,
E vela al vento diedi,
Seguendo orma di luce,
Che per ombra traluce.

Aimé all unde in me volte;

Aimé al turbin fonante;

Aimé al vento incoffante;

Manco. Né v è chi afcolte

Mia flebil voce o laffa.

Guarda taluno; c paffa.

Guarda taluno, e pala,
Tu, gua Flippo, liringi
Del faral pine il morfo,
E ad altro Porro il corlo
Securamente (pingi
E avrai ful Porro il voto
D'un nuovo Inno divoto.

D'un noovo Inno divono "Richiedon gel Inni gran ferse à Effre, Figure, Immagini, e forme di dire sphendite e varie, con falti è conversioni animofe, è in una parela sur i di grande, e il mirabile, che possa a l'una pari per ladar qualche degro oggent. O-costa ella minone di pregione i nel persone faircissome limitatione. O-costa ella minone di pregione i nel persone faircissome lamo, in senie che non dubire di chiemar-le uno de personi e noble propositione de la desperanti, che l'Italia, non assa i ricca d'Inni somiglicati, più follectionente da qual manazi è attenda, prima benouver il somme Do, e i Smit surie Servi, e possici per propria risperzione, è somi mino.

# Dell' Avvocato Giovam Batifia Zappi.

A Mo Leucippe. Ella non fa, non ode
I miei Iofairi, io pur l'amo collaure;
Che in lei pieth non amo, amo le lante.
Luci : non cerco amor, tha gloria, e lode.
E l'amo anor che l' luo deltin l'amode
Con Laro lacto a più felice Amante:
Che' men di lua beliezza è il bei fembiante per le la contra lacto a la contra lacto a più felice Amante.
El io non amo in lei quel, ch' altri gode.
E l'amerò, quando l'età men yerde.

Fia che al seno, ed al volto i sior le toglia: Ch'amo quel Bello in lei, che mai non perde.

E l'amerò, quand'anche orrido avello Chiuderà in sen l'informe arida spoglia: Che allor quel, ch'amo in lei, sarà più bello.

Chi verral contat questi. Sonette fra a più belli di quogla Raccelta, non avrad da mue contrasso. Parmir, che beu sel mariri s'artistique e pellegerita Gradazione e contatenziane, che i adopera per ispiragure, e imprendire sempre più la purità di quosse amore. Ci è clire a cio gran viccioreta di Rifiestini insegnato, em novivi, mo gravi, me puiva di une bedia Verita). En paris di quelle interna Verita, che è ne sessi petina di quelle viccio. Per paris di quelle interna Verita, che è ne sessione petina di quelle verita, per cio paris di quelle interna Verita, che è ne sessione si ha concentrata per gli ummiri del Monda, è messione per que per deme una belli aria a i versi, e un bel colone ali isserva degli edimente per dene una belli aria a i versi, e un bel colone ali isserva degli edimanti più destini ad corrii.

(hr) Della dottina Platonica è da vedere Santa Agolino grande ammintore di quella nel litera contra della Città di Dec, Qui pare cichi i combinà la dottina Platonici in inversità colta Republica di Platone in particolare, il quale , come aggii medicino overele, rio un ino modello, e un dispos finime con per efercione, come la Città, che fice, il Ammanoa i possedio contra la Città della Città di possedio contra la Città di possedio con la Città di possedio contra la Città di

# Del Cavalier Marino .

Io

Ve ch'io vada, ove ch'io fiis talora
In ombrofa valletra, o in piagga aprica;
La folpriata mia dolec Nemica
Sempre m'e innami; onde convira, ch'io mora in selle del condition del condi

Per rinfrescar la mia serita antica

L'appresenta a quest'occhi, e par, che dica:

- Io da te lunge, e tu pur vivi ancora? Intanto verso ognor larghe, e prosonde

Vene di pianto, e vo di passo in passo

Parlando a i fiori, all'erbe (a), agli antri, all'onde

Poscia in me torno, e dico: ahi folle, ahi lasso, .

E chi m'ascolta qu'? chi mi rilponde?

Miler, che quello è un tronco, è quello è un fasso.

Ha quefle volte il Maries fortunatamente totato nel bison (b). Penfa egli quì affini dilicatamente. Con economia, con dolero, con attidutum vien condatto dal principio al fini il Sovetro, e l'affero è ben voftito dalle Inmagnii vagbe della Festafia giudirefomente delirante. Nulla in fanna ci rusvo vo, che ma debbo pienere a gl'intelletti migliari.

(a) Parlando a i fori, all rebe, ) Virg. Eclog. r. Ibi bare incendite files Mantibus, C fluis fluis irlichio increi.

(b) E un troppo ballamente fentire del Marino, con dire, che quella volta ha forè tenatemente untrato nel buono; quali ja hi il far here fia a calo, e per edigaria.

# Dell Abase Vincenzo Leonio . ...

Dietro l'alt d'Amor, che lo defvia,

Sen vola il mio pentier sì d'improviso, Ch'io non sento il partir, finche a quel viso, sentich in district

Ove il volo ci drizzò, giunto non fia.

L'aira bellezza egli è a mirar sì filo,
Involandone un guardo, un detto, un rilo,

Mi guarda, e un rifo lufinghier discioglie,
E ridendo i suor surti a me palesa.

Tal piacer la mia mente indi raccoglie

Che dal defio di nuove prede accefa

Totra in mille penfier l' Alma fi scioglie .

Graziossima dipinture è quella, che se qui la limpida Fentassia del Petra d'un Vero, che spesso actuale agli amanti. Curre qualche les ponsirons, moren quando essi mon cossimos, all orgents amano. Fenue essimo sorze par dissimo ; ma la distrazione industa da questo primo pensiron è altribu si forre, che tire fece sunti gli altri pensiron : L'Atuma sunta allera si parte di esta contempleasame del distrazione sogreno. Coi esquisiamente di se expresente del pennello Petrico cino sucue di converno, è con civoce sentitezza e compila di colari.

H- 4. STALL & PARTERING -

## Di Antonio Tibaldeo .

Hi non fa, come furga Primavera Al maggior Verno, come il corfo a i venti Si toglia, al Giel la nube, agli serpenti L'aspro venen, le tenebre alla sera;

Chi non la , come una più alpestre fera Si plachi; come il mar tranquil diventi, Quando è più in furia; e come i corpi spenti Refumer possan la sua forza intera;

Fermi l'occhio nel lume di Coftei: Dentro v'è Amor, che non sa stare altrove, Superbo minacciando Uomini, e Dei. Quando in Donna for mai grazie sì nuove? Ma penía quel che fa, parlando lei,

Se fol col guardo fuo fa tante prove. Non è poco rifalto de Sonetti ostimi il confronto de i men buoni, ed è utile a i Giovani il discernere gli uni e gli altri. In questo, che è d'Autore del secolo quandicesimo, può nascere sospetto, che i due Quadernari foffero composti per lodar qualche persona degna di effere canonizzata, e poscia Jenza considerazione appiccasi ad un suggesso profano. Altrimenti converribbe dire, che I Immaginativa di questo Poeta folle più che Poeticamente deliranse . So ch'egli intenderà di parlar sempre metaforicamente ; ma si fatte Metafore non fono ben preparate o condite per si fatto argomento , e tante efagerazioni mal fi attaccano a i due Jeguenti Terzetti . Queffi per lo contrario sono spiritosissimi , e pieni d'un ingegnoso brio ; e se non per altro . per eagion d'effi ba meritato il Componimento d'avere ingreffo nella prefense Raccolta.

[ a ] Il Tibaldeo ha i difetti del quindicessono secolo nella locunione . Tranquil per Tranquillo, dura troncatura; Refumer, per ripigliare, o riaffumere ; voce Latina . Ma l'immaginativa è grande, i pemberi fublimi . Così nel Cariteo, ch' cra della conversazione del sazzaro: e nel Sannazzaro medefimo -

#### Di Francesco de Lemene.

## Tirfi , e Filli .

- T. TO voglio amarti, ma .... F. Ma che? Ma che?
  - Non te la voglio dir . F. Perchè , perchè ?
- T. Forse ti sdegnarai. F. No , non mi idegno mai .
- T. Dunque te la dirò.
  - F. Dilla una volta, oimè.
  - T. Voglio amarti; ma fo...,

F. Che

F. Che fai? T. So, che giurafti altrui la Fe.

F. Giurerolla anco a te .

T. E questo si può sare? F. E'giustizia in amore il riamare.

Dunque in amor, le d'effer giusto brama,

2. Giuri ogni cor di riamar chi l'ama.

Direi molto, ma non direi abbastanza, in lode di questo Madriga-

Dreis molto, ma nod dres anotytenta, in tode at quopto todarigale. Ci è deureu una grazia unifetta per capin della Figura Softenfinori, che non può non fentifi anche da i tercelli più vuotidi e rezzi. L'invanzione è leggiadriffino; in petta quofo Dialogo offerinte fi con più manualezque e chiarezza-

# Di Carlo Maria Maggi

play " Horaca white you in gring,"

Al Pellegrin, che toma al fuo foggiorio,

E con lo flanco piè Pofa ogni cura;

Ridir fi fanno i fulli Amici interno
Dell'afpre vic la più lomana, e dura.

Dal mio Cor, che a le itello or fa ritorno,
Così dimando anch' io la ria ventura,
In cui fallaci il raggiraro un giorno

In cut tallaci il raggiraro un giorno
Nella men faggia età Speme, e Paura.
In vece di rispolta egli fospira,

E stalli ripentando al fue periglio,

Onel chi campo dalli onda, e all' onda mira (a).

Pur col pentier del sossenoro esiglio

Riffringo il freno all' Appetito, e all' Ira.
Che'l prò de mali è migliorat configlio.

Pulo flore questo Sonetro Marole o fronte el agra altro micliare, che, qui fi lega . Tatto è Pertico, tatto è pieno di cofe e di cofe floremone o fondamente offenesse. Oldununque su allar mobile la comparazione del primo Quadernano, pure è commane in believe da quell'altra vivissima, che stressi in un fai verso chiade in primo Peregiero.

[ a ] L' ultimo verío del primo Terretto qui lodato, dee leriversi. Qual chi semple dall conda, e all conda mera impirato da quel di Dante of volge all acqua pergiosi, e quela.

# Di Gabrielle Chiabrera.

## Sopra l'affunzione di Maria.

I. Quando nel grambo al mat tenge la fronte,
Dal foto della notte apparir luole
Dierro a bell' Alba il Sole,
D'ammiratili raggi amabil fonte;
E pir la russe di certico lunito
Englido i more di certico la la more di Mondele la mpi focolo
Ammira il Mondele la mpi focolo
E, fe giatmusi abdore fundi
L'alma Errito resegue

L'alma Fenice degli odor famoli, E per l'aure d'Arabia il corso piglia, Sua beltate a mirar, qual meraviglia!

II. Stellata di beil' or l'albor dell'ali
Il rinovato fen d'offro colora,
E della folta indora
Coda le piume a bella neve eguale,
E la fronte di role aurea rifiplende.

E tale al Ciel dall'arla tomba afcende.

V. Santa, che d'ogni onor porti corona,
Vergine, il veggio, i paragon fon vili;
Ma delle voci umili
Al fuon difcorde, al roco dir perdona,
Che'l colmo de tuoi pregi alri, infiniti,

Muto mi fa, benche a parlar m'inviti.

V. E chi potria giammai, quando beata
Maria faliva al grande Impero eterno,
Dir del campo fuperno
Per fuo trienfo la milizia armata?
Le tante infegne gloriofe, e i tanti

D'inclite trombe infuperabil canté?
VI. Quanti fon Cerchi nell'Olimpo ardenti,
Per efferena letizia al los fonaro;
E tutti allor più chiaro
Vibraro fino fulgor gli affri lucenti;
E per l'eterce piagge oltre il coftune

Rife feren d'ineffinabil lume.

VII. Ed Ella ornando, ovunque impresse il piede,

I fiammeggianti calli, iva sublime
Oltra l'eccelse cime
Del Cielo eccelso all'infalibil sede,

Ove il fommo Signor feco l'accolle, E la voce immorral così dificiolle.

VIII. Prendi fecttro, e corona; e l'universo
Qual di Reina a cenni tuosi fi pieghi;

Nè sparag indarno i prieghi

ll tuo sedele, a te pregar converso;
E la tua deltra a i peccator gli immensi

Nostri tesori a tuo voier dispensi.

IX. Così fermava. E qual trascoria etate
Non vide poi su tribolata genie
Dalla sua man elemense
Ismisurata traboccar pietate?
E benchè posto di miserie in sondo.

Non follevarsi, e ricrearsi il Mondo?

Chi sund festire un Estre une ordinario, e uintate un Componimento inufitatamente Perico, legga questa Conzone. Nimo ha fopuso muglio di quefio Saurer aj are filondialfimi epiteti, o agginari delle cofe; nimo dare alte cofe medifime, sutrecchè trivadis, uni arta di grandezza e nevuid, e còficcialente cola forza delle locazioni magnifice; nimo far vensi più memnici, e più menfofamente additi. Gli fi copruim bevo il nome di Pindam Italiama (a). Il tutto appare ael Componimento pressore, che a une femble bellissimo, e sule devrubbe parare a qualunque Intendente di Poessa, di Dipintura, e di Mussica.

[ a ] La poesa del Chiabrera è Poesa Greca , cioè eccellente : ciò egli solea dire di tutte le belle cole , o pitture , o sculture eccellenti : E Poesa Greca .

## Di Lodovico Paterno.

Dio, che infinito in infinito movi (a)

Non mofis e di enerazo e festi, e fai;

Dio, ch'in Abifo, e'n Terra, e'n Cale li srevi;
E'n te Celeo, e'n te Terra, e'n ca Moif hai;
Dio, che mai non invecchi; e innovi-mai;
E quel, ch'è, quel, che fu, quel, che fa, provi;
Na mai fuggetto a rempi o vecchi; o novi,
Te flefto contemplando il tutto fai;
Insfisil Virtè, Splendore interno,
Ch'e mpi, cel allumi il benedetto chioftro;

Sol, che rifcaldi, e înfiammi e buonie rei; Tanto più grande all'intelletto nofiro; Immortale, invifibile, ed eterno, Quanto che non compreso, il Tutto sei, pare le la compreso, il Tutto sei, pare le la compreso, il Tutto sei, pare la compreso del compreso del

Grande e perfetto Sonetra se è questo nel genere suo . Quanto più se

cousempla, santo più appare la fimma difficultà, che surà provinte coffui per chiudere in quattodici verfi santa materiue, santa dostrina, e per ifpiagarla con stante chierzeza, signistà e forza. E l'avoro in constituiore, che può lafitar dopo di fe non poco finore in chiunque vorrà astentamente pefala, quando anche non approvolle quel provi del festo verfo. Un Sonetto qualmente bello in eguala ergomento fi offerus sub Dio del Leneme.

[a] Dio che infinito in infinito movi Non mosso.) Boczio - flabilisque monene das cunsta moveri. Primo Movente immobile. Aristotele nella Metafisca.

#### Di Torquato Taffo.

Egli anni acerbi tuoi purpurea rofa Sembravi tu, ch'a i rai tepidi allora Non apre il fen, ma nel fuo verde ancora Verginella s'alconde, e vergognofa.

O più tofto parei (che mortal cola Non s'affomiglia a te ) celeste Aurora, Che imperla le campagne, e i monti indora,

Lucida il bel fereno, e rugiadosa.

Or la men verde età nulla a te toglie (a);
Nè te, benchè negletta, in manto adorno

Ne te, benché negletta, in manto adorno-Giovinetta beltà vince, o pareggia. Così più vago è il fior, poichè le fpoglie Spiega dotrate; e'l Sol nel mezzo giorno Via più che nel mattin luce, o fiammeggia.

Nello-Stile amten è anexissimo. Ci è dertro una deleczes inssimable le, e una cuspecza dilican por caginan de i du bellissimo segetti a qua li cessi si paraguna in ambedue gis stati dell'ecò sua, servendo questi a dare non man principio, che sine da Sonatra. Giungerà all'orecto de pose perici algunato strena la parola gazci in occa di passayi, ma non a chi è versiano nella lettiva de migliori Parti. Nel secondo cerso non soviet di piace mi qual che altora per altora che. Mai 1718 non aveza supi esprenati sti esempi. A nutra prima io sossenza che devesse serventi all'era, e supise coi va sessiva.

[ a ] Or la men verde età nulla a te toglie. ] Euripide diceva , che delle belle perfone non folamente la primavera , ma l'Anummo innora era bello : — de la resi impidi allora Non apre ii fere. Che allora , non vale , per dilemente è che cherbhe dora brafosionet , e la lingua non comporterebbela. Ma il Che fla in vece di : concinffante, imperocebb . Lat. mompan.

### Di Francesco Coppetta .

P Erche facrar non posso Altari, e Tempi,

Tu già le forze in quel bel viso spandi, Che se di noi si dolorosi scempi.

Tu della mia vendetta i voti adempi (a);
L'alrerezza, c e l'orgoglio a terra mandi;
Tu folo sforzi Amore, e gli comandi;
Che dificiolga i miei lacci indegni, ed empj.
Tu quello or puoi, che la ragion non valfe,

Non amico ricordo, arre, o configlio,
Non guito idegno d'infinite office.

Tu l'Alma acqueri, che tant' arie, ed alse; La quale, or tolta da mortal periglio, Teco, alza il volo a più leggiadre imprese.

A me piece affeiffino. Ferfe non è de primi ma ceremerer non è de i reczeni di gnefle Recolta. Suble è è è, de um fi biu no positor e malla, chi non fia con benefica, e ma maniera han Paetice sprefle. Massilve vole e fection fin parti entrata del Sometre con quella ingegnafa deptired al Tempo e a nobilifino a le è exiandio le Chinfa, benebi mo fia fecundo il genio di que cervelli del fecolo profino possano, quali simuruane felamente la acuerge.

(e) To delle mie condente i voi admoji.) Imitato da quella Ole d'Orazio i desirrer, Jayre, Di mon vota, dedictres, Jayre i fir mars. Il soubs recolo pere propaga dal genio di que cerrelli del lecolo profilmo puttao i quali firmirano folimente le acutezte i da appalgar, dice lo Seguedio, e de loquie ne fa un libro il Gratiano i la prisona P dipris, dece il Frameté, e Pomo II laglici; onde il libro introducido i e prisona P dipris, dece il Frameté, e Pomo II laglici; onde il libro introducido i e giodendo i, e moral poèc coli invellamente nel los goves laglesi chomo; persone, come finole, il thuma, preto, de Virgitio: Panica, fe quentira statiste giuisi relasi i travellendo con clegaste Pandin quella para oli Panica in Panica, con del page geologica quello quant cuid appariga tama claisar, la quali corne Serca dice de fortiglimin de fina Solet, fono finilitant alle rette del framenaro, che kono nucci i, na la figuranta, oddo basel fone de, e non regione ci, na figuranta, oddo basel fone de, e non regione.

#### Dell' Abate Aleffandro Guidi .

On è costei dalla più bella Idea,
Che lassi splenda, a noi discea in Terra;
Ma tutto il bel, che nest'uo volvo sersa (a)
Sol dal mio sorte immaginar si crea.
Io acissi di gloria, e fasta ho Dea;
E in guiderdon le mie speranez atterra.
Lei posì in regno, e me rivolge si guerra,
E del mio pianto, e di mia morte è rea.
Tal forza acquista un' amordo singanno:
E amar convienmi, El odiar dovrei,
Come il popolo oppressocia si mianano.
Atte infelice è il fabbricati si Dei,

Io conosco l'errore, e plango il danno, e di

Poiché mia colpa è il crudo oprat di lei,

Offervisi un peca, che bella revoira di perfessa all inscillers noftro nel
primo Quadernario. Derivos questa dall avere offervesa una Verità, che può
effere palesc a suasi gli amanti, se famos vissell'inventa delle lor
fores pafform; e pura mon è da loro giammais consistenza, Non si accore,
no, dice, i sempliciaris, che quella, che per lore strassitanta betal dell'
orgene amano, non è rati en afferso, mo a un beti dallo debiccio ofiamante dalle loro innomorata Fratosse. Lo Salegno da pur s'osalmente aperti gli sechi a quello Pecta, e glie s'ha fatta dire piana e febitata. In ciò
dunque consiste il peligerino del primo Quadernario, e a cui bel principio
corrispande il resto della testa, che è sistenda per nobbli contesti, e ricamas
con univo ornamento, non già di belle insufili perole, ma di sans massifici.
E in somme Sonares da riposti, fra i più deggo il quagle Libra.

[ 2 ] Ma nate il bel , che nel feu volte ferra, Sel del mis first immegiere fi cree. ] Certamente che le pullioni rengono dallo opinioni, e dalle fintade; E però quelle, come castiue radici, ed crise malessa cercevano gli Stoici a vatro potre di feellere; e di nettarne il campo dell' Asima. A una , che fininava la Dama d'un fao Amneo, come non belist oh, ripioci quelli: Se la vecide col miei ochi:

#### Di Gabriello Chiabrera

Díco alle Muse: Dite,
O Dee qual cosa alla mia Dea somiglia?
Elle dicon allor: l'Atba vermiglia,
Il Sol, che a mezzo di vobri splendore,
Il bell' Espero a sera infra le stelle.
Queste immagnia a me pajon men belle;
Onder pirrego Amore,
Che per sua gloria a figurarla muova;
E cola, che lei sembri, Amor non trova.

### Di Torquato Taffe .

Rechin, che su la Reggia
Stai della mia Reina;
La qual'è bella più di Proferpina;
Non vengo per fuurati;
E non ho la catena
Da condurti legare in ultre parti.
Dunque non latrar più, lo siegno affrena
E laffami pallar sicuramente,

Che non t'oda la gente.

Taci, Grechin, deh taci; E prendi questa offella (a), e questi baci .

Nel primo Madrigale , che è d' ottimo actifizio , fi fa intendere , fenza dirlo , la bellezza uon ordinaria d'una Donna , e moffimamente con quell enfasi vagbissima , e dolce dell'altimo verso . In quanto al secondo Madrigale , ben fece il Taffo a mortificare quell'importun di Grechino col regalo d'un offella, perche pud dutiearfs, che il folo Poesico complimento così softo non gli aveffe surata la bocca. Ma je quel picciolo Cerbero fi foffe intefo di Poesia, sono ben poi cerso, che sarebbe simaso più incansaso da i vezzi di questo Madrigale sommamente luggiadro, che dalle altre corresse dell'accorso Poesa.

[ a ] E prendi questa offella . ] Offella appresso noi è una sorta di piccolo passicetto; ma qui pare prela per un perro, o boccone di checchessia ; alla Latina . Virgilio . Melle soporatam O medicatis siugibus offam Objicit al can Cerbero . Ma ben dice il Censore , che farebbe bastato il canto del Poeta a sar tacere, e addormentare il Cane, poichè di Cerbero ammuinato, e preso dal canto, disse Orazio; Demittit aures bellua conticeps:

## Di Francesco de Lemene.

Tirli, e Lilla:

Ninfa penfofa, io fo. L. Questa bella faria . T. Che sì? L. Che no?

[10, che pensando vai, Or dillo, se lo sai.

T. Penfi, crudel, di non amarmi mai. L. Cid, che penfi, o Pastore, anch' io così

Ti voglio indovinar . T. Che no? L. Che sì?

T. Indovinalo un poco.

L. Penfi fempre di me prenderti gioco .

T. Tu menti. L. Menti tu . T. Tal non è. L. Tal non fu

O Lilla ) il mio penfiero. O Tirli )

T. Io t'amo daddovero.

L. Ardo anch'io, se tu ardi.

a 2. Oh felici siam noi, se siam bugiardi.

Non potea farst un Madrigale, e un Dialoghetto con maggior venustà e limpidenza di questa. L'Invenzione , i pensiore , le Figure , Spirano sutti una maravigliofa grazia, e una novità, che non ba-pari.

Del Senatore Vincenzo da Filicaja.

In lode della B. Umiliana de Cerchi.

I. A Nicia Età, che nell'ofeuro fieno
L'altrui grand'opre, e i furri tuoi nafcondi,
S'io fiffar pofto almeno
Un Poetico iguardo entro i confufi
Abifit tuoi profondi,
E a poco a proo diradar le folte
Tue caligini antiche; io le fepotte
Prede vol trar dal len dell'ombre, e i chiufi
Tefori tuoi, malgrado tuo, indifrarte;
E quite il volger della Luna i fondi
Del Mar ne diafconde
Collo iceman dell'onde,
Tal'io icemando al Ver fua lode in parte,
Vo'di tante tue fepoglie almen quell'una
Scoprir, che'l pregio in fe dell'altre aduna.

II. Scoprir vo'quella, che da te fi vela Colle tue tenebre, ma dentro i fuoi Raggi affai più fi cela; Quella gran Donna, di cui giunge appena Un debil fuono a noi (Colpa, e vergogna de i Toscani inchiostri; ) E pur d'inclita stirpe in questi Chiostri Nacque, e su questa del bell' Arno amena Riva crebbe, e qui visse, e qui morio. Ah rea Patria, fel foffri, empia, fel vuoi! Forle siccome i foschi Sagrati orror de i Bofchi L'Istro già di mirar mai non ardio; Così de pregi di Coltei l'ascosa Divina parte alcun mirar non ofa? III. Ma tempo è omai, che'l tenebroso velo Antico io squarci, e la sepolta luce Mostri all' aperto Cielo.

Ecco l'aere devoto i fooi vagiti Accoglie: Ecco riluce de Grand Avi egregi. Oh come par, che a fe dia legge, e fpregi L'oro, e le pompe, e'i fuo Fattore initit, E con piè giovinetto il duro, ed errio Poggio formonit', che à Virtù conduce fo

Come

Come del Mondo a i vezzi sitiati ana a se se senti The second second Magnanimi ditprezzi Par ch'ella opponga; e qual non ben'esperto Guerriero , in finta pugna or s' ammaestri ;

Onde po' in Campo a ben pugnar s'addestri ! IV. Chiusa in se stessa, e d'Umilitade armata Già I reo Conforte a tollerar s'appresta, a a se contre

E amante non amata Già dell'ingiurie ine s'adorna, e fregia; E con gran cuor l'infelta Sua torte affronta, e del suo duol si pasce. Già dell'un male al pie l'altro rinalce, Ed ella il vede, e i fuoi dispregi spregia, E foffrendo, il foffrir cangia in natura Misera Spoia, e Figlia, a cui non resta pose into misera a Conforto aitro nel duolo de la conforto folo i

Milera Spota, e Figlia, in cui con dura Legge, cangiato in tirannia l'impero. Lo Spolo , e'l Padre incrudelir potero ! s selevin wind V. Ecco in vedova gonna al patrio tetto - 3 and allows I Torna, e tutte tornar l'istesse pene le com et se se sil LY

Mira fott alire afpetto. Ecco in Dio più s'interna; e appunto quali Fan gli Alcioni al fieddo tempo il nido, dicas ulcasida A. Tal' ella in quel, che non ha fondo, e lido, Mar d'aspri assanni , e d'angolciosi mali , e anti-Santi pensier concepe'; e fanti elice Atti di Fe, di Garità, di Speme, . . . . Chiufa in folinga Torre
Ecco già fchiva, e abborre
Il cieco Mondo: ecco in prigion felice Sprigiona l'alma, le con servil catena " 186 Anni 1881

Dell' Alma i moti ubbidienti affrena?

VI. Sacro furor non spiri a me dall' Etra Celeste Apollo mai, ne mai risponda A me quest aurea Cetra; " - & I MEET THE SHOW S'io men del Ver non fcrivo. E qual fia mai D' alto parlar faconda Copia, che basti a divisar, com'ella Di le gentil nemica, in fe flagella Colpe non fue? Come a diurni rai L'ombre, orando, congiunge; e le più fante

Della Perfessa Poefia Tom.II.

| 200  | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| di.  | Virtù tra i fior d'alta Umiltà profonda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | Ape amorofa liba to a stolle of the a probed a fee are an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | Come d'ambrolia ciba 40 million anno de la company de la c |
|      | I famelici fpirti a Dio davante; and al abortit and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | E come Amor, di cibo in vece, a i laffi in la und se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Membri fostegno, ed alimento fassi a second a program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VII. | Non, s'io tutto nel dir m'accenda', et tuqui in a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | Con cento bocche, e fulmini eloquentistana, inst Aurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | Dal petto mio sprigioni il alla cinasa te anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | Dir poria, con quai forze il gran nemico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Di tutre umane genti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | A lei fa guerra. Con fembianze orrende a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Or le s'avventa, or fi fitira, e tende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | Occulte infidie, qual fagace antico stranza handa ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Campion, che adopri ori quell'arte, or quella,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | E del nuocer le vie tenti, e ritenti de con la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Quindi all'estreme proove sul- le sul autoria del .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | Tutto l'Inferno el muove, del and hat in the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | Quanto può vecchio sdegno, ira novella, maria: :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | Quanto invidia, e dolor, qui tutto implega,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| **** | E rabbia seco, e crudelta fan lega de o amon. de a i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATI  | I. Ma chi m'apre, a mirar l'aspra tenzone, anun e e in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | Gli occhi dell'Alma? lo veggio, o veder parmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | Dall' eterea magione division and a sub-arr' o. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | Scender Campion Celefti: odo in fonoro Lad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | Armoniolo carme de la ser de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | Cantar belliche Trombe . Altri l'avversa esta u mo 'av                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | Ofte affalta, sbaraglia, urta, e riverla:- ! Ontil to none                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | Altri ferto di Palme, altri d'Alloro de mani de di cilo D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | Porge all'invitta Donna, e in fuon di laude: A. wan 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | Narra, che'l fenno, e'l'Umiltà fur l'atme, a parage, stu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Ond'ella in varie guile of 13 Same to the midner of the party                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | Dell'Ombre il Re conquite,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | Dell'ombre il Re, che al gran Trionto applande, alla alle inte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | E con affetti, or di stupore, or d'ira a questo que de muri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | La sua gran Vincitrice odia, ed ammira ladona dello pelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IX.  | Riffringerevi tutte in un fol guardo, 100 annual anal 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Virtù dell' Aima, or che l'eterno Sole and l'inco can le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Si da vicino lo guardo 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | Non di le ficilo alteramente adorno,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Ne gia qual effer fuoles at attached this 12 3 , 424160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | Cioro di rai : ma fotto morane forme want 1505 ode 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Gentil fanciullo, ed a fanciul conforme, 17 and 11 ist 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -61  | Gentil fanciullo, ed a fanciul conforme, L'abito, i passi, e l'volto, a lei d'intorne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Placido ei fcherza, e le fa vezzi, e mille il monada di Dolci d'amor le porge atti, e parole, il monada di Dolci ridendo. Ed ella condiciona del monada di Che al fuo defir s'appessa, como del condiciona del Più langue, e brama; e par, bot en painto little del condiciona del c

X. Ma in arco langue à gentil, che pare.

Live in effi il doore il allanno dolce.

Live in effi il doore il allanno dolce.

Vesi, onde lei la giane Reina, e Donnoa and dolce il la giane Reina, e Donnoa dolle il la companio della companio d

Può fola, e in fe tutti, i lapori accoglie ... Franciali e del

XI. Quarto Ic ricca, o price, Etate, e. quanto, Invidios, o son curante fei, ...

Invidios, o son curante fei, ...

Che re celar puoi tanto. I.

Ma non vo gib, che appo J. Eni futura

Sien di filenzo rei

Quefil miei Carmit. Oda ogni fecasi, quanti,

E quai fin trai si gran. Donna i vaula,

E quai for dia giran. Donna i vaula,

E quanto fodio, si abbelinta ei pole,

E quai Virth le agguote, allor the a lei,

Nel fol, che in Umbrata acquee,

Fiffar los figuardo parcque.

Oda poi l'ambalciate alle famole

De 1 facri Spiriti, ond Ei de più fovgan, omna companio, in

Mifteri occulti a, alt ivelò gil, argant.

XII. E dell'Alma i mirabili divorzi
Per man d'Amor dal mortal nodo fejolta
Sappia, e gii altri conforzi;
Ch' obbe anni tempo, col fuo Amante eterno
In fanti lacci avvolta.
Sappia, e qual di foor rraforza, e fuma

Odor she bolle, e'l valo (in' profirm) ;
Tal fimpre a les l'obte (ceffre interno
Trajorio (ion); e come a moi trajore
Entre le nuis il Sol, và a lei; talvelta
Della bell' Alma il time
Oltre L'unan coltumante della contralia
Multe intorno, (piego l'injec d' lore,
Regu Joffe di quella a moile Tofauro

De i penice vide, e greigg\(^1\) Infraro.

XIII. Sappia, che ponno altriu infilito porfe

Ne a cali eitreni, e con veloce airà

L preghi altriu precofe.

Sappia, che a coi la lue ragioni a Morte.

Non pur ritenne in vita,

Ma rinverdir ful fecco tronco feo

Di vita i rami, e nauvivar-paeso

L eltura figlia. Or chi mi ch sì forte

Spirto canoro, che per tanta via

Portia i dì, che vernan, l'ampia infinira

Storia di quel, ch' io lalfo,

E fol traicorro, e paffig\(^2\).

Altri ciò tenti, e cutte al vento dia

L' ampie vele del diri, chi bi di si vaffo.

Pelago i flutti a vacillar non ballo.

XIV. Altri dirar com più robulto metro
L'opre più illufti, e a guerreggiar con gli anni,
Arme, com io, di vetto
Non avvanno. Dorranti altri, che bello.

Si feo de noftri danni
il Gielo altor, ch' invida morte acerba.

Svelle Collet, che ancor forra e in e-ba.

Noftra fpeme renie «Ettra novello.

Sveljent tutre allor le Mufe al Canto.

E foipir mille della Fe foi i vanni
Tra le prephere, e i voi.

De i Popoli devoti
Al Ciel nandranno. lo per mia glotta, e vanto
il stributto, clirò, primo a lei port.

E no ii span Campo il opino arineo i conf.

XV. Futura Età, mentr oggi a te confegno.

Quelte mie Rime, ond io gran Donna onoto,

A lei l'offequio, a te la fa mantegno.

Ma fe le corde d'oro

Morte non rompe, e se di vita indegno Non ?'I mio stil , quand'io di lei ragiono?

N' udirai forfe in altra Lingua il luono . A quanto altrove bo detto intorno all'ostimo fapore d'altre Canzoni foselle di questa , io non bo ord alero da agginguere . Ancor qui si mira il medesimo Fiume , che scorre con secondità e piena mirabile , e arricchisce sutto quanto il paese , chi ci tocca . Spiritosiffimo è il principio ; e fon lawor ati con dilessevole varietà i principi delle alive Stanze, prendendo il Pocsa di tempo in tempo nuovi rinforzi nella lungbezza del videggio ; e intercompendo con raro giudizio la ferie della fua narrazione: Qui l'Ingegno brilla forse più scopersamense , che in aleri del medesimo Ausore ; ma non però in quila che la maesta dello Stile punto se n'offenda . E Canzone in somma, che anch effa per l'Eniufiafmo consmusto, per la sua splendida pienezza, c per gli ornamenti nobilmiente Poesici, le ben si contempla, può mettere spavento a moltiffimi, e invidia a susti.

#### a fire date fit? a Del Petrarca .

COlo, e pensoso i più deserti campi Vo misurando a passi tardi, e lenti: E gli occhi porto per fuggire intenti, Ove vestigio uman la rena stampi.

Altro fchermo non trovo, che mi fcampi Dal manifesto accorger delle genti; Perchè negli atti d'allegrezza spenti

Di fuor fi legge, com to demro avvampt.

Sicch' io mi credo omai, che monti, e piaggie, Sia la mia vita, ch'è celata altrui.

Ma pur sì alpre vie, ne sì felvagge

Cercar non fo, che Amor non venga fempre Ragionardo con meco, ed io con lui.

Uno de più vobusti e ben guidati Sonetti del Perrarca si è questo ; taonde un riguardevole firo gli si conviene in quella Rucco'rd . D'ulrimo Terzesto contiene un Immagine amenissima , che inaspessatamente condisce e sempra la maestofa gravità de fensi antecedenti.

Di Benedesso Menzini

Entre io dormia fotto quell' Elce ombrola, Parvemi, diffe Alcon per l'onde chiare

Gir navigan le, donde il Sole appare

E a me toggiunie Elpin nella fumola

E prender armi d'arrifizio rare,

Sorrife Uranio, che per entro vede

Gli altrait penfier col tenno; e in questi accenti Proruppe, ed acquiitò credenza, e sede:

Siate, o Pattori, a quella cura intenti,

Che I giulto Giel dispensator vi diede,

E sognerete sol greggi, ed armenti (a).

Alterem abbieme offerviere e alemente belant queste forte di Gaste true et astime. Qui basse direct direct comerce il projecte source è perfectionneite bello nel genere suo e che sife cutra in sichiera co primi del Libry. Tanzo merita che si dicce e un Vero mobilisso, e un sortissimo Stile, che qui si travocano seleccomera consignati. Gena periora sece l'tralico Porsia nella morte di questo Antere avventura l'Anno 1704.

[ a ] E Sognerete sol greggi, ed armenti.) Non uscire del suo mestiere. E' da vedersi l' Ecloga Pescatoria di Teocristo nel fine.

### Del Marchese Giovan-Gioseffo Orsi .

Amar non fi divieta (a). Alma ben nata

Nata è fol per amar, ma degno ogetto.
Ella però, pria, che-da Lei fia eletto.
Se fleffa effimi, ei pregi, ond ella è ornata.
Qualor correr vegg io da lortennata.
Alma immortal dierro un mortale affectio.

Parmi di rozzo Schiavo a lei fungetto

Veder Donna Reale innammorata

Ami l'Anima un' Alma , e anomiri in effa

Egual bellezza, egual tplendor natio:
L'amar fra i pari, è libertà conceffa.

Pur fe l'Anima nutre un bel defio

D'amar fuor di fe ftella, e di fe ftella

Cofa d'amar più degna; ami fol Dio.

Con vasion fortifion , surgegule, felicineuse for gase difficult il Poera all Amme I come sile, de Corps, le prisade il sociele degle sport que para e con estificada gradezione diamboli la conduce finalmente al folo melli fiomo di Dio. E Società invaliatimente tello, al è billifione fique vasta il secondo di Dio. E contra l'accordinata del Corps il responsabilità del Corps il responsabilità

chimma paca acconcignostas innumerata d'uno schiento a les suggestos, per non essere in alcuna montera longestos il Cerpo amates alla Anima dell'antama e. Ma lascicanto sur ce che in generale per cagino della vadine è ogni Gropp-singestos alla Anima razionevoli, balla dire che qui la companzione di adoptività per sipierare i badi signavito a della monte insurente, ci è poste pita contrata proprieta della formazione di companzione di che companzione di che companzione corra con quiti i piede . — Fonde della similari productiva della similari della signavo intenda, siris qui , che si per l'Anima conste unar costa side signavo intenda, siris qui , che si per l'Anima conste unar costa side si perio si a, ciè non a more altre, Anima conste unar costa filori della specie sa c, ciè non a more altre, Anima conste unar costa filori. For-fe pareche ad alcono dessignavo, ella sin de amazir il folo Dia. For-fe pareche ad alcono dessignavo con construire di mira de genero il depodenti della perio si construire della constru

[4] L'Adiri mu fi Avisse. A N'auch nabilifino Soneto. Istoado l'ulo delli Accademi della Carderia della Carderia della Carderia della Carderia della Carderia della Carderia del Austria, e sona nobili della ne fin isma del Marchele Ludbrino Ministrati, gieralificio Pera, Interesso genitiamo, e correcte il quale fece fine al ademo-Chima nagione, abil docto to Marchele Orfi, Cavaliere di quelle belle, e bossa qualità, che fon note : e pri quella alfa fetta emengria dell'Assima il medfemo Salviaria contreva della porturolatare.

#### Di Girolamo Preti .

U) fu quella d'Imperio antica Sede (a),
Temuta in pace, e triofante in guerra;
Fu: perch'altro, che il loco, or non fivede.
Quella, che Roma fine piace fotterra d'un vicale de l'un participat de l'un par

Queffe, cui I erba copre, e calta il piadega.

Fur Moli al Ciel vicine, ed or fon terra.

Roma, che il Mondo, vinie, al Tempo vede.

Che i piani imalza, e che I altezze atterra.

Roma in Roma non è, Vulcano e embarte.

La grandezza di Roma fana Roma fan tolatgista un principal de Struggendo l'opre e di Natura e d'Arres, essa une sant la Volto fofiopra il Mondo, e la polve è volta a tarra da di sensa di E fra quelle rovine a terra fiparre les du seus principal del sensa del la compania del control del respecto del resp

In se stella cadeo morra, e sepolutione in more mana

Nello Stile pompofemente singenos et aume è bestissmo il professe sonteste ne s'adegoranna è michiari di vederssa aume in . Put mobil presento non se ali, petra dare de de nomi versi. Da par intere si sergetta guiscerge e splandatega di venera l'ammomente tedevale nell'invere son e signo-domine, appinimi le accome soli artica stance. One se a qualetta l'attella sono il superiori di superiori e se sono si professoro, e distributa superiori di s

sto mon piacesse un il fatto Stile : sard un atto di carinà il fargli una lezion monale sopra i danni , che apporta il severebio amore delle sue particodari apinioni.

le l. Hec qualqueque vides, bespes, quam mexina Roma est date Ploygem Annam rellis C berba fait. Preperzio al contrario. Nobile è questo Sonetto del Preti, ed è pari alla marcina la altri Soneti peravventura egli si lalcia portare dallo andazao de suoi tempi; ma in questo conserva e disquit, e granderza.

#### Dell' Ab, Giovani-Mario de Crescimbeni .

#### A N. S. CLEMENTE XI.

Consecrazione de Giuochi Olimpici celebrasi in Arcadia l'Olimpiade DCXX.

là splende il chiaro giorno T Che d' Alfeo fulle rive L'onor portò della Palestra Elea: Ma non s' odono intorno Strider le ruote Areive. Nè fere il fegno afpra faetta- Achea . Sol di gloria Febea - ... Vaghi facciam con Rime elette e rare Dotte contese, e gare, -Bello è il veder per l'Etra Volar disco pesante; Bello è il Veder duo Lottator feroci. Ma di famofa Cetra Cetra dolce-sonante, E' più bello l'udir le faege voci , andi Degl' Ingegni, veloci la ma alto E' più bello l' udir la nobil Arte ... In erudito Marin de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la co

Non orna Arcadia, è vero,
Il crin de figli fuoi.
Di verdi frondi di felvaggia Uliva.
Ne di Giove Il penfiero.
Si volga e nottri Eroi.
Di Giove, poi fuoi Giuochi Elide offriva.
Ma noi di bella e vius.

Gloria cingiam la fronte; e noître prove
Anch'esse hanno il lor Giove

Gaggio, o gran CLEMENTE,
Son

Sommo Padre e Signore, Che del Mondo e del Cielo il fren governi; Tu, che tra noi fovente, Spargefti almo iplendore, Sendo cuttode de tetori eterni: Tu da i feggi tuperni;

Tu da i feggi fuperni, Ove full' ali di Virtù falisti, Ne guarda, e tu n'affisti. O vero Giove, o degno

Di Piero inclito Erede,
Gran Vicedio, che in Vaticano imperi:
A te del Nostro ingegno

Sull' ara della Fede
Oggi tutti facriamo i bei penfieri.
Tu gli accetta, ed alteri

Andremo allora, e baldanzofi, e lieti, Vie più che i Greci Atleti.

Non fia già nostro vanto

na gia nouro vanto
Cercar palme e corone
Tra' folit fogni dell' Afcrea pendice.
Sol per te licoglie il canto,
E loi fia che rituone
Delle tue geite il nottro Agon felice.
O beato, cui lice

Toccar la meta di sì eccelfo oggetto Col chiaro canto eletto!

Se alla bella Umiltate, Che nel facrato Trono

Teco regnando a' tuoi pensier sovrasta, Le lodi non son grate, Le chiederem perdono:

Ma all' alta Provvidenza ella contrasta; Poichè se 'l Ciel la vasta

Tua mente scelle al grand' onor, che godi,

Le tue di Dio fon lodi .

Perchè lo Siile di quessa Canzone non ha il visalva di spiritose Figure, e pensseri vivacemente ineggonsi mon ne apparità cuo 1960 la bellezza. Ma vi sono gli sili ; en ogni sili poò virtovarsi l'attino. Chi sa virtovari no ma solo, e non negli altri antora, accusa se selles di visal ben ta, nè perante ba cimpersa la vossa idea dei Bello. Ora Wel Camponanto presente è banno da a sistema nuna nobile statistà di sensi, vi si pensanto presente è banno da a sistema nuna nobile statistà di sensi, vi si si prosi, di parole, pensieri sanssisma e ingegnosimente concettanti, e bei posigi da i Ginochi antichi a i moderno, e al moderno la Prosestrer. Demodessi, apullo andamento di versi, che sono biatri sensa assenti sulli, Della Persiera Persia Tomilli.

Ece

sono soltevasi senza essere vigoziosi, constituisemo lo Stile menzano di que. sa Canzone, che s'adatta albe Prossissimo passante se sentente poso del sapor della Seccia. Londe a chiunque è provuedtud o distimo e univera sa superiori della custo, non potra non piacere assassimo en sono conserva se massimo e universa se massimo e un compara con alla superiori della sin compara. Zion della sin compara.

[ a ] Bióngua render giuffixia al merito di Monfignor Arciprette Crefcimbeni<sup>†</sup>, che ha coronata la notira Poetia di si belle notitie , e di si giuffi giodiri de notira Poetia, e cutto il giorono adorata il mondo di felicito fioni parti d'inaggano, e d'eruntionne. Quitta Oue con que' verfetti alla Findarica, è l'asportata ottimamente, con fortunata milchianta di femplice, è di grande.

#### Di Carlo Maria Maggi .

Ol guardo in terra, e co' fospiri in Crocc (a), A Gesù che tradii, torno dolente, E lo fielfo pensar quanto è clemente, E' delle colpe mie flagello atroce.

Egli, che ofisic ancor d' amor fi cuoce, Mi fa sentir, con che pietà mi sente, E mi stringe un dolor coà possente, Che più varco non ban sospine, e voce.

Dalla strettezza, onde più forza prende, Scoppia un gruppo d'affetti, e dice cose, Ch' ancor più di me stesso d'affetti, e dice cose, Ch' ancor più di me stesso d'affetti, e dice cose, Segue pioggia di lagrime amorose:

S'allarga il cuore, e con dolcezza attende A custodir ciò, che Gesù rispose.

Chi ben pura mente alla pienezza, forza, e condusta di quesso Sonesso consiglira meco senza disficultà, e le sso ma degli estimi. Quesso è lapore pellegimo. Un lenssifi mirabile la nella ultima corsso del primo Terestro, ma gran senerezza nell'altro. — co lospiri in Croce. Vuol dire, cò egli sapira verso la Croce, e so che vuesi l'immendano; ma non so, se sutti approveramo la maniera dello spregens.

[ a ] Cel guardo in terra, e ce' fospiri in Croce. ] Se fusse assolutamente detto, ce so-form in Groce non s'ioteoderebbe il pentiero; ma precedendo, cel guardo in irra ; cioè compiri ; si dictionar quello che legue: of sofisiri in Groce, cioè, sissi, nella Croce.

Del Dottore Antonio Gatti .

M Entre un Lupo heveva ingordo e rio (a)
A un rufcello, che a noi fcorre vicino,
Tirfi, più forte a lui giugner vid'io

Un' innocente e candido Agnellino.

Ma tratto appena un forio ebbe il mefchino,
Che udi il Lupo gridar: mi turbi il rio.
Ed ei; com' effer può, fe il criffallino
Fonte dal labbro tuo dificende al mio?
Pur gli rifpofe il fero: un mefe e fei
Sono, che m' offendelli. Allora sio nato,
Diffe i Agnel, non era; e ciò non fei.

Dunque fu il Padre tuo, foggiunfe; e irato Sbranollo, o Tirfi. Ah contra i forti e rei

Non val ragione in poverth di Hato.

E Traduzione d'un E revettre Lasina di Fedro, Traduzione antò essa del moto il, na sempre inggrupo dipologo di Espo. La chiercusa, e naturalexa, con cui si sperime un adistro, e si si samo parta i Dialogsili, a traduzia, con cui si sperime un adistro, e si si samo parta i Dialogsili. Commerciano lode singulare e aucusti, appunate sono i pregi che in simili Commerciano lode singulare e accordina del control del control di control di

[ a ] Mentre un lupo beverce ingodo, e rie A un rafeillo, che a mei feure vicine, Trifi, più fatte a lui ziuguer vici in Un innecette, e candide Aguilline .) Satte a lui , non intenderei, nella parte più bafa del rio; ma fatte a lui , cicò fotto il Lupo, vicino al Lupo .

### Di Filippo Leers .

S'E' ver, che a un tempo il vostro core, e'l mio, Amor legò d'una gentil catena, Se d'una sace, e d'un' stessa vena La nostra siamma, e'l nostro pianto uscho: Com'è, ch' or gii occhi miesi son fatti un sio,

Com'è, ch'or gli occhi miei ion latti um sno, E i vostri afciutti nel vedermi in pena? Com'io di fuoco, e voi di ghiaccio piena? Come voi sciolta, e prigionier son io?

Nuovo inganno d' Amor (a). Perch'ei mi volse
Trar senza guerra in servitute avvinto,
Ambo lego, me tenne, e voi disciosse.
Folle, che da suror contra me spinto,

\_

Affai feitemente son peufait, ed esposti, e consisposdono s' uno altro i Simonimi de Quadrenni; en teid Centrapposti, certo dei fensis, non dis parale) esfendiono il Lettore, anni più tosso di dietestano, secundo già evavecco ad adetti nelle Rimone del Petratore, e in dari s'antori. Contengua i Trunari molte belle fistiglierge. Ma perchè talene avviene, che i penferi sottiti, indiari per diren di mente exusta, sono più ammirari dato meno el intende : in van so se tandono, per ammirare giullamente, quessi per estigle desiderare di attendere primate. Perchè si chiamin novoco l'ingamon de provente amorte, una esferados dettos, ciè estivatative valut abbia, o si sia ingamano (equi-voche autors sono adquanto i parale). E perchè si dimanda solle e vinto da Cesti Amere, dopo elsevit esposte, le E perchè si dimanda solle e vinto da Cesti Amere, dopo elsevit dento, che il medessono damere ba disciolto da Cesti Amere, dopo elsevit dento, che il medessimo Amere ba disciolto da Cesti altra per se se sono del si una con estimato della consolira si monte apparalipera ancera a coli legge, a sificure cesti espos una svossi en consolirà un qualche Cometano.

[a] Filippo Letra, amico del nothor Fiorentico infigure Porta Benedetto Mentini, è un gentilituro logirino, e antico delle mule più leggande. I losi fonetti forpo Filiforno fono grazofi, e al confronto di quelli, quegli fopra lo thefio figuretto del Sig. Abate Calaregi, uno del Lettori di Filiodola monita in quedo ladado di Finenza; i losa logitata ni, e forta.

Nevero inguano d'Amer. Qui vale, finenza, finenzegato. Fali fi dice Amore, perchi incoltranquelli due loso, indocado cano, e il antico tenendo accosa figure. Per quella leggertta Amore
è dipinto fanciulo. Propertio è da underi nella Elegia che comincia: Ugiranspui lai fair,
parara qui pirariti Amoren. Per quello; perchè la lossa annata vinica Amore, che l'avas legata, amare venose a delongifirià, non faccado egi nienze, fe la nofira volontà noti ci concorre, e faccado egii forte falla nonfia faccheza.

#### Di Annibal Caro.

I Ell' apparir del giorno
Vid' to (chius ancor gli occhi) entr' una luce,
Ch' avea del Gele i maggior lumi fpenti,
Una Donna Real, che come duce
Trease Rhera d' intromo,
E cantando venìa con dolci accenti:
Oh fortunate genti;
S'oggi in pregio tras voi
Foffe la mia Virtute;
Com' era al tempo degli antichi Eroi!
Che fe tra ghiande, ed acque, e pelli irifate
Beata fi vivea l'inopia loro,
Qual vi darian per me gioja, e falute,
Un vero (ccol d'oro?)
Un uno l'etemo Amore

Creb

Creò la Luna, e'l Sole, e l'altre Stelle, Nacqu'io nel grembo all'alta fua bontate. L'alme Virutt, e l'Oper adite, e belle, Mi Iono figlie, o fioror; Perchê meco, o di me tutte fon nate. Ma di più degnistat soni o. lo fon dell'Giol La prima meraviglia. E quando Dio pettà vi moftra, e zelo, Me fol vagheggia, e meco fi configlia, Che fon più cara, e più fimile a lui. E che sien caro? e che gli raffomiglia (a) Più che I] poùvare altrui?

Più che I giovare altrui?

III. lo fon, che giovo, ed amo,
E ditjenfo le grazie di laffofo,
Siccome piace a Lui, che le defitina.
Già venni in Terra; e Pluto, ch'era chiufo
V' aperfi, e tenni in Samo
Lei per mia ferva, ch'era in Giel Reina.
Ma' fiurto, e la rapina,
L'amor dell' oro ingordo
Traffer fin da Cocito
Le Furie, e'l lezzo, onde malvaggio, e lordo
Divenne il Mondo, e'l mio nome fehrentico
Sì ch'io n'ebbli ira, e fici ritorno a Dio.
Or mi riduce a voi cortecti enivio
D'un caro amante mio.

Per aitor d unio i vegno vegno A flar con voi, ch' or fotto umana veste Simile a Dio fiede beato, e bea. Dal Gel difices, e quanto ha del celeste Questo vii basso Regno, 1. ha da loi; che n'ha quanto il Ciel n'avea. Pallade, e Citerca Di caduco, e d'eterno Di caduco, e d'eterno Onore il seno, e'l volto Gii ornaro, e dio le man gli empio, e governo. Così ciò, ch'è da voi mirato, e colto, O che da noi dirivà, o che in voi sorge, Ha Fortuna, e Vietute in lai raccolto, Ed egli altruì ne porge.

V. Se ne prendeste esempio,

Come n'avete, avaro volgo, aita,

E voi tra voi vi sovverreste a pruova;

E non avria questa terrena vita

L'ama

L'amaro, il fozzo, e l'empio,
Onde in continuo affanno fi ritriova.
Quel, che diletta, e giova
Saria voftro coltune;
Nè del più, nè del meno
Doglia, o defio, ch'or par che vi confume,
Turberia! voftro, nè l'altrui fereno.
Reperia fempre meco Amor verace,
E pura Fede, e fora il Mondo pieno
Di letzia, e di pace.

E para Fede, e tora il Mondo pieno
Di letziai, e di pace.
VI. Ma verrà tempo ancora,
Che con loave imperio al viver vostro
Farà del sino costume eterna legge.
Ecco, che gh di bisso ornata, o d'oftro
La destas Aurora
Di sì bel giorno in fronte gli si legge.
Ecco ghi solce, e regge
Il Ciclo. Ecco che doma
I mostri. Oh sante, oh rare
Sue prove! Oh bella Italia, oh bella Roma!
Or sì vegg io quanto circonda il Mare
Auroto tutto, e pien dell' opre antiche.
Adoratelo meco, anime chiare,
E di Virtuta amiche.

VII. Così diffe, Canzone;

E del fuo ricco grembo,
Che giammai non fi ferra,
Sparfe ancor fopra me di gigli un nembo.
Poi con la chiera fua, quanto il Sol erra,
E dall'un polo all'altro fi diffefe.
Io gli occhi aperfi, e riconobbi im Terra
La gloria di Farnefe.

Ottima Canzone è quella, e delle prime del profente Libro. Vuole coflui lodne il fun Meccuate, e adopte un Inventione finnmamento Percica e
magnifica, intradocendo in una vossione a rogium di lui la Vrini (per quanto in crado) della Benesicamea, che este specialmente vadessa estatta i agomento è tratata on manièra fusilime, con Estro nobilissimo, con
viscistà, e con gran palitica di some di dire. Alterose ho rapportato e lodata came cos persicafa la Securita foste. Aggiungo are, che il su della Canzone vision la medessa forze, e inspira ad altrui quell'Estasi, che insi procoro il Peeta. Devideranno abrig se suoi prosito, che mon si conviente, il
prostre sperifici in quel cerso.

L'ha da lui, che n'ha quanto il Ciel n'avea. Il per me sengo questa per un'Iperbole alquanto empia.

[ a ] E che tien earo? e che gli rassomiglia Più che 'l giovare altrui? ) Che in vece di che cofa ? rispondence al Quid! de Latini , è ultato dagli antichi , e è qui clegantemente adoprato. Simile è quella espressione di Teverito nello encomio foblimissimo del Re Toloco, benefatore de Porti — vi è i nadaro sirip no in. O Dilio siochio estable risponium. deielm .

che più belle a rici nono avvenir puote
Che bassa finen gual. Il Petratz : le per me fen come un terrese aftinto Colte
da voi. Ch' da voi mirate, e cill Petratz : le per me fen come un terrese aftinto Colte
da voi. — L' ba da lui, che n' ha quanta il Cirl n' avve. E un poso duro il verio, e stora
tato; ma l'ipendon non è incorrentene al Perioaggio, di cui le parlie Perioaggio per dignità fantiffimo, e la cui potestà è di ragion divina.

#### Il Fonte delufo .

Idilio latino del P. Temmafo Ceva, tradotto dal Padre Giovam-Batifta Pafforino, e dedicato al Signer Paris Maria Salvago .

- I. N TOn più soffrendo un puro amabil rio La fua culla natha d'alpestre fasso: Vago di libertà, dal feno uscho Della rupe materna, e scese al basso. Di cercar l'alto Mar cieco defio L'invita e sprona ad affrettare il passo. Per mirar di Nettuno i campi ondofi. E delle Dee marine i tetti algofi.
  - II. Dunque per faffi, e per alpine rupi Giorno e notte cammina; e rovinoso Precipita per balze e per dirupi: E fenza darfi mai pace o ripofo Fra romiti filenzi orrendi e cupi Corre di selve il torto calle ombroso: Fin che del Mare alla bramara riva, Dopo lungo girar, festoso arriva.
  - III. Mifero lui ! quando col Giel confine Vide l'immenso orribile Elemento: E quando alto mugghiar l'onde vicine, E rotto udi fischiar fra l'onde il vento E quando le spumose acque marine. Giunfe a toccar con pie fospeso e lento; E quando al falfo flotto un bacio ei diede: Ben si pentì, ben ritrar volle il piede.
  - IV. Quanto potce la hocca indierro volfe. Quanto poteo sputò l' amaro flutto, Quanto poreo dall' onda il piè rivolfe, E le guance rigò d' amaro lutto.

A quante in terra e in mar Dive si dosse? E quante ei ne chiamò, ma senza frusto? A Nerina, ad Estira, ad Ansistrite Mille voci mandò, ma non udite.

V. Gridava in fuo linguaggio, o Galatea,
O Ciprigna genti dai mare ukita,
Di chi ben piange almo conforto, e Dea
O bella Dort, o Re del mare paita!
Ma le querele il midro perdea,
Che per l'aria ogni voce era Imarrita.
Ahi che fata? Vertà di nuovo a i prieghi?
Ma non talà che i feri Numi ei preghi.

VI. Ciò che folo può far pria di languire, E ciò che lolo al dilprato refla, «
Con lenti paffi e tortuofe fipire.
Va per l'arena, e quanto può, s'arrefla:
Ed intoppi cercando al fuo monire
Di quò di h fugge da l'onda infefta:
Nè potendo fichivar che non fia ipento,
Ha per qualche guadagno il monir lento.

VII. Stolio, che volli; ei dice, e qual m'è nato Amorinfano, e qual error mi ha forore de E che può mai, crudo ladron ipietato, Piccido rivo, e folo, e mai accorto, Nelle tue braccia, e nel tuo regno entrato? Mentre con piangea, dal Mare abiono Mifchiò col fallo umor l'onda d'argento, E la viria fini col fuo lamenso.

VIII. Quelli, Paride mio, che piango e forivo, Nol conofecte annor dello Fonce? Di Pelcifera noftra è quelli il rivo, Che fesfo dal patemo alpefire monte, Quanto lacero più, tante più vivo, Al Ligullico mar volge la fronte; E per l'amena e Belluscia valles un Fra chiale e fiffi apre a diumonore il calle.

IX. McKhin! pria di morir postelle almanco di la pilagi e le ville intuo viaggio di di Dell' Arena mirar, che fiede al banco, Per conforto gentii del la pilaggio di Certo a perderi in Mase andra pais franco, Se di tante delizie avelle im finggio:

E col piacer di n'i besta forte
Fari adole il dodre della fina, morres.

X. I

- E. E. meglio andor del fuo morir la pena
  L' infelice Rufcel tempera portia,
  Se fra 'palagi della ricca Arena
  Quella futaza genni muralie pria,
  Ove con voi fodendo i giorni mena,
  La Scienza, che gli Affria stentat fipia;
  E. foender fa nelle fuo ereti belle
  I viagni del Sole, e delle Stelle.
- XI. Dolce mirar (ma dove l'occhio intenda)
  Altrolabje Quadranti in alto appeli
  Far che in due crune un fimil raggio fcenda;
  E vetri in lunghe canne al Cielo intefi
  Far che vicino ogn' Altro a noi difenda;
  E sfere e globi, e mille dotti ameti;
  Onde nobile ingegno alza la faccia,
  E va di Stelle, e non di Fiere, in traccia.
- XII. Dolce mirar, quando col Ciel voi fete,
  E fovra il volgo vii v alzare a volo.
  Or fortilmente a mifurar peendete
  Quanto dall Orizzones afeenda il Pelo;
  Or nel fuo bel menggio il Sol cogliete
  Con la foora genti d'un neggio folgoOra sforzare a dire i for fergettima.
  Al voftro feando i Medicer Pinneti.
- XIII. Quando l'impras Luna cellfa il Sole
  A mezzo un mondo, e piange-egra Nasura,
  E quando la terrema invida mole
  Il fraterno piendore a Cinita fura,
  Notar artento i gran deliqui fuole
  Voltro glegardo fagace, e li mifura:
  Ond' è mirabil voltro alto coflume
  "Far voltra lucc un cellidato Lume.
- XIV. E ben luce vi fate, onde v onora
  Il caro al Vatican faggio Bianchini;
  E voltro nome, e voltro ingegno-adora
  Degno del gran Luigi- il gran Galfini,
  Del cui faver la fama è si-fonora,
  Che lo porra del Solo oltre i cenfini;
  E quante Anime belle, e dotti Eroi
  Han commerzio col Giel, l'hanno-con Voi.
  - XV. Ma, Signor, quanto poche e quanto rade Son l'Alme intente a si gentil·lavoro! Oh vergogna, oh roffor di noftra erade, concernitoriale. Che al fearle erge al Cielo Anime d'oro!

Nelle belle d'Italia almensonemento de un les constituent 3 % Qual vaghezza di stelle, e qual d'alloro? \*Oggi fol f'oro è in pregio; elevolgo dice : ello d'ac

Una ricca ignoranza è affai felice.

XVI. Paffar la notte in giuoco, in fonno il giorno, par della sella Verfar' in regie menfe ampinetori , finerad and and Girar ful cocchio a lenti paffi intorno

Queste son l'arti , onde va l' nome adorno ,

Questi gli studi, onde virtà s'ononi: Ed avran le Scienze a gran favore .

Se l'effer dotto, oggi mon è roffere.

XVII. Ma ritornando al mifero Rufcello; Se pria d'andar in gola al mar vorace,

Miraffe il vicin vostro e dolce ostello , A morte andria con più conforto e pace .

Ma pur ci lascia un documento bello anti in anticia della Nell'atto del morire il rio fugace : v 15

Che viva di fuo stato alma contenta;

Che chi vuol farfi un Mar, nulla diventa . Grande & il merito de Tradutteri, quando questo selicemente escquiscono le leggi della buona Traduzione (a). le ebe di questa forta di lavoro volca per dare un faggio , bo ben creduto , ebe la prefente poffa fervire di nobile esempio all Italica Poesia. Ora la sua bollezza consulte nell avere non solo con sedeltà, ma con tale franchezza e leggiadrin d'aspressioni, e di Rime, portato nella nostra Lingua l'Inciencione Fantastica, e le belle Immagini, del Componimento Latino, ch'essa pare non una copia, ma un'esquissa originale, in cui per la macfil risplende spezialmente la terza Stanna . Termina da versione nel fin della nona . L'aggiunta fattale consiene ancè esfa de i bellissimi pregi . Sopra susto è alsamente da flimerfe la facilità , con cui si descrivono tanto gli strumenti , quanto le oporanioni dell'Astronomia ; cofa ben difficile a fars in vers , almeno con egual geneilenna . Olere a ciò in farma spiritofa e arguta sono terminate tutte le sepuenti Souve . La tredicesima finifer con and a loss of the 18 P. 1 10 2

Far voftra luce in chiffato Lume I man to good

quefti verfi :

Perche la Merafora della Luca esprime un poro, cioè la fama acquistarasi dal Cavaliere colle offervazioni efesse delle Ediffi e e può fenza molto fludio venire in mente al Porta quosto ingranaso Contrappollo, e esso probabilmente non dourebbe parece affereare, cioè a dire alquento recercato in tal con-The Survey unamendered to all 47 giunsura .

[ a ] Il Padre Pastorini tanto nelle compositioni , che nelle traduzioni , spiritoso , e

1. 1 20/20 1 20017 . 11 Del

#### DA Careline Guarino .

# Agli Accademici Innominais di Parma nell'entrare in quella Accademia .

STilla in parte dell' Alpe birida, e dura,
Poca si, ma ben nata, e lucid onda,
E sterpi, e fassi mutilifente inonda,

Senz' onor, fenza nome, incolta, ofeura; Finche l'accoglie altrui pietofa cura

Oin Terma, o in Foro, o in piaggia, e la circonda D'illustri marmi, e rende alta, e feconda, E chiara d'arre più, che di nasura.

Tal nel fuo nido il mio negletto ingegno, Fin qui d'errore, or Pellogrin di gloria, Spirti famofi, al vostro albergo scende.

Ove de voltri fregi è fatto degno D'essere a parte, e se n'adorna, e gloria,

Ne fenza nome Innominato splende.

Se al pari de Quadrium, ede mi apiene veramente nobili e senseti, mi piacel veramente nobili e senseti, mi piaces senseti, prati gran senseti a aquello Companimento. Ma quell' entre voluto particolurizane e individuate nolle accountie de senseti a sen

#### D' Angelo di Coffanzo .

the standard engineers in

Redo, che a voi parrà, fiantifira mila viva;
Che fien le mie parole o falle o folte;
Perch abbia di morit detto più volte
Senza rimedio alcuno, e poi pur viva.
Per guelle voltre luci, ond fi gioiva
Tanto, quanto piango or, the mi fon tolte,
Vi giuro, e con l'Cielo un di mi alcolte;
E da di fiero mar mi forga a riva:
Com lo fente tallo porfi in caminnio (#)
Per ulcir l'Alma; e pofitia, o fia l'diletto,
Che prova nel morire o fia d'defluno,
Si ternas. (i no no fo come i in mezzo al petto.
Ma pur le tien l'affedio si vicino
Morte, accampara al mio glis suores afpetto.

In formac coffui lectore di piente, faccudo quafi fimpor oudore sin tun fo che di movo, e di nin più codata ni funi componiminati, che fono di lena e Wiegoft, diffinere dagli deri. A pochi è dato il comincian fempre con il france cestrata, e il tirar pofici con tama macfiri un Soutero, argumentano ingegnafemente, e affertuigiamente in fino poè debiamando facili mente gli argumenti con il bel guro di fasfi, e naturalezzo di Rinei.

"And puri le tien l'affectio et victiono. Piene de deveglif dere. Ma puri le tieri l'affectio ognot vicino, prescrib per cagiune di squi si egli fembre a i Latteri, che non fia faini di fenfo, bombo fia termanene il Souter, ri, che non fia faini di fenfo, bombo fia termanene il Souter, della colore e cacampata &c. E penfler bellifitme, ma a prime visile è alquamo fitana la maniva-edello fingendo. Viul distingui dere, che al colore, e al visio egli parca morto, a che la Morte sagn era mapor ponerrara al di dettre.

(a) Com'ès fents talor perfi in commino Per ufeir l'alma;) Nell'opigramma di Platom fopra Agatone H'Mryan è Thilum : di Italiaropino.

### Di Carlo Maria Maggi.

A volere i Sonettini, E non fa, ch' io fon Lettore, prince por men Con sua pace non discerne Fra I buon tempo, e il ministero, Ch' ogni dì spiego il Gretsero, (a) E che fo Confulte eterne. E' ben ver, ch' attendo poco Alla Scuola, ed al Senato: E che mostro al corso, al gioco Vanità di ssaccendato. De' presenti , e bei successi Vo cogliendo le memorie Ed interpreto le Istorie, Queste alfin sono materie Confacenti alla falute. Le Canzoni, e le Minute Senza foldi fon miferie. Ho una lite, e con passione La racconto con diversi. Già mandai la citazione ma la accusa Mezza profa, e mezza verh .

POR STALLIES IV. Il Caufidico mi tedia Con quegli Atti così inettic Lo vo por nella Commedia L'Avvocato m' inquieta es este asserbit i seta min sar. Co' Sofifmi Teftuali, and and the service of the I Dottori, e i Tribunali Fan vendetra del Poeta Ognun ride, ognun è vago Di vedermi con martoro: Ed io rido più di loro , de que de la . . . Che gui itatavo;
direte, e' ho promeffo;
Che il mancare è un indecenza;
Dato il primo, e non conceffo; Voi direte, c'ho promesso, Negherò la confeguenza.

Benchè paja un po indifereto Vo rifponder puntuale,

Qual Ministro di Cafale
Co i progetti ful tapeto,
E' una gran commoditi
Quel pagar col Signor di :
Quando poi viene quel di,

Su la prima il dir di no
E una peffima creanna;
Se poi muta circoflanza;
Anno il Si mutar ii può
Son bandite dalle Scuole

Le femente rigorofe;
Quando mutanfi le cofe, sociale colore de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio dela

E' la voce fegno a placito, probable most a met l'est fignifica a dispetto, probable most a l'est de la letto de manda de l'est de la l'est de l'es

#### DELLA PERERTAN

| 488    | The state of the s |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Al fuo | mal non può obbligarfi anti anti retatan uniniGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| : L    | uom ne in voce, ne in feritture :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 41     | ben proprio è jus Natura, A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N      | è può mai rinunciarsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Il mio | cafo è disputabile,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| H      | la per se molti Dottori pe , distribiat and a mal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E      | d almeno in Fore Fori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E      | fentenza affai probabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Quanto | poscia a quel negozio, in de versilinanso . 'e' air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| , C    | he fi chiama la Colcienza,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| P      | arlerem con maggior ozio, ougl it qualit os i.l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Т      | Croverem qualche fentenza exequis een a , nurum fig mid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vuolfi | aver diferezione, , o.tompar on a , otto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | ol Ministro, e con la Dama; polini no Santono (1943)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | "è il ripiego, che fi chiame canto non se compare in C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| R      | legolar l'intenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sempr  | e in dubbio fi pronuncia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1      | n favorem libertatis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Et pro mose fint ifle fait.

Quofia maniere di tratera mel nadefinos tempo toto amma gravilezza cal attatezze lo Stil piacroule e fairito, fu fenopte da nas firman alticadifinas, e
constent ferondo il mio gufto un infoperatile grava a larte frienzaza, tele dall
positione mais uno difenderamo ggil attri, in, subamba, quefo efenopia, la cui
refferma è leggiadriffinas, i cui mosti fono fonociontara punguari, e di sitgegunfi, e con grant facilità efperfifi.

1970 à fait 1970 de la 1970 de l

Sempre è leso chi rinuncia. (... ) ils ortici ....

(a) Ch' agui de fairgo il Grufero. I Carlo Maria Marga celebre amotofo, morale, Eroico Poeta, Lettore di lingua Greca selle feuole Filbiane di Milino, Segretario di Sequesa.

# Di Francesco de Lestone.

IN Giardin, ch' avea dipinto
La Natura in vaga fenta,
Difcorrean della lor pena
Una Rola, ed un Giacinto
Di quell' Aure ivi prefenti
Mi dide una in fias favella,
Che in tal guifa e Quelto, e Quella
Intrecciavano i tormenti.
Piangi, o Rola? E tu fospiri,
O Giacinto? Ahi dudole i Ahi morbreth

Qual deftin? qual dura forced a rameth metania a semantial

Onde

Onde il pianto? onde i folpiti? a amande ste mir ou menti Ti dirò la doglia acerba, Conti. en de structure oberte Onde, o Rofa, io sto languendo; or and that me o Che dal feno al labbro ufcendo Spello il duol fi dilacerba. Spiegherd la doglia anch' io , and so in order to? fenettel."

Che trafigge il mio pensiero; Perchè dica il paffeggiero, Se v'ha duol fimile al mio .

Dunque, o Rofa, in dolci metri La cagion spiega del pianto. Parla tu , Giacinto . Intanto 4. 1 16 .. .... 1 8 to "h . 1

Fig , ch' io tregua al pianto impetri e a sio storest . . . Z Se, Regina, è tuo diletto, 1 ... 618 cH tipe et ha . ot. 5 7 7 Ripovare il duol mi piace an anti a annia a sancto a di

Odi me . Del Sol feguace

Fui fra tanti il più deletto. strange, ul'acce o consultanti divin Sole, acceptanti acceptanti divin Sole, Ne' fuoi giri il divin Sole, O fe il gioco al Monte indora , sust obtobli fi succe, pare O fe l'Horto egli colora, he we stored noment on il ats to Per compagno ognor mi vuolen la landinam il montro mana

Che più dir? De raggi amati. Mirreolmai la cieca mente i tresser on a Anni in ca aro

. Nel fuo fen fonni beati, il pene il il mis ope a Picciol globo (ah Pomo ingrato!)

Perchè a me la morte diede : Or morir per me fi vede .... Di me il Sole innamorato.

Onindi to fpiego in quelte foglie Con un Ahi, che n'esce fueri, Il dolor de fuoi dolori lie. The second week 2

E le sue nelle mie doglie. O Giacinto, io con fatica

Dird il duol, che mi tormenta, para tella della della Ho ben' Alma, che lo fenta, amarimon'a 180, ma pri a 65 Ma non Lingua, che lo dica della del Tu lo mira . Ho molle il Giglio am deper ci una a sand

neminalistat de per tele italianimae Di rugiada lagrimofa, Che perduto abbia il fuo Figlio . somote n avei: or al

Volgi il guardo, ahi per pietade: akcio al 3 (4200), tonas A mirar Vergine-afflitta process Action of the Sermen . U.

Vedi pur ; che mi han trafitta con municipi min b ign 4

Non fo dir fe Spine, o Spade ...

Come ru, di macchin ofcura
Io non ho le foglie impesse;
Perchè il Sol per fua m' eleste,
E mi volle tutta pura.

Au quel Sol, che mi dà vita,
E' los fieso, che mi cucide;
Che da me l'alma divide,
Se da me vuolí far partira.

Quand ei nasce, oh me selice!
Son tra i for la fortunata,
E mi dice ognun beat a;
Ma se muore, oh me inselice!

Ei nell' Orto, ed io nell' Harto,
Quando fpunta, allora io fpunto;
Ma, l' Occaso ad ambi giunto,
Muoro anch'io, quand'egli è Morto.

Qual con movo ofcure vela
Arra Notre il Mondo ferra?
Qual tremor fauore la Terra?
Qual orrore ingombra il Cielo?
Ali, Tramonta il Sol, che adoro;

Or contempla il mio martire; Alle della contempla il mio martire.
Anch' io muoro al fiuo morire.
Muoro, ahi laffa, Ahi laffa, muoro.
Qui gelò la Rofa, e fvenne;

E cadea già ful terreno,
Ma, qual Figlio, entro il fuo feno
Il Giacinto la fostenne.

Or se sola si sunesta

Di pietà, d'orror v'ingombra, describerationes. Che fia poi, fe tolta oggi ombra, Un bel ver si manifetà ?
Finger volli, e fanti folo
per pietà de' voltri affetti;
El porcii con due Finerzi;

ET coprii con due Fioretti ,
Per moftrar men fero il duolo .

Quelti or vuol la Cetra mia
Difvelar piecofi inganni ,
Il Giacinto era Giovanni ,
E la Rofa era Maria .

Gentilissima è tutta questa Favoletta. Millo grazie vi son denteo, e utta quella amenità, che può avere la messivia dell'asgomento socro. Nè lascrà d'essere una sommamente Possica e bella survione, quand anche se paressero alcune cosette non ben convenire all'allegoria de Fiori :

#### Di Celfo Cittadini .

Rispondon tutti ad una voce: noi Rimaniam ciechi a' raggi di quel Sole.

Chi può ciò, ch' ci non vode, ridit poiè
Ove fi confieri la campilà dell' invenzione, des motre commendati la
Fantafia di quofte Peeta. Ove fi offorvi la chiarenza e foderza delle Stile,
con cui natro il Sentro vien reatro a fine, meista non mimor bode il foo Anover. Finalmense quofto Sometos fa una bella cambite figura, e più bella ancor la farebbe, fe non fosfe in mezza a sonti direi o finnili il lui d'ingomento, e d'invenzione, e di aprobe maggiore.

( a ) Quello Sonetto di Cello Cittadini Lettore pubblico della Lingua Tolcana in S'ema è leggiadro e graziofiffimo

#### Di Baldaffare Stampa .

F Elice cuor, che vinte dal difio
Da me parrilli, e leguitando Amore;
Che ti condulfe del mio albergo faore,
Nel dolce albergo entrafti, ond egli ufcho.
Se ti neordi, che pur fofti mio,
Quando, laflo, io vivea tempo migliore;
Alcolta i prieghi miei, che lero ardore del
Mi detta, e l'alpro allanno accetto, e riro-

Poichè venir non posso, ove tu sei,

E secome en prima in me si stavi;

Così in te starmi ore trasquille, e liete (a);

D); recontando il mio tormento a lei;

Della Perfetta Poessa Tom.11.

Ggg

No

Non più, Donna, per voi dolore aggravi Il fedel, ch'io reggeva, or voi reggete.

E Smeero, che con an bel Quadernario inventinia assui stitucentes, e a simulativa corrispondente al principio. Nel necuco pub motars alquanto di outo in quelle parole e l'alpro assanto actrio e rio. No è errore, ma non è ne anche cosa lodevole. — Così in te starviti Re. Bissona sirre, che cessi un coste sun curvo ten dismissima e, più che giguntso i segli selfi postra star nel proprio curvo. Region voleva, che si discesse sipposta sono per meglia sirre presso e o atra simila così. Pub estre aucrea, che se più minutamente si guarda questo Concerto, si trevi poro legistimo, anche secondo primi principi delle Possi pellumica. Petthe i primi principi delle Possi pellumica. Petthe i parala del curpo; e questo era supersituo il dire che non potas star nel cuore. O intende il sito animo, e pensitero ; e nium gli vicesso il volarsinte cala. Ma passimono avuniti.

( a ) Così in te flami ore tranquille, e liere. ] In voce di starmi teco l'ore , e l'ore. E sopra, io vivea tempo migliore, sono maniere durette anzi che no.

# Dell' Ab. Benedetto Menzini .

O per me fento

Dolce nel cuor conforto, Qualor bella Virrà veggio trafcorrere Un mar di guai, nè disperar del porto,

Che questo è del valor faldo argomento Saper precorrere

Con la speme del Ben l'ira de Mali: E saper come di volubil'ali Armansi i Beni ancore:

Ne gli uni, e gli altri han piede Su ferma fede,

Ne fanno eterna qui tra noi dimora . Amiffrofe I.

Profpere cofe

Non empian dunque l'Alma Di fuperbi penfier, di voglie indomite; Che può ben tofto imperverfar la calma, E nel porto destarsi onde orgogliose. Il Bene è somite

Di più ficre talvolta afpre fventure .

Mira il battuto legno, Gui mal può ingegno, Ritor da i flutti, e della res

Ritor da i flutti, e della rea tempesta.

Epodo L.

I Duci eccelsi e i Regi D'alti dispregi

> Vedrai tal volta eredi. Mite, ed aspro destino: un'altro intanto

Sorge dal pianto, E iplende in ricchi arredi. Strofe II.

Così al penfiero

al penifero

Sapre Liceo, che infegna,
Che'l Mondo è d'opre e di coftume inflabile,
Domani andrai cinno di lieta infegna,
S'oggi il deffini ti fi moftrò fevero.
Invariabile
Nulla non è tra noi; e'l Male, e'l Bene
Con alterne vicende or cede, or viene;
Come vaga, inconflante
All' arenofa fiponda
Incalza un' onda
L' altra , che lieve a lei volgeafi avante.

Antiftrofe II.

Qual guerrier forte,

Conviene armarfi in campo
Nella forte felice, e nell'apprifima;
Che l'una, e l'altra d'uman cuore inciampo,
E nell'una e nell'altra d'unan cuore inciampo,
E nell'una e nell'altra d'unan cuore inciampo,
Delle fue felve portator non fanco
Staffi Appennin frondofo;
E nel fuo verde manto
Attende intanto
D i nuovo a i danni fuoi Borea nevofo,

Epodo II.

Dunque nell'Alma un Tempio
Al chiaro efempio
Di natura erger voglio;
E diverfi tra lor ftringer non meno
Con giutto freno

Vil timor, fiero orgoglio.

Strofe III.

Sotto le Alpine Nevi fi stan sepolti Semi', che al fuolo gli arator commisero. Che dirai nel vedere i campi incolti -Sotto il rigor delle gelate brine ? Non dir, che misero Sia quel terreno, ed infelici i folchi, Cui tanto i forti travagliar bifolchi Con le dure armi loro. L' orrida neve, e'l gelo, Sott' afpro velo Serbano ascoso agli arator tesoro. Antifirofe III.

Cerere bella,

Avrai ful crin ghirlanda Delle spiche, che ormai la falce chiedono. Mira, come biondeggia, e qual tramanda I fuoi fulgidi rai messe novella. Alime fi vedono Orridi nembi, e per l'aerea chiostra Protervi, imperiofi, armanfi in gioftra. Nè sa la vaga auretta, Qual pria, cortesi inviti; Ma oltraggio aspetta In ful fiorir dell'odorate Viti . Epodo III.

O fieno i verdi colli Floridi e molli, Hai di temer cagione. O se d'erbette e fior nuda è la piaggia : L'aspra e felvaggia Sembianza un d'i depone.

Non folamente è lavorato alla Greca il metro di questo Componimento ma anche i suoi senzimenti banno il buon sapore della Grecia antica . Stile sodo, Stile dogmatico, ma però selicomente Poetico. Comparazioni affai leggiadre , Poeticamente usate ed esposte per pruova del Tema preso. Ma quefla forma di dire non ferifce di primo lancio pli occhi . E ella perciò men bella? Molti sogliono ammirare le Statue antiche, dispregiat le moderne. Segno che non s' intendono dell' Arte. Perchè se ben conoscessero la bellezza di quelle, facilmente ravviscrebbono anche il merito di queste. Lo stello sia detto de i Verfi .

#### Di Lionardo Cominelli.

A Ll' Eroe Trivigian. Con ciglia immote In questo Nome, o Pellegrin, t'assia; Numera immensi titoli, e ravvisa Meriti smisurati in poche note.

Palme, spoglie, trionfi, archi, e trofei Qui riconosci, e porpore, e corone; In questo semideo ti si propone Quasi una Gerarchia di Semidei.

Que tanti, che di luce empion le carte, Suoi famofi, e magnanimi Antenati, Con vantaggio di gloria in Lui rinati, Sembran venir delle sue glorie a parte.

Fingiti di vederli, affifi in foglio
Librar configli, e maturar decreti,
E con placidi înflusfi, e manfuezi
Torre al Brasco il procelloso organia.

Torre al Benaco il procellofo orgoglio.

Certo chi lui contempla, e degnamente
L'opere ne bilancia, e ne miforra;

Dirà: il bel teffuto alta fattura;

Ffer de di ni) Morris in una Monte.

Effer dee di pui Menti in una Mente :
Ordino la Giultina alla Clemenza ,
Fece fuoi benefizi anco i rigbri ;
Temè d'effer temuto, e i fuoi timori
Infufero coraggio all'amocenza .
Sadirò, ma fene ra . Al pentimento
Gran pare della pentimento

S' adirò, ma fena'ira. Al penjimento
Gran parte della pena ognor commife:
E deltando il rimofro, in move guife
Fé cader l'ardimento all'ardimento.
Che più far fi potea? Parte del Trono

Che più far fi potea? Parte del Trono
Alla Pietà, parte ne diede al Zelo.
La bella Libertà, ch' è don del Cielo,
Si fe più bella in divenir fuo dono.
Vuoi tu fapet, s' ei fu difereto? Impofe

Vuoi tu saper, s' ei su discreto? Impose

A se pria le sue leggi, e poi le dicele.
Se grave? se benigno? In uma sede
Amor del pari, e Maesth compose,

Rato vanto in chi regna; e più che umano,
Fra contrarie Virtù torre ogni lite,
Esporre al Mondo in bel commerzio unite
Le doti di Privato, e di Sovrano.

Appenail crederai: ma s'il pensiero.

Vedrai la felicistima e vitale Necessità di si mirabil vero.

Amò regnando, e da cagion sì degna Pullulò neceffaria ogni. Vittude . La fomma de fuoi pregi in ciò fi chiude, Che di Lui potè dirfi: E Amor, che regna.

Poco ei regnò: ma d'acquiftar fu degno. Per poco che regnaffe eterna fama a Refta ancor dopo il Regno a chi ben'ama

Retta ancor dopo il Regno a chi ben' ama Nell' ampiezza dell' Alme un più bel Regno . Regni pur, regni il Trivigiano, e passi

Immortalato a' fecoli futuri:
Regni nell' Alme, e nelle Lingue, e duri
Coronato, e Regnante anco ne Saffa.

Sul belliffimo orror d'un Paragone
A ferrei colpi d'erudito titile
Così scriver volea Donna gentile,

Ch' al Merto è premio, e alla Fatica è sprone,

Gloria da noi s'appella. Ha per ificorte Le Virrh fortunate, e per cultodi. È i rochii applaufi, e le canore lodi, È le Gride feftive a lei fan corte.

Fra feguaci legittimi una Schiera
Di Bugie lufinghiere anco si caccia.
Ma col guardo le fulmina, e minaccia.
Verità Venerabile, e severa.

Verità Venerabile, e severa.
Animose Speranze, alti Desiri
Fanno di quà di la tumulto, e mischia.
Freme addierro l'Invidia, e non s'arrischia
St da presso mirar, ch' altri la miri.

Di Cigni ufficiofi, e di Sirene
S' udia da lunge un'armonia gioconda.
Del nome Trivigian piena era l' onda,
Del Nome Trivigian l'aure eran piene.

Ad eternar l'eternità de marmi
Con sì bel Nome era la Donna accinta:
E stracciata ful gombito, e fuccinta
Efortava al ferir la mano, e l'armi.

Parean le punte ambiziofe, e vaghe
Di spuntarsi a vicenda in quel lavoro,
Parea la Pietra al martellar sonoro
Stender le membra, ed accettar le piaghe.
Or mentre le potenze avea qui sse;
E pur gul ripensando à suoi pensieni:

Sei

Sentì nuovo penfier, che de primieri
Generò pentimento, e tra fe diffe.

Sconfigliata che tenti? A Pietra muta
D'un Semideo raccomandarfi il Nome?

D' un Semideo raccomandarfi il Nome? Volgiti attorno. Oh quante Pietre! Oh come La memoria de Nomi hanno perduta!

Le falfarie del pari, e le innocenti Furo a ragion del Trivigian diffrutte. Falfarie erano molte, e parean tutte Nel ludibrio del Merto indifferenti.

Ei se giustizia. E le gli Elogi altrui Di condannar, di fulminat costuma, Come può sosserio con o qui presuma Temeraria animar gli Elogi sur?

Nol foffrira; ne'l dee foffrir; non lece.
Legge fovrana, e rigorofa il vieta.
E Modestia magnanima, e discreta

Sostien di legge in sì bel cuor la vece.

Mentre a ciò pensa, ecco dal Ciel si scaglia.

E l'ELOGIO di man le strappa Amore.

A me l'opera disse, a me l'onore. Disse; e ne Cuori in un balen l'intaglia.

E quello un Elogio del Signer Domenico Trivagimi Nobile Veneto, e Capiteno della Reviera di Sallo. di esporra, secrete debiano i Livori un feggio d'una pericolar moniera di comporre, che anté effi, ha di fun merito parteclare. Affaifimo a une piate, e dovrethe piatere esfaifimo, anthe attud et la forma di quelli verfi, confiftuaci in un dire consigo, in propietar anti e sfati, e in fortenze vere, jagganfomente e factintenume ofpofie : Oltre all daggen e i lumagiariaro ha dal pue canto contributo del loro complexa in diverge guife, una principalmente coll loromaione, vicile coll introdure la Gloria a formar quello Elogio, e a volerio intellere in mermo e despirito del redica determinatione, col reportamenti dimore, che l'inciden el Comi del Popilo. En Enfe a qualche ditiento parten paecre affai ardite alcune ofpressioni, o non affai Pestiche alcune voi: Ma per mio cordere mo cal gnadishemano i più degli Intendenti della Popilo. Posilo, o de men pertonenamo i pachi nità di qualche parte alla mostra Bellezza di quefio trato.

Di Aleffandro Taffoni .

Uesta Mummia col siato, in cui Natura L'arte imitò d'un' uom di carta pesta, Che par muover le mani, e i piedi a sesta, Per forza d'ingegnosa architettura;
Di Filippo da Narni è la figura,
Che non portò giammai scarpa, nè vesta,

Che foster nuove, o cappel nuovo in testa; E cento mila scudi ha sull' usura.

Vedilo col mantel spelato e rotto,

Ch' ei steffo di fil bianco ha ricucito,

E la gonella del Piovano Arlotto.

Chi volelle laper, di ch'è il velito,
Che già quattordici anni ei porta fotto:
Non troveria del primo drappo un dito.
Ei mangia pan bollito,

E talora un quattrin di caldearrofto, E'l Natale e la Pasqua un'uovo tolto.

Alteni Sanctii MJf. affa praceval e mordent nai obismo di qual bixsarro laggano del Taffont. Degli dati, che modelle oreche mon fiftirebbon oslenieri, ho to traso il preferie, perciò un femfos su' angli infone e feliciffuno rivrato di vercibo fesso, i colori suri fa usu' , gui parole di opprimente; e con l'perboli cui maganfe, e Suli il fpedire ci vom supprefentato colhi, chi o uvei ferapolo, fe non ripogaffi nelli febera de migliori quaffo Soutet.

### Di M. Pierro Bembo.

notes the 14 of Lma cortefe , che dal Mondo errante Partendo nella tua più verde etade, Hai me lasciato eternamente in doglia; Dalle sempre beate alme contrade, Ov or dimori cara a quell'Amante, Che più temer non puoi , che ti si toglia; Rifguarda in terra, e mira, u'la tua spoglia Chiude un bel fasso; e me, che'l marmo asciutto Vedrai bagnar, te richiamando, afcolta. Però che chiufa, e tolta L'alta pura dolcezza, e rosto, in tutto Fu'l più fido fostegno al viver mio, Frate , quel di che te n'andasti a volo. Da indi in quà nè lieto, nè fecuro Non ebbi un giorno mai, nè d'aver curo: Anzi mi pento effer rimalto folo. Che fon venuto, fenza te, in obblio Di me medelmo; e per te folo er io Caro a me stello. Or teco ogni mia gioja

E' fper

E'spenta, e non so già, perch'io non muoja. II. Raro pungente stral di ria fortuna Fe si profonda, e sì mortal ferita. Quanto questo, onde I Ciel volle piagarme. Rimedio alcun da rallegrar la vita Non chiude tutto'l cerchio della Luna, Che del mio duol bastasse a consolarme. Siccome non potea grave appreffarme, Allor ch'io partia teco i miei penfieri Tutti, e tu meco i tuoi si dolcemente: Così non ho dolente A questo tempo, in che mi fide, o speri, Che un sol piacer m'apporte in tanti affanni. E non fi vide mai perduta nave Fra duri scogli a mezza notte in verno Spinta dal vento errár fenza governo, Che non sia la mia vita ancor più grave; E s'ella non si tronca a mezzo gli anni, Forse avverrà, perch'io pianga i miei danni

Più lungamente, e fieno in mille carte

I miei lamenti, e le tue lode sparte. III. Dinanzi a te partiva ira, e tormento, Come parte ombra all'apparir del Sole; Tu mi tornavi in dolce ogni altro amaro, O pur con l'aura delle tue parole Sgombravi d'ogni nebbia in un momento Lo cor cui dopo te nulla fu caro, Ne mai volte al fuo fcampo altro riparo. Mentre aver fi porco, che la tila fronte, E l'amico fedel faggio configlio. Perfo, bianco vermiglio Color non mostro mai vetro, ne fonte Così puro il fuo vago erbolo fonde, Com' io negli occhi tuoi leggeva elpreffa, Ogni mia doglia sempre, ogni sospetto: Così dolci solpir, sì caro affetto Nelle mie forme la tua guancia impressa Portavi, anzi pur l'alma, e'l cor protondo. Or, quanto a me, non ha più un bene il Mondo, . E tutto quel di lui, che giova, e piace, Ad un col tuo mortal fotterra giace. IV. Quafi Stella del Polo chiara, e ferma

Nelle fortune mie sì gravi, e'l porto Della Perfessa Poefia Tom.ll.

Foft

Fosti dell'alma travagliata , e stanca; o u con a contra I La mia fola difefa, e'l mio conforto / it mover alle "1 Contra le noje della vita inferma, Che a mezzo il corfo affai spesso ne manca. E quando il verno le campagne imbianca, E quando il maggior di fende il terreno, In ogni rifchio, in ogni dabbia via, Fidata compagnia Tenesti il viver mio lieco, e fereno, Che mesto, e tenebroso sora stato, E farà , Frate , lenza te mai sempre . Oh difavventurofa acerba forte! Oh difpictata intempettiva morte! Oh mie cangiate, e dolorose tempre! Qual fu già, lasso, e qual'ora è'i mio stato? Tu'l fai, che poiche a me ti fei celato; Ne di quà rivederri ho più speranza, Altro che pianto, e duol nulla m'avanza. V. Tu m'hai lalciato fenza Sole i giorni, Le notti fenza Stelle, e grave, ed egro Tutto quelto, ond' io parlo, ond' io: refpiro; La Terra scossa, e'l Giel turbata, e negro: E pien di mille oltraggi , e mille scorni Mi fembra in ogni parte, quant'io miro. Valor', e Cortelia fi dipartiro Nel tuo partire; e'l Mondo infermo giacque; E Virtù spense i suoi puù chiani lumi; E le fontane, e i fiumi Negar la vena antica, e l'ufate acque; E gli augelletti abbandonaro il canio; E l'erbe, e i fior lasciar nude le piagge,

Nè più di fronde il bosco si consperse. Parnafo un nembo eterno ricoperfe, Uscì doglioso, e lamentevol piante;

E fu più volte in metta voce udito ai pare Dir tutte il colle : O Bembo, ove fe ito? VI. Sovra il tuo facro, ed onorato butto Cade grave a se stesso il padre antico. 6 .: 0 nel 4 Lacero il petto, e pien di morse il volto. ad ana ria l' E diffe : Ahi fordo , e dir picta memica in all silve ad :

Deftin predace, e rio, deftino inginito,

Destino a impoverirmi in tutto volto; Perche più tofto me non hai disciolto Da questo grave mio tenace incarco Più che non lece , e più ch' io non vorrei , Dando a lui gli anni miei, Che del suo lieve innanzi tempo hai scarco? Laffo, allor potev' io morir felice. Or vivo fol per dar'al Mondo esempio, Quanto è 1 peggio , far quì più lungo indugio , S'uom de perdere in breve il fuo refugio, Dolce , e poi rimanere a pena , e scempio . Oh vecchiezza oftinata, ed infelice, A che mi ferbi ancor nuda radice : 10 - Lin' Se'l tronco, in cui fioriva la mia fpeme, E'fecco, e gelo eterno al cinge, e preme! VII. Qual pianfer già le trifte, e pie Sorelle,

Qui le treccie in ful Po tenera fronde, E l'altre membra un duro legno avvolle: Tal con gli scogli, e con l'aure, e con l'onde Mifera, e con le gentis e con le Stelle, Del tuo ratto fuggir la tua fi dolfe . ... Per duol Timavo indietro fi rivolfe es tut E vider Manto i boschi, e le campagne Errar con gli occhi rugiadofi, è molli-Adria le rive, e i colli, and and and Per tutto , ove'l feo Mar fospira , e piagne , Percoffe in vilta clera i ulato offela : 200 81 85 Tal che a noja , e diffegue abbi me ftelle; E fe non fosse, che maggior paura Frend l'ardir, con morte acerba, e dura, Alla qual fui molte fiate appreffo, and f att. D'uscir d'affanno avrei corta via presa Or chiamo (e non so fare altra difesa) Pur lui, che l'ombra fua lasciando meso, Di me la viva, e miglior parte ha seco.

VIII. Che con l'altra reflai morto in doul pouto,
Ch'io fantii morti lui, che fin l'iduo core;
Né fon boun d'altro, che da tragger guas,
Tregua non voglio aver-colamite debore,
Infin ch'io fin dal giomonitaine giunto;
E tanto il piangard, quantician l'ambia.
Deh perche immaria a lui non mi fopolitai
La mortal gonna; s'iome la velli perma a...

S'al viver fui veloce, perché cardo na ma vive.

Sono al morire 'Un dardo
Almeno aveffe, ed una fteffa ima d' a d' a l'alment de l'alment

IX. E guidemi per man, che fa il cammino
Di gire al Cielo, e nella terra fiera
M'imperti dal Signore appo fe loco
Ivi non corre il di verfo la fera,
Nè le rotti fen van contra il mattiro,
Ivi il Cafo non poò molto, ne poco;
Di tema gelo mati, di defer fionco
Gli animi non affiedda, e non rifalda;
Nè commenta dolor, ne verfa inganno.
Cafacinno in quello feanno
Vive, e patec di gioja porra, e falda

Vive, e paíce di gioja pura, e falda de la carte de la carte o, for el tra, e d'ogni oltreggio, c.

Che preparato gli ha la fou Virrute de la carte de

Di me, pon dal Ciel mente, com'io vivo
Dopo I too occado in tenebre, e in martiri
Te la tru morre, più che, pria, fe 'uvo;
Anzi eri morro, or fei fatto immorrale.
Me di lagrime alberpo, e di folpri
Fa la mia vita; e tutti i miei defiri
Sono di morre; e fol quanto m'inerefie,
E' ch' io non vo più tofto al fin; ch' io bramo
Non foftien verde ramo,
De' noftri campi augello, e hen ban pefce
Tutte quelle limofe, e torte rive,

Nè perfo, o lunge a à celato feoglio Filo d'alga persore onda marina, Nè si ripotta fronda il vento inolina, Che non fia retinimo del mio cordoglio. Tu, Re del Ciel, cui mulla circonferive, Manda alcon delle fichiere elerre, e dive, Manda alcon delle fichiere elerre, e dive,

Che di sì dura vita omai mi fgombre.
Canzon, quì vodi un Tempio a canno al Mare,
E genti in lunga pompa, e gemme, ed oftro,
E cerchi, e mete, e cento palme di oroi.
A lui, ch'io in Terra amava, in Cielo adoro
Dirai; con v'onora il Secol noftro.
Mentre udirà querela ofcure; e chiare della discondinata di morte fipiegheral. Soil dorate chiome participatione della compositione della controlla di controlla di

Per una Canzone funcbre questa ba de d'prezi sugolari, e può servire d'esempio ad altre . Somma gravità ne pensiori e nel metro . Rara leggiadria nelle frafi , e incomparabile afferso ne fontimenti e nelle Figure . Si offervi bene questo afferto; si offervino le nobili esagerazioni del dolore, parte naturalmente vere , parte Poeticamente verifimili , alcuni bei interrompimenti ; un ordinato disordine di concetti , ingegnosi nello Resso tempo e tenerissimi . Forse a qualche spasimaro dello Srile Acuso , delle parole sonanti , e delle Metafore ardite , parrà o poco spiritosa , o lungbetta anzi che no questa Canzone . Ad aleri sembrerà di trovar qualche voto in certi luogbi, cioè amplificazioni , e riperizioni i fentimenti già desti avanti , e spezialmente nella Stanza V. Ma il parlar Portico permeste ed efige alcune cofe ; ed altre ne porta naturalmente la noglia peloquente uncora nel ripetere i fuoi mali. Vero è, che il nostro Tassoni (a) non ebbe difficulti di dire, che questa Cansone si potrebbe chiamar la bandièra del farto del Piovano Arlotto, fatta di pezze rubate. E io non niego, che al Bembo, tuttochè grand nomo ed eccellente ingegno, non si convenga salora la nota esclamazione del servura pecus, e talora exiandio qual be altro rirolo men tollerabile. Ma io qui non cerco il merito degli Autori. Cerco quello de Componimenti; e questo può effere ancor grande, quando le penne rubate fono di buon panno, c'ben commefse. Le prime cinque Stanze mi pajono belle ; più belle ancora mi pajono le cinque altre , e la loro Chiufa .

e - with mitter the color

Di Gabriello Chiabrera.

I. V Agheggiando le bell'onde, Sulle fponde D'Ippocrene io mi giacea:

D'Ippocrene io mi giacea:
Quando a me full'auree penne
Se ne venne
L'aler venne

L'almo Augel di Citerea.

II. E mi diffe: Or tu, che tanto

Di bel canto

Onorasti alini Guerrieri, Perchè par, che non ti caglia La battaglia,

Ch'io già diedi a'tuoi pensieri? III. Io temprai con dolci squardi

I miei dardi, E ne venni a scherzar teco. Ora tu di gioco aspersi Tempra i versi,

E ne vieni a scherzar meco.

IV. Si dicea ridendo Amore.

Or qual core
Scarlo a lui fia de fuoi carmi?
Ad Amor nulla fi nieghi:
Ei fa prieghi,
E sforzar potria con l'armi.

Hanno i cerfi di questo Poeta e nell Eroico Stile, e nell'Anacreontico, una bollezza originale, benebb el abbis talera delle cose non finite e, e de versi da non conventacione. Escene un clempo in qualit, e nelle s'ejamis Cannontero, l'emonità, e gentilezza Poetica delle quali può faricimente distrir chi che sia. Quì l'inversazione è leggiatra, e senza sello la Chinsa è sommamente galarte e bulle.

#### Del medefimo:

I. Belle rofe porposine (e),
Selle rat spine
Sull Aurora non aprite,
Ma ministre degli Amori
Bei resori
Di bei denti custodite,
Il Dite rofe preziole,
Amorofe,
Dite, ond è, che s'io m'affise

Nel bel guardo vivo ardente, Voi repente

Disciogliete un bel forriso?

III. E'ciò forse per aita

Di mia vita, Che non regge alle vostr'ire? O pur'è, perchè voi siete Tutte liete,

Me mirando in ful morire?

IV. Belle rose (o feritate,
O pietate

Del sì far la cagion fia )

Io vo dire in novi modi

Vostre lodi: Ma ridete tuttavia.

V. Se bel rio, fe bella auretta

Tra l'erbetta Sul mattin mormorando erra; Se di fiori un praticello

Si fa bello? Noi diciam: ride la Terra.

VI. Quando avvien, che un zeffiretto Per diletto

> Bagni i piè nell'onde chiare; Sicchè l'acqua full'arena ! Scherzi appena;

VII. Se giammai tra for vermieli

VII. Se giammai tra fior vermigli,
Se tra gigli
Veste l'Alba un'aureo velo,
E su rote di zaffire

Muove in giro, Noi diciam, che ride il Cielo. VIII. Ben'è ver, quando è giocondo,

Ride il Mondo; Ride il Ciel, quand'è giopolo; " on a del f Ben'è ver: una non fan poi del a del del Come voi

Fare un rifo graziolo

Parla il Poeta alla becca della fua. Donna, che ridedi. Se con occisio non feetvolofa andrà chi legge contemplando a parte per parse quello Componimento, e principlamente le quattro ultimo Strofe; i fraind'avoit diberrochimente prefo da santi amenifimi oggetti vinatemanto dipinii; che gli parisi di sroomfi m mezza a i veri . Ammirirà egli oltre à ciò la familità di dire, con santa

puried di frasi e Rime, sante cose, e in versi tanto corsi.

( a ) In questa Canzonetta del Chiabrera : Belle rose perporine ; vi è una grazia inimitabile .

### Del medesimo .

I. Se'l mio Sol vien, che dimori Tra gli Amori, Sol per lei loavi arcieri, E riponga un core ancilo Con bel rifo

Sulla cima de piaceri;

II. Tale appar, che chi la mira
La defira
Ad ognor sì giojofetta,
E non fa vitte sperare
Così care,

Benchè Amor gliele prometta.

III. Ma fe poi chiude le perle,
Che a vederle
Ne porgean tal meraviglia,
E del guardo i raggi ardenti
Tiene intenti.

Qual chi feco fi configlia ;

IV. Allor fubito fi vede ,
Che le fiede
Sul bel vifo un bell'orgoglio :
Non orgoglio , ah chi poria
Lingua mia

Farti dir ciò, che dir voglio ?

V. S'avvien, ch' Euro dolcemente
D'Occidente
Spieghi piume peregrine,
E co piè velligie imprima
Sulla cima

Delle piane onde marine;
VI. Ben fonando il Mare ondeggia,
E biancheggia,

Ma nel fen non feeglia l'ire :
Quel fonza non è difegno;
Sol fa fegno
Ch' ci può farfi riverre.

VII. Tal diviene il dolce afpetro
Rigidetto,

man it starte vereit : betterformentel of tente these of same const ultris " Quel trigor non e fierenza; Inc cont. ptp , can gracontent the state pollegge error and applicate one in team a most expense Che minaccia l' ardimento. Perces .

VIII. E' l'asprezza mansueta,

E s) lieta In full aris del bel vife and and but

Che ne mette ogni delio

In obblio
La letizia del bel rifine, arreit i de porte con C

Belliffime fono le tre prime Stanze; ma fopra sutre bella si à la quarsa per la tenera correzione, che fi fa quivi , e poscia la franchouna ; con cui paffa il Poeta nella quinta a spragarfi per mereno d'una vivissima similiandine . E appunto questa maestrevola franchezza è uno de più eare, ma meno offervati pregi di questo Autore, il quale con tratti di ponnello rifoluto e pronso crea e dispone turre le cofe con dilicara bizzarria, esfendo moordine, e legamento artifiziofiffimo quello, che talvolta fembra un diferdine a i pece intendenti . figures of a figure & fight too feedback commen . Milds Carls 4a for Bitter severes

> Present the Lawris of Angline water Dell Avverage Giovan Basifia Zappi, in 7 1714 17

D Relia dil alle che, cangiato il dellin rio Quel volto io rivedto di neve e fiori ; Ravedro que begli occhi e in que splendori ant mandill . com L'Alma mia, che di il mai non partio, lallana Labon di mani Che bel pianto faremo e Clori, ed io l Ella dira; don'è quel gruppo adorno De miei crin, ch'al parrire in ai donne de many villes suggest un trabers Ed. ros miralo, o Bella, al braccio interno. - thousan afrila di Lo dird le mie pene cella i fuoi guai i ha was dere forme , wayse Vieni ad odirci, Amor, vieni in quel giorno Va ripofto fra gli Oreimi ; anzi fra gli Oreimi ba poebi pari . Mira, che tenerezza e dolcezza appare in russo , a spezialmensa nel secondo Quadernario e quenco fieno a un compo fleffo naturali , e facili, o facilmente ofproffe quefte st affertuofe penfiere . Chi pile s'invende de Poefie , fo che nulla na di più difficile, che il company con sacta facilità e naturalezza di fene di frafi. Ma è que ulcimi verfi pile d'agni alera cufa mi rupifeons. Quel inafperiatamerice il ragionamento ad Amore , quel replicar si Joans Della Perfetta Pacjia Tom.Il.

mente la parela vient, o inunazionare cust dolce il riculerfi, e parla fi di quefii dut amenti , cha Amere possa impararare de i sospiri y e delle sunvezze mucus , non poli non appellarsi un pezzo incompanabile di latoure Possiro.

### Del Sen. Vincenzo da Filicaja.

Talia , Italia , e tu, cui die la forte

Panella Dore d'infiniti guai,
Che in fronte feririt per gran doglia porre;
Deh foifi en men bella, o almen più forre,

Onde offer più ti paventaffe, o affai

Par che fi firugga , e pur ti sida a morte.

Ch'or gin dall' Alpi io non vedrei torrenti dall'

Scender d'armati, è del tuo fangue tinta Bever l'onda del Po Gallici armenti.

Pugnar col braccio di straniere genti, Per servir sempre o Vincitrice, o Vinta

Fa composty agasty Saurers per les quere juiffair et l'enge folle sub di guille, dus lique referre de derium, e the span moletifier alers on a passione. Bésque her c'he deleiu me feculmare e venighus ingene, c'h ma feur le nobelle mestjoe in mestjoe digene de fengli substitue l'engeleiu megene, c'h ma feur le nobelle mestjoe. Me l'engeleiu megene, c'h ma feur le nobelle mestjoe her le substitue Pennere, spenne que la, che contient un Pro-nahilistima e l'engeleiu per la compositione e per la companya enche in Pengreja un le de Compositione e feur megene/e. Tanto piacua unch' in Pengreja un le de Compositione e le él dava Reguier, darisfimo Scrivere y non mes famosfe utile Berneffe, che ul blade e Lingua, volta ferra un l'engeleiu un bel Compositione e le fiest de l'engeleiu per l'engeleiu pe

(a) Chi dei na delle a i rei, I necede degli imamorati della bella Italia: Quel è quello che per mia efectivo mi di niderco di dilendere, conforme a i dettama de proprio como; interces all'inique Trattata della Enfente Pochia Islaina, per restre ceretto in compagnia del dottolino no dattore, e fulle puscer del verificatio, in versione

e this victory is a state of hotely or tool automatical. Non six a core pile printersule state, continue question in the force collaboration and automatical proprior intendimento. Se six adams, costs in questio me Conference control or to the second of t

## A G G T U N T Lin A oile

the local state and design specific

Ope overe finite la strangu di questa nito Opera e no capità dile mani in picciale Reveller di Santari dell'Assesse Ginnan-Barista dispose, in les la questione del Santari dell'Assesse Ginnan-Barista dispose desauma, ba ben crectare di fort loro picciare col Pampater: E possibi diconi Sonneti che favono in affa reciverati i inventiva in produce col Pampater: E possibi diconi Sonneti che provino in additionale di provinciare processi da transferiari, un aggingia qua di septanti, lescones ando esperante per propie della propie genera, algori a man Lesconi il agginti dei confiderare per profife gial genera, al postuno perestamente il merito, picche ficcione a stali Componimento i consulte sportari e mini badi con ver consistato ben anche difficile la compina,

and the special of the commenced design and all the special special and and and an arrange of the special spec

Uestr è il grao Rassello. Ecco s'Idea
Del nobis genio, e dil bei volto, in cui
Tanto Naura de sinoi don pone;
Quanto Egli tolice a Lei di pregi sino
De sinoi E, qui, che preso vi degno aveza
Sempre far fulle tele eterno litruti;
Prolesso, de maggior fosse di sinoi
Prolesso, che maggior fosse di sul;

Quando poi Mente it doppio colte, e vago
Vide, folpcio il negro acco fatale;
Qual, difee è il noto, e il verò e quale impiago?
Impiata quefto incuti manto, e fule
L'Alina ripole, e non roccar i Immago
Galcane de not due meque immortale.

The meaning is assumed as a second of the se

Tii 2

Consuder with Regunarya degle decade in qual france, o di qual fore-

P Er far ferri ad Alnano, io veggio ir pronte L'Arcadi fquadre in queste parti, e in quelle, E chi di Gigli il Prato, e chi di belle

Viole spoglia il margine del fonte delle Come nascono i fiori in piaggia, o in monte,

Se nafceffer così nel Suol le Stelle;
Anch'io fatei ghirlanda; el fol don elle

Cinger vorrei la gloriofa fronte.

Ma poiche April Fiori, e non Stelle apporta

Ne baffa o Lauro, o Palma a i Sommi Eroi,

Non che il bel Giglio, o la Violatmona ;
Le tue Viruti: A la consegue non A l'e faran Ghirlanda ai Solaton porta
Altra Corona , che de raggi finoi

Ue Ninfe emule al volto, e alla favella, Muovon del pari il pie, muovono il canto; Vaghe così, che L'una all'altra a canto

Rofa con Rofa far, Stella con Stella.

Non fais le quella squelda, a quella a quella con Stella.

Togus, o non togus di bettale il vanto;

E puoi ben dir; nulfaltra è bella tanto;

Ma non puoi dir di lor, Quefta è più bella. Se innanzi al Paftorello in Ida affilo Simil Coppia giungea; Venet non fora La vincitrice al paragon del vito.

Ma qual di queste avrebbe vimo allora !
Nol so: Paride il pomo avria diviso;
O la gran lite penderobbe ancora .

N quella età, ch'io mitorar folca Me col mio Capro, e'l Capro eta maggiore; Io amava Clori, che infin da quell'orc. Maraviglia, e non Donna, a' me parea.

Pargoletto, ah non fai, che cofa è Amoro.

Ella d'Altri s'accele, Altri di Lei;

Io poi giunfi all eth., ch Uom. s'innamora;
L'eth degl' inflicit affanni mier :

Clori or mi Iprezza, io l'amo infin d'allora.

Non fi ricorda del mio amor Coffei;

Non fi ricorda del mio amor Coffei;

Alla più pura e più leggiadra Stella;
Ch'empiea tour di luce i Regni fui;
Ne feelle Iddino la può bell Aluna e quella
Mandò queggiufa ad abirtar tra mia
Ma poi crebbe si vaga, e anno bella
Ch'ei diffe als non a bui dessa

Ch'ei diffe: ah non è più degna di vui; E la tolfe a Profani; e an facra Cella Per fe la chiufe; e cofa era da Lui. Vago il mirarla, or che fra velo, e velo

Tramanda un lume de begli occhi fuore; Come di Sol, tra nuba e nube; in Gielo.

Fora cieco ogni figuardo, arfo ogni core

Al raggio, al lampo, alle faville, al relo,
Se in parte non copria tanto fpiendore.

11 Mare Coloffe di Marmo, Fomofiffina Scaleura di Michel-Angelo nel Tempio di S. Pierro in Vinceli .

C Hi è coltui , che in dura pietra fiolito
Siede Gigante , e le più illufti e conte
Copie dell'arte avanza, e ha vive, e pronte
Le labbia si, che le parole afootto è

Questi è Mosè; ben mel diceva il folto Onor del mento, el doppio raggio in fronte; Questi è Mosè, quando scendea dal Monte,

E gran parte del Nume avea nel volto 13 A delloup 14 1 Tal era allor, quando con piè non laffo organismo del Scorfe i lunghi deferti e tal nell'ora, dell'orame od Che aperfe i Marit, e poi ne chiufe il paffo, oractivi

Pel modestissimo Sepatero, che Inimermo XII. morme pose u se stesso divimpetto al sontuoso Montmento della della Contessa Marildo in Varitimo.

Uando Matilde al fno Sepolero a canto

Classo metade al inso separe a control.

La meta d'Innocenzo Urra feoprio :

Ahime il buon Padre (e internompea col pianto

Ahime il buon Padre (e intercompea col pianto Gli accend) ahime, dicea, ch'egli morio;

Or this impero e this gloria e it vamo

Salem cudolish del Dono amo?

E in qual parte del Gielo eccelle tanto

N ando, che in Giel vie inten or lovegi lo?

N ando, che in Giel vie inten or lovegi lo?

Con dices is Real Donny e II shoots

Crefera, metal Donny e II shoots

Crefera, metal Donny e II shoots

Crefera, metal Crema unite; incota;

Desighe inperab del gran Nome Salo ;

Nen lungi era la Fama e diffe A Looka;

Non il lagnac; vive l'impoorincy e follo

Le pompe di fe fiche la qui frodre de la companie d

The first transfer of the state of the state

An appropriate the special content of the spe

The second on spaces of product at a source of the second of the second

Amount of the second of the se

# INDICE

### DEL SECONDO TOMO

A Cendemici della Grufea lodazi os £92. Difefi. ... Accodemici Fiorentiai lodati . 191 Acrenti vari delle, parole Italiano. . 152

Account van delle parole Esistano. 13. Account (Bernardo) fuoi Epigrammi Ita-Italia - La condiciona della companya della Lingua (La Lingua La Lingua ). La Condiciona della Lingua (La Lingua ). Adonto della Condiciona della Lingua (La Lingua ). Adonto della Condiciona della Lingua (La Lingua ). Adonto della Condiciona della Con

Alberti (Filippo) fine Madrigale . 340 Amanio (Angelo) fine Senerto 285 Amori umani conflampeme tratesti de Posti. Italiani 17c. Tarrevia fono folile civi

Aportano danno alla Repubblica 19;
Aportano danno alla Repubblica 19;
Amori mapoa meni adipinal dalla Posfia. Testrala del Franceo 45; Nocivi al pubblica 45; Vogileno moderata 19;
Troppo afati dalla Lariet Italian 55;
572-58. Alari Amori-, più feccoli de disconi anomanni 2

Assitet non amate dalla Lingua Italia pa. Apologi, o Exvolette, poss trattati dall

Ariette, inveribmili ne' Drammi.

Ariette (Ludovier) fine Poema necivo . 15

Ariette Scienze, fe fongotte di Poemi . 62

60. Come doverblono stattiffi Pottica.

meliac de de la compania del compania del compania de la compania del compania de

Belliai (Lorenzo) fuo Sonetto 4373 Bembo (Pietro) fuo folle concerto 19. Sua Campor 414 Bentivoglio (Cornelio) fuoi Sonetti 316

Bermrdoni (Pietr'Antonio') fun Cananne

Beza (Teodoro) faoi werk lafeiwi . 15 Beccacio (Gie; ) uls parole da non alarfi ora 118. 119. Quando abbia compolto la fiar Nevelle . 120 Bullow Poeus Franctie , Sus opinione incorno aglis Amori nella Tragelle . 48

Botto-Adorno (Aleffandro) lodato, 1,186

Bouhours (Domenico) Juoi argoment contra la Lingua Italiana 149. Ri provati. Il Lingua Italiana 149. Ri Canate (Gius) Jusi Lafit Eccleditici. 6 Ganco poco venifunile pullo Peella Dram

Carsoni Isaliane fe sutte ofcure o gonfi

Carlo V. che fentifie delle Lingue Italiena e Frantele . 171 Caro ( Annibale ) fuoi Sonstti 204, Ina Carrone . 404

della Cafa (Gioc) Suoi Sonerti, 342-270 Cafali (Gregorio) ion Sasseno. Cafelvero (Ladavico, las opiniose di faminara del Ledato (1900) Ceva (Tommato) lodato. Chibbrera (Gibriello), ledato 6: 70. Suo

Comport adds 377, adds 470, e feg. Son Mahrigale, a. 370
Cine da Filipp, dan Sonetto — 330
Cine da Filipp, dan Sonetto — 347
Colomet Visterro, free Sonetto — 347
Colomet Visterro, free Sonetto — 348
Contender Zero file — Meleratata cognition in Irritara 370, and Loron direct and 447
Position farir withing and Majora free in were 31. Cognition circuit of public contended to the contended of the

Cappetra (Francesco.) saci Sonetti . 196.

Musicali commendati nelle Trage ii Coffanzo (Angelo) fuoi Sonetti . 199. 200, 224, 256, 259, 305, 219, 413 Cretembent (Ginvam-Mario) bus opiniope intorno a i Moderni Drammi 40. Lodato 64. Suc Canzoni . 259. 400 Caulca . fuoi Accademici lodin 95. Dis Tell on of shape the middle of Gue Dante cenfurato , perche troppo Scolaftico 69. 70. Lodato 76. 71. fan Libro della Volgare Eloquenza 72. 82, fan radi cidume iper conro delta Lingua 114 fetti d'Ignoranza ne Poeti. 21.35 Difetto , ed Utile , fini della Poefia 2. Diminutivi ocila Lingua Italiana fe ridicoli 149. Ufari da Greci e Latini 150 Dotter (Carlo) fun Soncton 339 Drammi per Mubes quander ei da chi aco trodotti in Italia 14. Nocive al pubblico per l'effeieminaveza della Mufis ca 27. Altri loro difetti per como della Poefia go de feg laveriumili d'affi 34. 35. Come fi dovrebbono lifare. 41 urvochi de Rieratti die. ne Dromoni neamat fereditati . Falli Ecclefiaffici non incer ben trattati the Poer Training ( chapped) which Paveletre è Apologi, sigomento non ben lorcoro da Poeti Italiani 66. Quali fi Filicaja ( Vintenzo ) lodato 64 Suel Sonetti 231. a 238. 434. Sub/ Canto. 289. 490.4365.0362 Fibrantiat honor on legisdriffinit Vol gare , me quelto non è la perfessa Limnd 77. 78. Lodati wem 3 95. 191 Fontagini (Giuffor) fir offervarioni in. cromo all'origine de moderni Drammi Muficell 24 E interno alla Muficu de Drummi antichi. O 25 Pos di si 27 Forme e Frafi traliani debbono fludiorfi . 93 Frances : Troppe uso degle Amori nelle Joro Tragedie As. Riprovari dal P.Rapino 47. 48. Amanu delle Lingoo len-· 1048a Gigli (Girolamo) fuoi Sonetti : 244.263

Giudizio della Opere altrui come debba farfi . Giuochi di parole non amati dalla Lingua Italiana. Gonzago ( Drugvio ) fue Sonerro. Gramatica Italiana dee fludiarfi per ben fapere la Lingue noftra 74. 89. La La-Guarino (Batifta) abborriva il zitola di Poers of Sua Tragredmmedia notiva 15. 2573. Sum Madrigali apprigon, 3571 find Sometite werd mie: element 3727414 Guidi [ Aleffandro ] lodero da fine Can-11-2016 2795-226-100-Sonetto. 10-17-280 Guidiccione ( Gio: ) Ino Sonetto 100 347 Ignoration del Passi y differe forsie ar-Qualer ha the forests I request a sate of Ignoranza sozalo e parziale nel giudicare COT-10 101101 CHISTON oghivalren Compan frm) fileri enon affai traitati da Poeti Traordinal/leaguate allo moresis resourced de Infloring [ Accidentici ] lodges, post (or invertitutiligne Drummi-per Mufier 33. Nette Trajedit Francis: 45046 Iperbolit d Trops difefe. 1000 000 156 Indicibile no Programma Suda 7, 7722 Miriood Italiani . Loro difetti un Quali and the bond of the same of the specific Leers [ Filippo ] fuo Sonerro . \_ Lement of rantefco pointrol da fue Co et zoni 282. 331. 414. fue Senewe 261. fuoi Mudrigalit. - 286. 276. 984. 391 Lepnio [ Vincenso ] foor Sought 280.719. 382. jus Eglogas demokration commit Lettere Umane regentilifrono gli anime 7.2 Linous i estreele for alchorritos de Therball ed offre Figure and the Superhalishing orferda Metafore 158. le lia luo pregin Poro dine enturale: too. wife. le fois abbis la primuntiazion finniale 784. L'uencra e idalce a opiayor flob elspessioli linder sepri Obbligate all Italiane to the

Lingus Italiana'. El progratif faperla Jurya-

o rarla dalle balie wal Alere & Dislore Vol

gare, almo la Langua Liniana by Swan

gica Italiana doe frudiarfi. 8mml deze Tuoi

a pair Man' beit techned ore d'affiquel

del Boccario en e fen. Dons quel ampo ella "s'è perfententar a s'. Usual affaret. comandato 144. Difeia d'ella delle canfigre del

HOOGIC-

includ V. Bonkows and copy food Diminated Lap, see communication at 20. Nonmark the properties of the control of parallel 525, since Superiestivity N. Menofore 18, 1525, fine Superiestivity N. Menofore 18, 1530, Traffulgiori (Califor, Proventies, 1500, 1728, Non-kolle, et al., fine parallel 1727, 193, Majoder, et wirds 1725, ins contornia colla Lajan 20.5 E. Guoda d'effectivity 1728. Comparations della Jistina colla Francisco.

Lingua Lutina altra Volgare, alera Gramaticale \$3. Quella staptiamente appellara Larina \$7. too fectolo d'Oro 121, fina conformità coll' Italiana . 176 Lirica listima disettola per tanti aggamenti amorofi 16. concio vilina 18.

menti amorofi 16, porciò vilipela 18, 55. Dovretbe trattare altri amori più lodevoli 56. Origine della Lirica Italie.

no riformata.

Machi (Carlo Maria) fue Commedie M.

Maggi (Carlo Maria) fue Commedie Milaneli todare 54. Per le fue Rime commemetro 64.70. B per le fue Saire 69. fuoi Soussia 600. 307. 330. 340.373. 378. 385. 400.00. fue Carloni. 353.410 Mairia de Foeti. Altra è grave 14. Altra 21 leaguera.

Manfredi (Euftachio) fuoi Sonetti 218. 370. fua Canzone. 323 Maripo (Giam-Batifta) laido ne' fuoi verti 15. fuoi Sonetti. 257. 382

Merrell (Pier Jacopa ) lodato de lus Egloga 230 lus Cargone . 344 Muffrei V. Paolini Maffini . 85 Muttei (Loreto ) ledato . 85

Mazzoni (Jacopo) mal difende il parlare Scolaffico di Danse. Zo Medici (Ippolius) fuo Sonetto. 320 Medici (Iporenzo) fua opinione intorro

della Poeta 26. E alla Republica per la
Della Parfetta Poefia Tom.II.

fua effemminatezza 2). Qua Mulica una volta permeffa e lodata 38.29 Quanto diverfa dall'antica la moderna 34. Inver-

sive a difetto.
Orfi (Gio:Giolyfio) fua opinione intorno
a i veri della Poesia Rappreferrativa 12.
Lodaso 64. ivoi Sonetti 198, 281, 297.
314-328, 398.

Olcurità qual bialimetole, e qual lodevole.

Pallavicino (Sforza) fivoi Faffi Eccleffiafiici 65. Sue opinioni intorno alle Lingue.

74. 143

Panfini ( Benedetto ) fuo Sonetto. 326.
Paolini Maffini (Petrorilla) fino Sonetto. 326.
Parole, e frain muove della Lingua Jenhana quando poffano ultrifi. 96
Patorini ( Gio Batilla ) fani Sonetti (197)
333- fue Ottave
Paterno ( Lodovico ) fuo Sonetti ( 97)

a potential 8. Ma precipion de facitor potential 9. Part domain de distrite alla Repubblica, 19. Abborrité faj madiocrata 28. dua prefrieror. 12. Ecche de i Dermini Votenti has mottes tere fe non impetera 10. Serve vide Mafica, ivic fig. Poetia I carrole traliano apgio hi logotta di Historia, et al. Non dectorpo ulare e alpingere i best. Ameri actorpo ulare e alpingere i best. Ameri actorpo ulare e alpingere i best. Ameri ac-

kk Pos-

Poelia Lirica V. Lirica

Poèt. Loro dabito di giovate al pubblico.

p. Perchè tiliprogiati, a vigine il Loro difetti dalla parte del Corpo 9. Perchè poto fortunari ro. Loro difetti dalla parte dell'Antima ra. Giunti per Amore avarte dell'Antima ra. Giunti per Amore avarte dell'Antima ra. Giunti per Amore avarte della via sona caigno, che d'Arte loro fa posso preziona 14. Pocti iffontamente cidionelli. via Loro vang (redi 13. Bia-fimo di chi tratta anthe one l'antenna già fimo di chi tratta anthe one l'antenna sa. Non politono comporte colò, amora sa. Non politono comporte colò, il go. 21. Traggie. Loro difetti gl. Lizirio troppo trattano baffi Amori 1. 2. Poeti Francel Lafino e dispingono tropo.

Poeti Franzeli ulano e dipingono troppo gli Amori baffi nelle loro Tragedie 45. Riprovati dal P. Rapino 48 Pradon Poete Franzele. Inverifimile d'una fua Tragedia.

Preti (Girolamo) fuoi Sonetti. 274, 399 Pronunziazione difercole dalle parole ltaflane 89, 90, 5e fin naturale quella della la Lingua Italiana 105 Puricelli [Francelco] lodato 63

Racine Tragico Franzele poco lodato nel fuo Aleffandro Rancone (Gio:) fuo Sonetto Aprino. Suo giudizio intorno alle Tragedre Franzeli 47. Lodato pe fuoi versi 48.

Redi [Francece] [uoi Sonetti 258, 268 335-352, 377 Reguler Delmarais lodato 182 Remigio Fiorentino Suo Madrigale 242

Rime dovrebbono permetterli nelle Tragedie e Coaimedie Kimieri (Auton Franceko) Ino Sonetto, 2,13 Kimieria (Ortavio ) creduto Anyen, ojedella moderna Mufica Teatrate Rota (Bernardo, o. in Bernardino ) ino

Sachi (Angele) ledato 65, tuo Sonetto 215
Salviati [Leonardo] ha opinione intorno
al fecolo d'Oro della Lingua (calibra
97, lue regioni claminate 127, 128
Salvini [Antonio Maria] lodato 147, luoi

Salvini [Autonio Maria ] iodato 147, hoi Sonetti 252, 220, hoo Madrigale 256 Saitra non affit bene finor, trattata d. 1 Poeti Italiani 66, Quale a vorrechbe 67 Stienze ad Atti le argomento di Poemi (8. Come porrebbogo trattar fi Poeti Amena 68. 69.

THE RESERVE OF THE PERSON OF T

Secolo d'Oro della Lingua Italiana non è quello del Boccaccio 97, Secolo d'Oro della Latina quando 121. Quello dell' Italiana è dopo il 1500, e non prima 126 Simeoni (Gabriello) luo Sonetto 231 Soliloqui da fehivarii per, quanto il può nelle Tragedie 1900 buon difeniper promi il Speroni il Speroni il poco buon difenipera

Solilouyi da fehivari per guanto li pudnelle Tragedie 4.4.
Speroai [ Speroae ] poco buon difendore d'an coltune d'Omero Stampi [ Balditlar ] fuo Sonetto 312 Strampiglia [ Silvio ) ino Sonetto 313 Superiativi delli Lingua [ Jalina difeli 137 Tanfillo (Luigi) fuol Sonetti 288, 236-337, 304-

Taffo (Bernardo) fuo Sonetto 271.
Taffo (Torquaro) fua lode 70. fua Canzone 210. fuoi Sonetti 252. 279. 313.
314. 388. fuo Madrigale 390.
Taffoni [Aleffiniro] lodato 70. Dielo

Taffori [Afeffinito] lodato 70. Ditelo 130. luo Sogetto atta Teatro Italiano biloggolo di Riforma 41 Teconinazioni delle parole Italiane le facciano una Rima continua. 351 Liti (Fulvo) fia Canzone 227

Tibeldeo (Antonio ) luoi Sonetti 273. 274 381 Tolonei (Claudio) luo Sonetta 320. Tolonei debono Rudiare la Lingua Ita-

topa.

Tagecuic , Latin har a Dipressive per tapoo del Demmi Valdetta 3, f. 6 noi añ
perfetorar a 3, at. Voltogo Burer
andra 1, vi. Voltogo
Burer

Vaccari (Gioleff Antonio ) fuoi Sopreta 381 - 187, 223 ; hou Inno . 1708 Varchi (Bracetro I lui opinione into no a Libro della Volgare Eloquena di Jaminara 84 fuoi Sonetto . 132 Varchat (Afanio ) fuo Sonetto . 132 Vacchat (Orazio ) pare flato Inventora della Multar Trattale moderna . 131

Verifinale della Poelia
Vero della Poelia
Vero lodato nelle Tragedie e Commedie 23
Vigglio non allai modello nell' Eglophe 14
Unità

343.349.361.381.433.435 , o frage. I

Medrigale 277.

Zeno (Apoltolo) fua opinione incorno 3
i moderni Drammi per Mulica 40, fue
Sopetto

### INDICE

DELLE COSE PIU NOTABILI, CHE SI ACCENNANO NELLE ANNOTAZIONI.

Il primo numero fignifica il tomo: li susseguenzi la pagina;

A Bhis chli e non abbi d 22. 22 stalije donde traffe: l'origine fun 2.112 Afranio (Petronio) lodato 1,253 riproor ware i gh a more list many 1, 281 Agamele Re di Sicilia voleva fempre nella funtavola vali di erera; e perchè. 3.238 Appala della Noce o fun parere intorno malla Lingua Italiana v. v 3, 100, 101 Agrumi, apticamente lo stesso che agli , se cipalles action 11 5 Alcelti e non Alcelte, come Teri e non Teridow of the propieto Mi Aldobrandino : Parere fopra di questo Alieno : yote come ben collocata. 3.230 Alleggerir della fame a to fleffe che allege gerar alcun poco della molta famit. 2. 11440 too Tron o" Long . In Z

Ammediamenti degli amichi a Parere fue pra di quello libro . 2. 105 Amore ordinato nei fuoi moti a 37. ili e perfetto è un velligio , sun ombra della SS. Trinità di via , non dee furmariti

a SS. Frisir's a vis. non dec icentrificación de la contraction de

Appendix per premelitare; voca anties mole ofpecificary, che portebe interser l'assulio ... 3-1924.
Artificate i no detto: Opartes diseasem 
credez ... 3-1624.
Armanento and pollo in voce di Argamento... 1 ... 1222.
Arrighetto: Parret fopra di guello Libro... 2. 1034.
Affetti quella voce in plurile non è in
sfo; bena fembiame, e fembianti 2.344.
Avoro del 3,250. addevell 2.3499,3706.

101. 146/1477.
Billionia e non Babillonis de ago Britacifini e fuele i imputat falla-mente gli Austri di Jingue e a 166 P. Barnaling i autori di Jingue e 166 P. Barnaling i autori di Jingue e 166 P. Barnaling i anno e ma Barolonica di Australia Barolonica e non Barolonica di Australia del Carlo de C

Kkk 2

barbs rimento del 400. 2. 73. Ino gran giudizio nel dar le vegale della Tolcana , e Fiorentina favella . 2. 78. 81.89. Bere ad Arno tiche voglia dire a 4 /2/ 100 Bernardoni (Pietro Antonio) lodato . 2. 227 Birilli e non Brillio Berilli . 400 1.250 Borraccio più lodevote nelle sue profe che me veris . 2.2 2. Inoi libri cenfurati . 2.118 a 120, efaminate le voci fue: Scavalcare, e Semerento 2. 118.110. tradito dei Corret.

Braccio Martelli Vescovo di Fiesale dellinato nel Concilio di Trento a pubblicare suste le deliberazioni , perchè da suni foffere intele.

Buon Guffo:: che cola s' intenda fotto a questo nome. Cafaggio : lo Reffo che Campo del Fag-200 m. a. sale ( ) is del'yery as N 2, 140

Comajore : lo freffe che Campo Maggio-660 ph. 651 01 195 Camangiare : che contesso uni vale mani giare col pane; ancienthence la freffa era

che mangiare dell'erbaggio : 2. 140 Cameretta : voce ufara dal Perrares bene, non à convenevole che de noi fe ufi-

- 120-245 norn - 150-007 , - 6 2007 Cantare dittongato : condannato perchè conoffunde al verfour en en en 110 de 21 Caro: epireto propriifamo alle voci : Paordres Patring Pace. 1 1000 2. 264 Caffinlione (Baldaffare) fuo parere intorno wiella Lingua fealiana 20 -- 4 . . . 2. - 135 Certo/2 percid : nocivo : pronunziate col "Ci s por col Ce s'accoftano più al Tofrom diemont the passenge of the 21 80

Che in vece di che cole : antico . 1.407 Che altora : per allorathè è duri trafpofi-Chiabters & Gabriello Hodato . 1.25. 155 Giperone alle volre facero : - 1, 268. 260 pocedoconero la Religione sparlando de fuoi Dei 1 260: pit lodevole nelle fue profe, che ne'fuoi verfi. 3,23/fi duole, perchò volevano gli uniobi di Roma, che fiaucadeffe pinitofta alle Lezioni Greche, che alle Latine : 2. Sa come fi debba leegero quel suo versb. O fortunatam &c. perche mon riefes afproatie 3. 369. 364

Gleisbeare e Ciciebei : voce burielca - e Limita warnering is drofined for \$ 22.47

Clarieno lodaro.

Colicare per corcarfe. " 3000 3, 171 Contro vuole il dativo , non l'accufati.

Corrigiano r vale to fleffo che correfe , 3. 77 Così che: invece di ficcome non è da ufarfig. ...

Coffa , Riffuten , querella p Victa hon fono errori di pronunziazione. 2.02 Coftel in cefo ofiblique posto innanzi al pome, come le coltei armi : per : armi di coffei : desto Tofcanamente. 2. 927 Coftp. come vada prenunziato . w 14 9: 2.00 Creature : loro amore forda al Creature .

1 2. 57. 2 61. 193. 206 Crescimbeni [Gio: Mario] lodoso. 2. 408 Criftina Regina di Svezia : Iug' parere intorno al Petrarca.

Da che fla bene quelche volta adaperare invece di sempre Giacche 1 / Dante lodaro . 1. 222, 726, perchè è nome ;" e-mon: cognome; perciò non fa hen detto del Tefauro del Dante . 2. 99. Libro de vulgari Eloquentia attribuito ad effo dal Corbinelli fpurio : 2. 74. a 76. Autori che lo riprovano . 2. 81. a 87, non è ansore al feipiso , e barbaro melle fue voci 4 come & dice. . . . . . 2. 170. 140

Dati : fuo libro : dell' obbligo del ben parlaare to proprie lingue. tipe c metas Davagnati . Tradettore di Tacitori 2, 112 Denei, perche fien dati dalla natura, e Mei tafore, che gli esprimono. Diciafferte; e non ahrimenti " 1.450 Difendicor della Pace To Parere faora di

quello libro A da and and 2. 105 Directo: vale lo fleffo che Giusto, quantunque il popolo do prenda per becosto Suffered to them, begin a with to consugger. Dirittura: lo floffo che Giuftizio. . vi Desminife non Dranit, tree treiten 34 Drudo nell'antico fignifica lesle aminte.

The Later of the control of the case of the control Ed: meglio che & ant antili d ato to 8. Emplete t voce ulata per adempiere, inpplier; at me ifte at und arangos Efempio malvaggio, che cagionano le Fawole difonelle . hadar no 19 mil a. 6 Efficator : più comunemente e Bliccator non

iflorebbe male Afringanoro al 230 Buripide : lodgeeriffe and all an des 2 44 Ex-t prepolizione alle volce diffrustivo valle spice accrefeitiva della voce prout

21 122 Fagittoli (Giovam-Basifta) eccellente Sati-2.68 Fare il vifo dell'arme : proverbio che fi adatta a chi cogli occhi minaccia un al-2. 288 Fi fignifica Figlio , e s'intende accorcia-5 CO 4 Fia a riva del Petrarca fpiegato . 1, 204 Finfon, e Finla come adoprats.

Finto : non fi può far di tre fillabe . 2. 222 Filosofia Platonica amatoria : suoi gradi . 2. 108. 100 Folle : epireto attribuito ad amore, perehe incoffante. 2.404. Forkanini (Giulto) nel fuo Aminta difelo porta i pareri di molti intorno alla Lingua Italiana, i quali fono efamina-

2-100-1119 Franceli: non fi può dire ch' effi non avelfero pocha; Parore necessario alla perfetta Poelia. 2. di Amstorio. A Fulone voce antiquera. 2.74 Galantiure: vace puriffama. Giambont ? efaminato in genere di linmite : fi dice d'uno , che navo lia di ofcuri natalt. TA. Gioja : voce che noice dall'altra Gioco . 2.

F. Giordano : efaminato in genere di lin-Giudizio necessario per ben parlare . 2. 98. 79 Giutio Cefare Scaligero riprelo ... Gloriar's prefe per glorificare, 2. 284 Gramatica Tolcana necessaria per ben par-Guardiano : voce che vale lo stesso che Guido Giudice : è impossibile ch' egli abbia 4- 2: 120

feritte la floria Trojana e in Latino e in Volgare the ma total sog. 100. 107 Imperciocche, e non imperocche .- 21.7 Impone : weverbio Lacino fla ben nofto in verfo per l'addiettivo a guifa che 'l Pewares diffe ab experto post 7 2. 264 In re flarmi ore : pers reconflarmi ore ed ore .

re sipro, e da non ufarfi : ot 2.418 Introcque : voce ulate da Dante. Inventore o fidice non folamenro chi ritro-

va una cola da nuovo, ma eximulio chi apports maggior lume a una cola, che 

Io faceva: io diceva e voci pure Tolcano ?. " escluse però delle lenere famigliari ; e l' dalla bocca del baffo nopolo e che dices io facevous io dicevo vontra ave 34 or Ire a diportos frafe Tofcana ma non pomrica. 100 - 50mm 10012-332 Isbanditi : che corrifgonde al Latino har-

baro : Exbannici : lo stesso che presso noi Bandici . 12 avo va Vacionii da .. 139 fi Laudator temperis acti a phi abbia dato mosivo a quella fentanza uma de asta 242 Lemene ( Francesco ) lodaro . 4 20 2. 292 Lettori : meglio che : Leggitori . 1.456 Lieinie ( Porzio ) todato . . . . 1. 342 Lingue di due forti : Volgare e Gramatica : divisione attribuita a Dante . 2, 176 quale di quefte due fia più nobile . 3, 77. 88. 80. che s' intenda per lingua Volge Materna de' Romani. a. 850 Latina a Greca non dee leppellirfi,ma coltivarfi,ed ufas res 21 144 0 146. L' Italiana frimariffi me anche in opinione de fteffi Framefra 2.172. la Franzele più comune , e più facile da imparare, perchè men foconda Cossus newsper ages a religious in Logica : fi dice bene, ma nom Loica. 1.248 Lucerna, in antico lo fteffo che; Luce ; 12.140 En to Belle of the 2001

Lui in cafo retto preffo Dante fcorretto in vece di coli 2 3, 10 Lui : le : loro : come vadano ufate queffe voci : \* 1291 Matchiavelli : quantunque comunem coal G feriva, 6 dee però ferivere : Machravelly. Macfiri , e Autori del Linguaggio Italiano

fone Dante ; il Petrarea, e Boccashio, 2.73.85.93.98.99.102/115.126.144.144 Mai : voce che vale lo Reffo , che non mai corrifondene al Latino Nunquani. 2022 Manucare : vote ufate de Dante ot 40 2074 Marino (Giam-Bafifta ) lochen y e in the meriti cenfura a in al quito allobarago Martelli ( Pier-Jacopo ) fua Egloga efami-First Con tinu: of O correy or bust and Marziale : Condannato : r. ros lodato . . . 267, riprelo 14, 281, the more gli faceffe. Andrea Navagero nel giorno annivelario delle fua nafejta en chamasabel oun. 298

Martensileo e a non : Maremarico . 2.24 Memaini (Benederto) lodato e e 177, condenna i rirratis le lettere nel Téarte, condenna i rirratis le lettere nel Téarte e Japanione di Marco Polo Veneziano : parere fopta di quetto libro: 2.30d. Muor più mibre fi dice bene : ma è alguna

Mun per mater fi die bene : ma è alquinno liceusio por la fecunid voce muon; 2, 27 Murest : fino parere fopra i Poeri. 1, 360 Mufica dell' entica Grecia perfettifimat un perfetta quella antica de tempo bisfi. 2, 28 radice alle volte la Poefis : 2, 27 ; 23. Neenes : fia accola più al Larino che Nico.

to to cost Neuno plucche Ninno 2 132.133. non & pero de ufarfi . 21"124 Nerle Cardinale lodare . . . . 120 Nihilum cice ne filum quidem . Tane Nifiely condennate of the and the area Noris Cardingle 1 Jua Cricien incorno alla voce : Birnor ufata da Stefano , o fia da Ermolao Gramatico Bizzantino ; è Macedonum Macedonum 1 Nulla ; e nullo : mal correcti in a alcuna cole vied viewo africate a tras are 2517 Olms che come fi udoperi; de 7, 720 Omero ledons, difeto e traderto . 1.88. - 8g 100, 1017 118 T19, 114/ 2.117. 218. 350. 351. 354 2. 6. 164 W Onnigner foldito phone manhot le 75 180 Oppinioni di Filofofi Naturali fon probabili folamente, o verifimili . 1.68 

Orlando in pinnto di morte parla colla fua
figuita chiamura di effo Durendina : 1.
2.77
Ortografia antrica.
2. 123
Offornia non affectasa, lodevole talvolta
incila Porfa.
5. 70.2

Ovido Iprogno nella delevation del Dilutvino del Pallavicino Storas difeto e a act inpreface del la companio del la companio del Pappalardo e pretto nos Chootes prefio gli Instituti i Sacchetome 2. 140 Parlare Raineso nos 2 comane 2. 780 a 31. 88, 80

Paffioni matoho dallo oppinioni , e dalle familie di propinioni (Giam Basilia ) lodato a 470 Pecunic Teoriche e Stratioriche che feno da dange de prepagnati e voci pre-

le per rifo, e duolo.

Perlegue: in vece di perleguita: voce leg giadra, e Tofcana. 2. 288 Petrárca : fuo paffo spiegato con altro di Teocrito . 1. 167. altro con Anacreonte preffo Aula Gellip . 1. 201. pru ve re melcola colla verstà della noftra Fede' le Favole de' Gentili . 1. 201, fece libro intitolato : lecretum intorno al ravveditiento de fuoi amori - 2. 17, fuo verfi co quali dice effere le cole create fcala alla cognizione del Creatore, lodati non folamente come Poetici , ma come Pilosofici ancora , 2, 57, è gen-illifilmo pe 'l suo Dialetto , 2, 113 114. 6 maraviglia perche molto praceffero le suc rime. 2. 125, non su san-to mal concio dall'amore, come si cre-2 166. lodato 2. 214. fue fentis con cui chiama l'anima fua Nave colma d'obblio difeso e spiega-2, 264 265 Petronio : menti spurio. Pindaro lodato . 1. 257, difeio . 1. 232. Pirtagora e non Pitagora

Fritter antichtimm, proch f. liveffe che obei signineffero, longine, lofervers, che soli fignineffero, longine, lofervers, che soli fignification proche soli fignification probabilities, anticologia del proche de la companio del companio del

Plurarco: fedele traduzione di effo interno alla nafcira di Alefandro: 3.268. Plurone: fue lodi preflo Ariftofane. 3. 30. 37 Po invece di poto è comico e non lo-

devole in Poela eroica 2, 234 Poela Greca dicevali dal Chiabrera que la lunque cofa eccellentemente fatta 2, 237 Poetr foo facili alle vendette 2, 24, 2000.

Pongiare il monte il morte a bensi fariali dice o Montare il monte.

Por mente coll'accufativo come fi falvi-2- 122 Portavate e non portavate

Porte di perle e rubini : voce per esprimere le labbra & ben detta in Poelia . 2. 365 Postquam in vece di quoniam : barbaro .

Posionares che cola fignifichi .

Pregio : voce ulara in vece di premio-2. 353 Peonunzia Italiana pulita e viziola, 2.

Propollo e quando è nome di dignità come fi pronunzi.

4.90 Ouerelar : per : far processo . 1. 125 Querella . V. Coffs . . . Ouinto Casulo lodaro 1. 265

Quinto Cecilio Gramatico primo, che abbis letri i Poeti moderni , e spiegaro

Virgilio . Quatriregio . ( Libro ) non è opera di Niccolo Malpigli , ma di M. Federico da Fulinno. 107. 108 Rangola : vecchia parola ! lo fleffo che ? Rancura : cioè Ripenfamento , e Rap-

core ed altro ; tutte non fignificano che rinnovata cura , che fi la l'entire Religios di Portoreale : come intender fi debba il loro parere intorno alla Lin-

gua Icaliana . 2-106.112 Rendano : fi dice : e non Rendino . 2.03 Repubblica di Platone che fosse, 2, 282-Refumer per riaffumere e, non à da ufar-

3. 384 Rettori Latini scacciati da Roma. 2.84 Rettorica di Cicerone volgarizzata da Galeotto Guidotti . Parere sopra di questo

2. TO3 Rifferto V. Coffa . Rimanersi addietro o rimaner per via ben derro; quando fascis taluno di dire ciò

che internamente fente. Rinactini ( Ottavio ') lodato . 1.25 Rinverfare per roverfeiere . 2, 208, 200

Ripervaion Mufica alle volte fconvenevo-10 sh and 5 Date of Rifentire per fentire : voce pellegrina. 2.364 Romanzi : lor qualità

Lating Lingua retinendo ..... 344 Ronfardo difeio. 273 Rovajo: vento Tramontano. 30 201 Saffo Poetella celebre e cansstrice - 2-168 Salviati oppugnato nelle fire confiderazion pi lopra la Lingua ... 2.127. 4 144 Santo, per modelto molto hen detto 200240

148 ... Il. Scentro : de' flupori tomal derro fi dec dire : lo scentro : degli flupori () 2. 93, y 4 remark | out to your boy

Sconfiggittice: voce pura che fi può ula-Stand of hear to morney that he 2: 3200 enoletta : Idegnoluccia : voci, più Tofcane, e più pure che : fdegnofella 2. 223 complificate alread from a static Sciobocto Scultore d' Immaginecte Indato

da Plinio : nome corrotto da Tradut. tories o has to a contract o. 134 Schraggia Borghini Poetoffa Jodata ... b. 232-32 tabelede our best 9 posterior Seneca Mor. spiegaso intorno alla sua cenfura fopra Ovidiou - mot promp swings () Sentimento fopra la morte di Pompto vii-Si e mi : corrispondenti al Latino fih

mihi non fi-poffono fempre rifolvere in a A mer a fe. . in : sang () Simconi ( Gabriello ) fuo verso esprimente, il detto : Nemo propheta in patria Sofilma è ben detre a ma non Sofilmo ~ 2.012 T L 256 I do and personally and personal Solecismi : per ischivarii son d'uopo le Sontuolo a quelto nome come vada ufa-

Sottane e Sovrane: voci puriffice esprisprenti 10 stello che Superiori ed In-Teriori - 2,-134. Sottana però, voce rich pudiata a, e ad altro applicata » sui e Yell the Amon Spegnere & per a ammorgage fe mon effin-

guere affatto Sperare ; lo floffo che afperture . 4, 183 Splendiente : voce espreffiva alle volte g pincehe fplendente e ma son è da ufarmurit 9 - phom 46 129

Rompere il ghiaccio : idiotifmo . 1.263 - Squalimmodoo : voce untiquata che tanto Romulo Amaleo e fue Oraziosi ; de ufu valeva , quanço : Sculini Dio , 2 74 Stazio fodato, 1. 316 Srefano Gramatico cenfurato, fpiegato, e

Spirit was N Stoltezza è fempre, quando fi fa qualche Teofa male, o non fi fa bene Stratageming e non fratagema. Strumento Omnisono, o Cembelo invenstato da Franceico Nigitti Fiorentino T

Suo of parlandofi di più ha efempi , ma non fon de imiearh and

Superlotivi caricati da qualche particella de Latini , dagli Italiani , e comune-Superna e non fuperne : ha da leggerii un verso di Orazio Suzeno Poeta lodato. 1. 105

Tale : voce buona non folamente per la Profa ; ina ancora per la Poefia . 2. 226 227

all allow-

204 4 L

h Maderier .

Taffoni ( Aleffandro ) fludioso, ma non sintendence del Provenzale, 1,316. fue offervationi fopra il Perrares non fono commendabili ; e perchè, 2. 100

Teocrito lodato . 1. 172- tradetto . - 1. Table might & St transmood-sug the min Temificele fvergognato , perchè non fa-

ipea di Mulica Terenzio: un Giovone (candalolo rapportato da S. Agoftino. 2 5 T. 222-258 Tefauro condennato: Telli ( Fulvio ) lodge v 1, 2v, 2, 220. Udremo; per Udiremo; ben detto. 2.383

to real enter

Veniero / Domenico I lodato e centura-Verbo : come alle volte un folo fervi bene a due parole di differenze natu-

Verfi; modo nel leggerli; 1, 314 315 differtofo in aleum Verrh : voce antiquate , 2, 134, non da niarfi. Veffire , verbo speffo sdoprato ne' versi con graziosa Metasora . 2.705

Vigor paturale ; prefo per pocenza vili Vit volgo : voci lodate in una Ode de Telli . Villant difeso ed efaminato in maieria di

lingua . 2, 114. 115. 118. Storie di Gioyanni lodate. Vita di Crifto Parere lopra di quello

Vitta . V. Coffa . Vivere e Vita h prendono per godere Una fol vofta fta bene a ma è meglio

afteneriene; e dire una volta folamen-Vocabolario della Crofco va maneggiato con ifcelia. -Uopo; come fi debha ufare . 1, 150, 151

Voltra Bellezza ; lo stesso che , Voi ; ro-me Vostra Signoria &c. 2.330 Zenodoto lodato. Zittelle ; meglio : Fanciulle ; Donzelle , 2. 50

Zoilo Gritico di Omero Iapidato, 2. 164 Here base some di stans a har

> - Joseph V. C. - Start N. ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE PARTY OF

The state of the same of

and the second of the second well some come from the I N E DON'T WALL I L single statement of the contract of the 592823 water the second of the second A MANAGER

mile the control of the property of med n J. 2001 10 97 20 1 to the desired application of the electric to \$9, million desired. It e die marke e son e spiele alle - of 4 does als investigated the opposite th

- will through our suffered a - Selector management ta die disciplia der e coming de 1915 delle dell

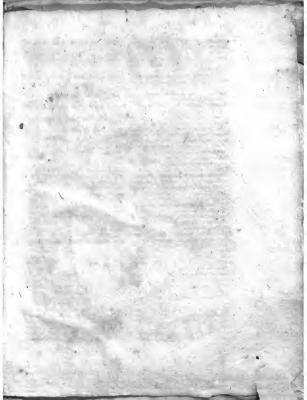





